

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

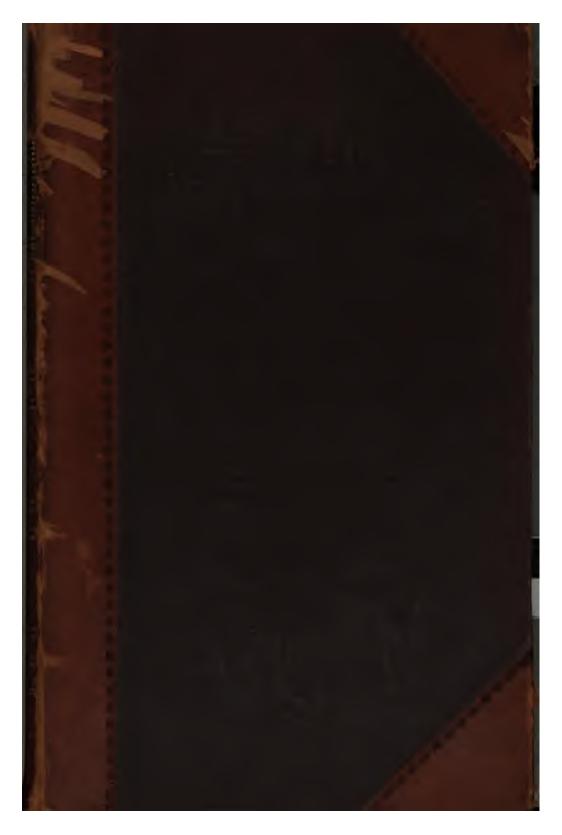

600081347T

1

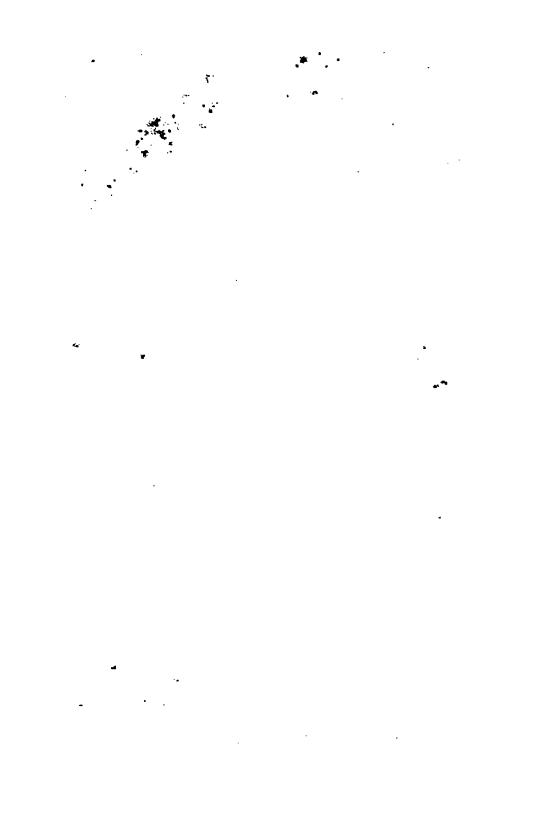

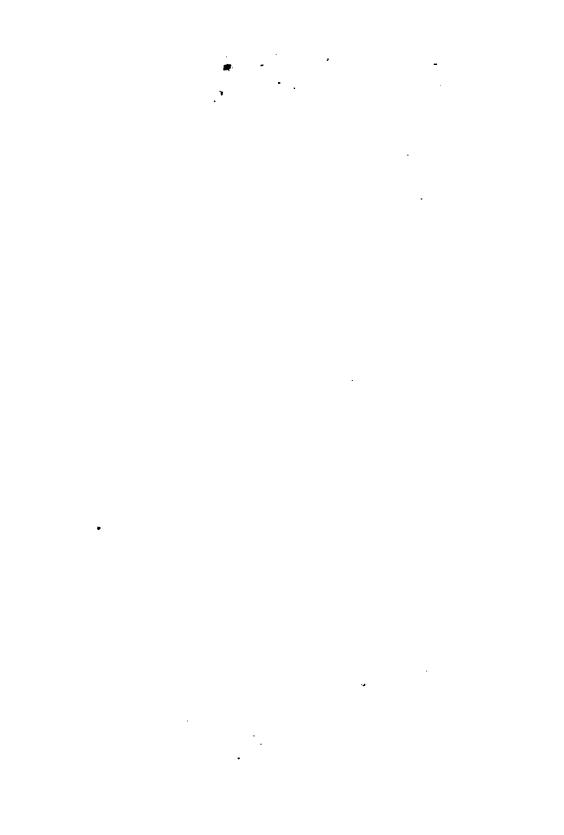

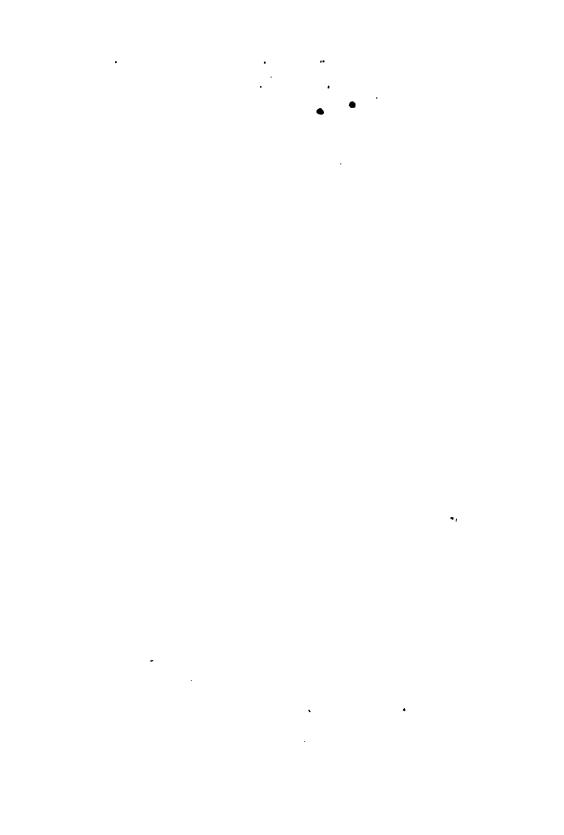

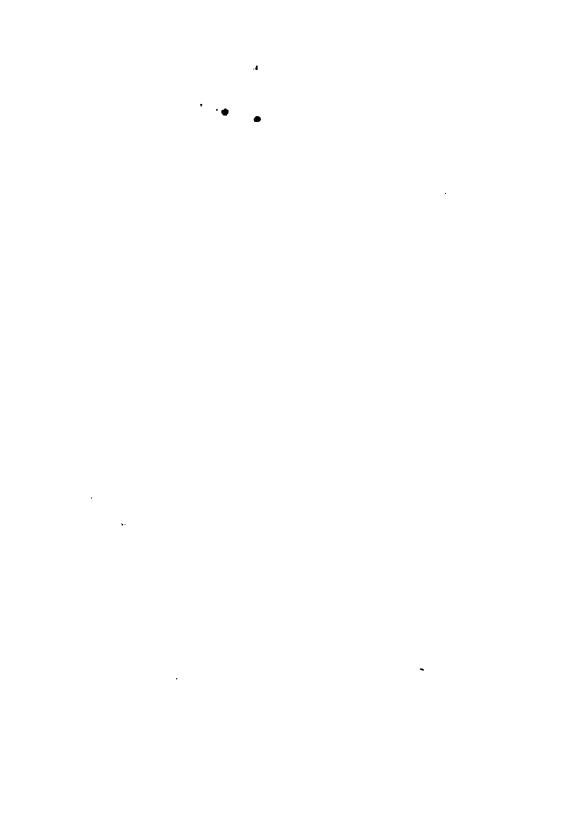

# INTRODUZIONE

Αĺ

PRINCIPÎ DELLE UMANE SOCIETA'

Natura juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda natura: considerandæ leges, quibus civitates regi debent: tum hæc tractanda quæ composita sunt, et descripta jura et jussa populorum. Cic. de Leg. l. 1.

# INTRODUZIONE

ΑI

# PRINCIPÍ DELLE UMANE SOCIETA

Opera da servire di Prolegomeni al commento dello Statuto Sardo

del Barone

#### VITO D'ONDES REGGIO

DA PALERMO

già Ministro d'Istruzione Pubblica, e Membro del Parlamento nel Regno di Scolla Professore di Dritto Constituzionale, e Driftó Internazionale Pubblico e Private

nella R. l'niversità di Genova.



GENOVA Stabilimento Tipografico di Lodovico Lavagnino Strada S. Donato N.º 59.

4657

232. a. 138

## ASVETERITY.

The control of the co

PROPRIETA' LETTERARIA

L'Autore dichiara contraffatti tutti gli Esemplari che non saranno muniti della sua firma.

canoy Leggio

And the second of the second o

The control of the co

### · AVVERTENZA

Questo libro è ritratto dalle lezioni di Diritto Constituzionale per la prima volta da me dettate nella R. Università di Genqva l'ultima metà dell'anno scolastico 1853-54. Vi ho fatte alcune addizioni, delle quali mi hanno porto il destro alcune opere, che dopo quel tempo hanno veduta la luce. Questo libro mentre è un'opera da per sè de' principi più essenziali e fondamentali della scienza che risguarda le umane società, è altresi parte del commento dello Statuto sardo, che ricavato parimente dalle mie susseguenti lezioni sarò per pubblicare. Questi principi veramente sono, in prolegomeni di quel commento, perchè contengono le norme, che tutto lo diriggono e l'informano in guisa tale, che il medesimo sarà quale una ampia e particolareggiata applicazione di questi principi.

Senza conoscere i principi o i primi veri dell' umane società non sarà dato mai di conoscere profondamente ed esattamente la legge che costituisce un politico reggimento, la quale non è, o almeno non dovrebbe essere che la formula di quei veri; e però non sarà dato tampoco di valutare i suoi pregi o vizii, bisognevole studio agli avanzamenti della scienza e de'consorzii umani. Nè io ebbi potuto nelle mie lezioni cennare, e quasi supporre que' primi veri, ma fui necessitato a farne larga dimostrazione; imperocchè quelli, che io come tali reputo, non sono gli stessi che al presente in Germania originati, con facilità altrove vengono accolti, nè gli stessi che predominano in Italia, e specialmente in questo Piemonte, quantunque io creda che sieno i tradizionali dell' antica sapienza italiana. Pure mandando la materia alla stampa primieramente divisava

di restringerla e farne come una breve introduzione, e non altro, del commento allo Statuto; ma ciò mi conduceva a trasandare varii capitali argomenti con soffrirne detrimento la somma intiera delle dottrine. Di più ho pensato, che un libro di scienza politica, qualunque sieno i suoi difetti, sarà per tornare utile agl' Italiani, se non altro per richiamare le menti loro alla coltura di quella; conciossiachè al presente non corrono libri di scienza politica ma libercoli di parte, aperto scempio della medesima scienza, cagione certa di danni e non di bene alla patria.

Siccome questo libro si è pubblicato di mano in mano a fascicoli, così il primo, in cui si discorre del principio della giustizia, diede luogo ad una polemica tra me ed il marchese Gustavo di Cavour valoroso nomo nelle speculazioni morali e giuridiche, ed altresì ad un articolo nell' opera settimanale l' Economista, che è da lamentare d'essere poco tempo durata; diretta quell'opera era da Francesco Ferrara professore d' Economia politica nell'Università di Torino, e quell'articolo fu scritto da Emerico Amari, già professore di Dritto penale nell'Università di Palermo; i quali sono venuti quì, come me, da Sicilia, miei carissimi congiunti, e non secondi ad alcuno per la virtù dell'ingegno, , e la copia del sapere nelle morali e politiche discipline. Quella polemica e quell' articolo quale Appendice aggiungo a questo libro, perche stimo che lume ne verrà all'importante subbietto di che trattano. Ed ho voluto significare le attinenze mie con Ferrara ed Amari, affinche le lodi tributatemi nell'articolo su di nuno facciano peso, nè si giudichi da chi non mi conosce abbastanza, che per quelle io lo pubblichi in fine del mio libro.

PARTE PRIMA

The state of the s

CONTROL OF THE STATE OF THE STA

§ 1. Le origint delle grandi cose nella stessa fonte diceva Leibniz. E tra le grandi cose umano ogni generazione di scienza ha nello spirito umano la sua fonte, onde sgorga; vive, si moltiplica, e si spande. Il primo e certo Vero per l'uomo è la coscenza della

propria esistenza. Celebri le parole di Cartesio: io penso dunque lo sono. Egli dal dublio metodico fu condotto a quell'assioma; al suo dubbio ed al suo metodo per la sterminata generalità alcuni rimproveri di Vincenzo Gioberti sono meritati; e tra molti concetti, che il Leibniz lo accagiono d'avere da altri improntati, è d'uopo che lo noveri quello

assioma, col quale egli dal dubbio passò a fabbricare la sua filosofia. Conciossiachè S. Agostino speculando sul libero arbitrio della cristiana dottrina lo aveva con pari anzi maggiore chiarezza stabilito. « Prius abs te quæro utrum tu ipse sis, an tu fortasse metuis ne in hac interrogatione fallaris, cum utique si non esses, falli omnino non posses? » Pria ti chieggo se tu stesso sii, o forse tu temi che in questa interrogazione sii ingannato; ma al certo se tu non fossi, non potresti affatto essere ingannato? (1) E l'Ipponense andò più avanti nella sua città di Dio; imperocchè replicando quella sentenza disse: « Me et esse et hoc nosse certus sum, et hoc amo atque amare me similiter certus sum ». Sono certo che io sono e che io conosco ciò, e sono certo che queste cose io amo, e similmente che io amo me (2). Egli così l'essere proprio, la conoscenza dell'essere proprio, e l'amare sè e la sua conoscenza pose quali coesistenze e pari certezze. E Tommaso Campanella in ciò seguendo Agostino disse: Nos esse, et posse scire, et velle est certissimum principium primum. » Essere noi, e potere sapere, e volere, è il certissimo principio primo (3). Dell' ultima coesistenza e certezza l'amare di Agostino, ed il volere di Campanella vedremo noi qual' è l'altissima portata.

Se la coscenza della propria esistenza è il primo e certissimo vero, un fatto dunque osservato dalla mente umana è il principio di tutta la umana scienza. » Verum ipsum factum ». Verum ipsum factum è la dottrina degli antichi sapienti italiani, che i successori loro, cui lo spirito non è stato preso da foresterie, hanno come religione de'padri costantemente osservata. Vico quindi ottimamente eongetturò i giudizi degli antichi sapienti d'Italia dicendo, che

<sup>(1)</sup> De libero Arbit. lib. II c. 3.

<sup>(2)</sup> De Civit. Dei l. II c. 26.

<sup>(3)</sup> Metaph. lib. I. c. 3 art. 3.

fossero eglino convenuti: Dio essere esattissimo vero perchè non solamente gli esterni ma gl'interni elementi eziandio delle cose ha presenti, perche li contiene. (1) Ma a me pare avere egli errato quando suppose come giudizio immediato di loro, Dio essere il primo vero perché egli è il facitore primo, infinito vero perchè il facitore di tutte le cose. Imperocchè essere Dio facitore primo e di tutte le cose è un giudizio mediato, o una conseguenza di quello, che egli è l'ente prime ed unico, il vero o fatto prime, dal quale poscia gli altri veri, o fatti tutti derivano, il vero ente, secondo i detti dello stesso Vico, di cui gli enti creati non sono che disposizioni (2); nel che si risolve la formola della filosofia Giobertiana. Ondeché esattamente è da dirsi: Dio è il primo Vero o Fatto, e quindi è il facitore d'ogni cosa. Ma quel primo e certo vero non è il primo e certo vero della conoscenza umana, poichè egli è eternamente esistito, ma gli uomini non lo conoscono che dopo la loro esistenza. da lui creata, e non lo conoscono che per mezzo della coscenza della propria esistenza, onde per loro questa è il primo e certo vero, per mezzo del quale conoscono il vero eterno, e tutti i veri da lui creati. E su questo fondamento, va ordinata nella seguente guisa l'umana scienza.

La scienza si compone de' veri, che gli uomini conoscono, i veri ossia i fatti sono ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose. Ciascuno uomo non conosce i veri o i fatti, che colla sua mente, la quale è una potenza che in varii modi chiamati facoltà, tra loro più o meno ma sempre cooperanti, si spiega su' fatti. Gli uomini nascendo nell' ignoranza hanno bisogno de mezzi onde eglino conseguano la scienza. I mezzi o metodi di conoscere ogni genere di veri sono l'osservazione e l'esperimento. L'osservazione è

<sup>(1)</sup> De Antiqu. Ital. Sapientia cap. I.

<sup>(2)</sup> l. c. § 1.

quando la mente attende a' fatti come da per se stessi succedono, l'esperimento è quando la mente attende a' fatti come succedono per sua disposizione. La mente osservando o esperimentando analizza i fatti, cioè gli scompone per quanto più è possibile nelle loro parti, ed appercependo le simiglianze, e dissimiglianze d'esse parti, astrae le simiglianze, e le sintetizza, cioè le pone come fatti generali; ed i fatti generali, che appercepisce necessarii ed immutabili, pone quali fatti universali. Questa è dottrina di sommi Italiani; conciossiachè Tommaso d'Aquino scrisse: « Il senso è detto produrre l'universale in quanto che l'anima l'universale cognizione riceve per via induttiva, e dalla considerazione di tutti i singolari (1) ». Ondechè qualunque raziocinio, o concezione della mente è falso se non sia fondato sopra un fatto osservato o esperimentato. Ondechè la distinzione di dato di fatto e dato di ragione altro non deve significare, se non che essere questo un dato che ne scaturisca meno immediatamente, cioè per mezzo di varii raziocinii, de' quali la base prima non è che un fatto osservato o esperimentato; sotto questo aspetto tutte le scienze sono in uno speculative e positive; ed i principj a priori d'una scienza sono de' fatti generali, o universali già stabiliti. L'Induzione deriva immediatamente dalle osservazioni o dagli esperimenti, i quali mostrano che gli esseri, come abbiamo già fermato, hanno delle simiglianze, o qualità comuni; e le qualità quanto sono più semplici tanto sono più comuni; e quanto più composte, tanto più si restringono tra minori esseri, quindi una induzione tante più è certa, quanto sopra maggiore numero d'osservazioni, o d'esperimenti si fonda. Le ipotesi, con le quali grandi verità sisiche si sono conosciute, non sono che dei supposti veri, che poscia essere tali, o no, l'osservazione o l'esperimento

<sup>(1)</sup> Summa Sec. Sec. 49. tit. 16.

dimostrano, quindi in essi si comprendono. Ipotesi considerare si possono i sistemi d'ordini sociali e politici, specialmente quelli, che sulla passata pratica non si poggiano, come sono le più celebrate utopie di Platone, di Campanella, di Moro, e quelle che prive d'ogni pregio alquanti volgari fantasticano. La deduzione, o il sillogismo, che ne è forma, debbe seguire alla induzione, o alle osservazioni ed agli esperimenti. Essa è sterile come Bacone riputò, in quanto che non scuopre i veri generali, nè gli universali, ma è feconda in quanto manifesta le conseguenze che nei veri generali od universali si contengono.

Se il vero, io definisco, è ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose, se così verum ipsum factum, fatti dunque per me sono il Creatore ed il creato, gli esseri spirituali, gli esseri materiali, gli esseri umani in uno spirito e corpo. Dunque l'osservazione e l'esperimento risguardano non solo i fatti materiali, ma anco gl'immateriali, i fatti più spirituali di coscenza, alcuni fatti capaci solo d'osservazione, altri d'osservazione e d'esperimento. Se ciascuno uomo, io dico, non conosce i veri o i fatti, che colla sua mente, la quale è una potenza, che in varii modi chiamati facoltà, tra loro più o meno ma sempre cooperanti, si spiega su' fatti, la mente dunque non è senso non si genera da' sensi, ma è quell'ente, che ha la propria ed autonoma virtù di conoscere tutti i fatti, qualunque possano essere gl'influssi che i sensi esercitano su di lei, atteso che gli uomini di spirito e di corpo si compongono. E questa è la dottrina dell'Aquinate quando dice: « I fantasmi sensibili sono nel pensiero come istrumentale agente d'ordine secondario, invece l'intelletto agente vi sta come principale e primo. » (1)

E dalle cose dette evidentemente conseguita, che la scienza

<sup>(1)</sup> De verit. X. 6.

si compone de' fatti generali e degli universali, i quali sieno ritratti da' particolari. Conseguita che la scienza ha per fondamento la costanza degli universali, e quasi costanza de' generali, imperciocehè la scienza medesima syanirebbe. sia che la mente restasse a' particolari, all'empirismo; sia che i fatti universali ed i generali non fossero ricavati dal particolari, cioè fossero immaginarii, sia che continuamente variassero. Conseguita che se la scienza è una risguardo alla mente ed a' metodi, ella si può distinguere in varie parti secondo i fatti generali, cui attende, e perciò le classificazioni delle scienze secondo le facoltà della mente, come attalentò a Bacone e ad Alembert sono indubitabilmente erronee; erronea la base della classificazione d'Ampère, il progresso della conoscenza; quella di S. Bonaventura preferibile nella direzione sua, avvegnachè assai inesatta, imperocchè non è fondata sulla fonte d'ogni luce intellettuale, secondo le sue espressioni, ma secondo le forme e le verità che la luce coglie; il sistema di Bifurcazione iniziato da Ramo, e da Bentham sviluppato, è preferibile, ma lungi alcerto da una perfetta classificazione! La quale sarà desiderio perenne della scienza perchè i fatti generali hanno sempre tra loro delle attenenze prossime o rimote, e perchè una perfetta classificazione suppone una perfetta scienza, che non è conceduto alla mente umana di conseguire.

Assat comune fu presso gli antichi una divisione delle scienze in tre, in fisica, o filosofia naturale, in morale o filosofia pratica, in logica o cognizione de' segni. Leibniz abbracciandola ne' Nuovi Saggi (1) sennatamente osservava le sue imperfezioni, le quali più o meno sono comuni a qualunque altre divisioni che s'escogitino; poiche ciascuna d'esse specie, come egli diceva, inghiottisce l'altre. Nulladimeno attesa da un canto l'ignoranza in cui nascono gli uomini

<sup>(1) 11. 17.</sup> 

e la finità della mente loro, e da un altro l'infinità del Creatore, l'immensità del creato, grandi divisioni non solo, ma suddivisioni necessarie sono. Le quali, a mio giudizio, si ha da ritenere sempre come temporarie e variabili, secondo i veri che si vanno scoprendo o dimostrando cioè secondo l'umano progresso. E quindi con questo tenore, di moltiplicazione quanto all'analisi, d'unificazione quanto alla sintesi; cioè, di nuovi suddivisioni perchè nuove qualità si considereranno nelle cose, e di principi generali più complessivi, perchè qualità essenziali e comuni vi si scorgeranno.

Quella che si è addimandata scienza morale, noi megllo chiamiamo scienza della Giustizia, con cui meglio ci pare significare e ciò che con particolarità chiamasi morale, e ciò che chiamasi dritto, e ciò che chiamasi politica; i quali per fermo secondo noi, non sono che varie parti d'un tutto, un vero fondamentale ad esse è comune, la felicità del genere umano.

<sup>(1)</sup> Vedi Rosmini Filos. Mor. Cap. I. art. III. p. 7. n. 2.

né al filosofo Roveretano, nè all'antico scolastico che qualunque operazione della mente presuppone necessariamente l'idea d'ente, se niente esistesse non sarebbe possibile alcuna operazione della mente, se non altro è necessario che esista la mente stessa; e quindi niun dubbio che il principio di contraddizione suppone l'ente, anzi esso altro non significa se non se, che se un ente è, non può non essere. Ma è lecito dimandare, questa idea di ente è di ente universale, dell'ente possibile, come vuole il Rosmini? può la mente umana concepire l'idea dell'ente universale senza concepire pria quella della propria esistenza, senza che pria fosse in lei la coscenza di se medesima? E può mai essere ella certa dell'ente universale senza presupporre d'essere certa di sè medesima? come non dubitare dell' ente universale. se pria dell'ente proprio più non dubiti? L'idea dell'ente universale è forza che acquisti la sua certezza dalla coscenza, che ha la mente umana, della propria esistenza; e così t suiza che l'universale nesse e dipende del perticolere, e che il particolare sia l'inizio di tutta l'umana scienza. E tali veri fermati, si potrebbe a priori propugnare, che non è necessario, come il Rosmini sostiene, e che di tutto il suo sistema è il fondamento, che l'umana mente per fare un qualunque giudizio sia pria in possesso di qualche nazione o idea generale. Il quale errore mi pare sia stato dimostro dall' altro egregio italiano Terenzio Mamiani; posciachè egli nel suo Rinnovamento della filosofia antica italiana tra l'altre cose ha osservato: « Traslatare la propria attenzione da un termine ad un'altro e da una qualità ad un' altra è operazione che non domanda di necessità la previdenza d'un qualche scopo determinato, e con ciò la universale nozione dell'attinenza del mezzo al fine. Ma in tal modo di traslazione consiste appunto il paragonare i singoli termini, e il porre mente a quello, che in loro è comune, indisparte da ciò che in loro è individuale.

Imperciocché l'attenzione la quale si dirige ora sul simile di certi oggetti, ed ora sul differente, induce di forza per entro del nostro animo un sentimento composto di due affezioni, il primo che è quello del simile sotto forma d'unità, l'altro che è quello del differente sotto forma di moltiplicità, l'uno invariabile, l'altro variabile. (1) » Se io mal non m'apponga, l'idea dell'ente universale di Rosmini sta invece della facoltà d'astrarre propria della mente umana; or se quella facoltà è innegabile in alcune operazioni di lei, perchè in alcuni giudizii ove anco l'idea generale è necessaria non debba la generazione sua attribuirsi alla medesima facoltà, ma debbe invece porsi come un preesistente nella mente innato e necessario? Sarebbe allora d'uopo dimostrare per eccezione la insufficienza di quella facoltà. Nè a me pare, che peso s'abbia l'obbiettare che dalla idea del particolare nascere non possa quella dell'universale, dal mutabile e dal contingente quella dell'immutabile, e del necessario. Imperocche 10 rispondo, se queste sono idee affatto diverse ed allora se dal particolare non può nascere l'universale, non può mica dall'universale nascere il particolare; se questo nodo gordiano non si scioglie cominciando dall'un punto non si scioglie cominciando dall'altro. Ma se gli universali sono i generali necessarii ed immutabili conceputi dalla mente per l'osservazione dei particolari, come io ho divisato ed avendo a conforto l'autorità dell'Aquinate, ed allora il nodo resta sciolto senza d'uopo che fosse tagliato dallo scetticismo.

§ III. Una filosofia sensista è evidentemente errata, che i sensi non sentono, e non sono che istrumenti apparecchiati alle operazioni dell'anima; la quale ente dal corpo diverso non opera che albergando il corpo, di cui sono i sensi. Laonde errata è pure quella filosofia, che affatto non voglia tenere

<sup>(2)</sup> P. 11. c. 3. 10.

conto dei sensi nell'operazioni dell'anima. Bonald nel suo Saggio analitico sulle leggi naturali dell' ordine sociale (1) si piace così d'opporsi a' sensisti: « I fisiologhi moderni ci dicono: » L'aggiustatezza delle nostre concezioni dipende dallo stato del nostro cervello, dunque il cervello è la ragione del pensiero. Quello ragionamento è della medesima forza che questo: l'aggiustatezza del tiro d'un'arme a fuoco dipende della dirittura del cannone, dunque il cannone è la ragione dell'esplosione. Il cervello è il mezzo attuale del pensiero, come il cannone il mezzo della polvere. » Il quale sofisma de'fisiologhi e d'ogni generazione di sensisti è similissimo all'opposto degl'idealisti sotto qualunque denominazione stieno; i quali in somma dicono: le concezioni nostre sono dello spirito, dunque il corpo o i sensi non ne sono alcun mezzo. E ad essi callo stesso esempio del tiro del cannone in modo inverso io rispondo: essere ragionamento quello pari a questo: la polvere fa la esplosione del cannone, dunque anco senza del cannone ugualmente andrebbe il tiro. Sensisti ed idealisti fabbricano contrari sistemi, cui vizia un medesimo vizio essere esclusivi ed incompiuti. La ragione pura non costituisce l'uomo, il puro sense non costituisce l'uomo, l'una sola o l'altro solo non origina e compone le conoscenze umane, il fabbro e lo strumento bisognano all'opera insigne. Nulladimeno antichissimo è lo dissidio delle due scuole, è quello che la storia della filosofia sempre narra, e che dopo il discorrimento di tanti seeoli ancora vive, anzi ferve. Eppure, finchè non si voglia concordare, i più ingegnosi sistemi dell' una parte e dell' altra nella loro applicazione o meglio suprema direzione delle scienze morali e civili vengono meno, si manifestano impotenti con detrimento delle umane società. Onde eglino gli uni e gli altri filosofi passando all'applicazione de'sistemi

<sup>(1)</sup> C. I. not.

loro a quelle scienze per assegnare ad esse le fondamenta e guidarle, a me pare che evidentemente e per naturale nacessità delle cose mentiscano a sè medesimi. Conciossiachè quelli della ragione pura ricorrono alla ragione pratica, alla esperienza, e quelli del puro senso nello esaminarne i dettati e prescrivergli norme ricorrono alla ragione. Quel necessario e nobilissimo connubio, l'essenza stessa della natura umana, niuno vide mai così chiaro come il gran Leibniz: onde mosse divisando di conciliare le dottrine di Platone e d'Aristotile, e però immaginò l' armonia prestabilita, e poi alla morale ed al dritto assegnò per principio l'utilità. Che se l'armonia prestabilita non è dimostrabile, e soggiace ad uno non confutabile dilemma, pure verissimo è sempre, che ragione e senso sono l'uomo, e che dall'una e dall'altro insieme vengono l'umane scienze, così le fisiche come le morali e civili.

La moderna sapienza, che ha per sua distintiva qualità il libero esame della ragione intorno a sè medesima ed alle cose fuori di sè, novera moltiplici magni fondatori. Fra' quali massimi Bacone, che passando a rassegna l'accumulato tesoro dello scibile indicava con quali mezzi accrescerlo di preziosi trovati. Machiavelli che investigava le cagioni e gli effetti di que' fatti onde la storia umana si forma. Galileo che scrutinava le fisiche leggi del mondo. Campanella, e Cartesio che ricercavano le leggi dello spirito umano e da queste si slanciavano ad indagare quelle degli altri esseri; difficile il decidere quali de' due avesse più fiducia nella propria ragione. Lutero s'alienò da loro, volendo il libero esame applicare ove solo ha de' limiti, senza limiti osservare, invece d'adoperare la ragione per riconoscere la legittimità dell' autorità la pose in luogo d'essa, confuse la ragione e la fede, così la stessa filosofia per lui patì sofistica e non s'avvantaggiò. La moderna sapienza non esordì presso un popolo solo, nè presso un solitario intelletto perha coscenza della sua esistenza se non godendo o soffrendo, l'assenza di piacere o di dolore, più o meno intensi, è assenza di coscenza di sua esistenza, come succede nello stato di sonno e quando non si sogna; poichè se si sogni non manca il piacere o il dolore. Adunque coscenza di propria esistenza primo e certissimo vero va sempre congiunta col piacere o dolore, e quinci col volere, adunque il piacere, o dolore, che determinano il volere, sono primo e certissimo vero. E siccome si vuole godere e non soffrire, si vuole essere felice e non infelice, così addimandandosi ciò che reca piacere, bene o utilità, il bene o utilità dirige il volere; ma dal volere umano derivano e dipendono le umane azioni, dunque il bene o l'utililà dirige le umane azioni e colla stessa perennità, con la quale si ha la coscenza della propria esistenza.

Che la felicità degli esseri risulti dal possedimento de' piaceri e dalla privazione de' dolori non è proprio solo degli umani, ma di qualunque abbia coscenza di sè, de' creati tutti e dello stesso Creatore; ma variano que piaceri, e quei dolori per quei creati, che possano patirli, secondo le varia natura loro. Infiniti i piaceri di Dio, tali quali a noi non è dato di concepire perchè di concepire non è dato la natura sua; in lui è assenza di dolori, perchè altrimenti i piaceri suoi non sarebbero infiniti, non sarebbe infinita la natura sua. Soli piaceri di spirito, ed assenza di dolori di spirito formano la felicità degli esseri, che non abbiano corpo. Piaceri di spirito e di corpo, ed assenza di dolori nell'uno e nell'altro formano la felicità degli esseri, che dell'uno e dell'altro si compongono, tra' quali gli umani. Ondechè il principio dell'utilità degli uomini non è sensualità o materialità, non è idealità o spiritualità, ma è l'una e l'altra, perchè gli uomini spirito e materia sono. Ondechè è umana utilità la contemplazione dell'infinito, e la maraviglia dell' immenso creato, speculare il vero, cantare

i fasti della patria, conseguire la gloria; ed umana utilità è il cibarsi, l'abbigliarsi, l'accasare, il sollazzarsi. Umana utilità è l'amare il prossimo suo, cioè sentire piacere del piacere suo, e del dolore suo tanto dolersi da sentire piacere nel proprio sagrifizio per sollevarlo, operare gli eroismi della carità. Umana utilità è perdonare il nemico, piacere ignoto pria che l'evangelo avesse insegnato di provarlo, e che gli uomini dalla terra verso il cielo sublima. Questa utilità adunque, che io pongo a principio degli umani voleri ed azioni, è utilità che addimandare si debba Omnicomprensiva.

Ed ella non solo è qualità provvidenziale degli umani e di tutti gli esseri che hanno coscenza, ma ancora è nell'essenza del Creatore, e però appunto è qualità del mondo creato, cosciente. Dante cantò

Nè creator nè creatura mai . . . . . . . fu senza amore.

Del quale concetto cosmico e teistico è antesignano Leibniz. Il dritto, egli disse, è una certa morale potenza, e l'obbligazione morale necessità. Morale intendo quella la quale presso l'uomo buono equivale alla naturale..... l'uomo buono è colui che ama tutti quanto la ragione permette. La giustizia dunque, la quale virtù è reggitrice di quello affetto, definisco la carità del sapiente, cioè quella che segue i dettati della sapienza... La carità è la benevolenza universale, e la benevolenza è l'abito d'amare, o di stimare, o ciò che vale lo stesso, ricevere la felicità altrui nella sua. Così si scioglie il difficile nodo di come mai si dia amore non mercenario, il quale sia separato da speranza e timore ed ogni rispetto di utilità, cioè entra nella felicità nostra la selicità di coloro, de' quali l'utilità diletta. E siccome la stessa contemplazione delle cose belle è dilettevole, e la ta-. vola dipinta da Raffaele ispira affetto all'intelligente, quantunque non rechi alcun censo, in guisa che negli occhi, e nei diletti si produca con un certo simulaero d'amore, così quando

la cosa bella è insieme anco capace di felicità, l'affetto si muta in vero amore. L'amore divino supera gli altri amori, quando di Dio niente può comprendersi insieme di più felice, niente di più bello, e più degno di felicità. E siccome lo stesso è di somma potenza e sapienza, così la felicità sua non solo entra nella nostra ma anco la cagiona. E perchè la sapienza debbe dirigere la carità, definisco la sapienza la stessa scienza della felicità (1). Da ciò scaturisce il dritto di natura (2), e la giurisprudenza che è la scienza delle azioni in quanto si dicono giuste o ingiuste, giusto ed ingiusto è tutto ciò, che è pubblicamente utile o dannoso. (3) E tali principii erano conseguenze in lui di quelli della natura e della grazia fondati in ragione. Intorno a' quali egli disse: La sostanza semplice primitiva, o la divinità, ha la potenza, la conoscenza, e la volontà perfette, cioè una onnipotenza, onniscienza, ed una bontà sovrane. E siccome la giustizia presa generalmente non è altra cosa, che la bontà conforme alla saggezza, così è d'uopo che v'abbia anco una giustizia sovrana in Dio: segue dalla perfezione suprema di Dio, che producendo l'universo ha scelto il migliore dei possibili... Gli spiriti sia degli uomini sia de genii in virtù della ragione e dell'eterna unità entrando in una specie di società con Dio, sono membri della città di Dio, cioè dello stato più perfetto governato dal migliore de' monarchi, ove non è delitto senza castigo, nè buona azione senza proporzionata ricompensa, tanta virtù e felicità quanta è possibile.... Dio sendo la più perfetta e la più felice e per conseguente la più amabile delle sostanze, e l'amore puro vero consistendo nello stato, che sa gustare del piacere nelle perfezioni e nella felicità di ciò che si ama, quell'amore

<sup>(1)</sup> Diss. Pr. de Act. Pub. SS. XI. XII.

<sup>(2)</sup> Id.

<sup>(3)</sup> Nov. Meth. P. II Spec. S. 14.

deve darci il più gran piacere, di cui si possa essere capace quando Dio ne è l'oggetto... Dio sebbene non sensibile ai nostri sensi esterni non lascia d'essere amabile e darci grandissimo piacere. La musica c'incante, quantunque la sua bellezza non consista che nelle convenienze de' numeri e nel conto, che noi non appercepiamo, e che l'anima non lascia di fare, delle battute e vibrazioni de' corpi sonanti, che s'incontrano con certi intervalli. L'amore di Dio ci fa godere per anticipazione della futura felicità, poichè oltre al presente piacere, ci dà la speranza e la fiducia della felicità futura. La nostra felicità non consisterà mai e non debbe consistere in un pieno godimento, ove niente sarebbe più a desiderare, e che renderebbe il nostro spirito stupido, ma in un progresso perpetuo a nuovi piaceri ed a nuovi miglioramenti. (1) E questi principii erano conseguenze di quelli della leibniziana filosofia. La monade sostanza semplice, Dio solo unità primitiva, sostanza semplice originaria, di cui produzioni sono tutte le monadi create e derivate. Lampi della divinità le anime tutte, specchi de viventi, immagini dell'universo delle creature, e gli spiriti addipiù immagini della stessa divinità, onde immagini della sua felicità. (2) Egli certamente non è a soscriversi a tutta la leibniziana filosofia, ma essa indubitabile prova è, che il principio della utilità non è senso, può bene scaturire da principii più trascendentali speculati dalla mente umana.

In Italia il principio leibniziano della morale e del dritto è stato abbracciato da preclarissimi scrittori, Lampredi toscano lo pose a fondamento del suo pubblico dritto universale, specie di filosofia delle legislative riformagioni praticate in tempi felici della patria sua. Spedalieri siculo maestrevolmente lo adoperò a propugnare i doveri ed i dritti dell'uomo,

<sup>(1)</sup> Princ. de la Nat. et de la Grace

<sup>(2)</sup> Prine. Phil.

e la religione cristiana come apportatrice di libertà, di civiltà, e di pace contro l'osceno ateismo, che sullo scorcio del passato secolo infuriava in Francia, e minacciava d'invadere tutta Europa; laonde egli nel filosofico concetto fu antesignano del grande scrittore del Genio del Cristianesimo. Romagnosi con quel principio spiegò la genesi della ragione penale, e come universale e necessario lo dimostrò in tutte le parti della civile filosofia, onde con evidente e potente unità sistematica le ebbe collegate.

Quel che mi pare non s'abbia fatto finora abbastanza si è, di dimostrare come la base di quel principio della giustizia sia lo stesso principio dell'umana conoscenza, la coscienza della propria esistenza, onde l'uno è così il primo vero e certo come l'altro; e che se dell'uno non si può dubitare, non si può dubitare dell'altro. Non sono io alcerto che ho fatto la dimostrazione di que due veri, solo ho cercato d'indicare quella indispensabile connessione di loro.

S. II. Egli è stato gravissimo errore d'alcuni sostenitori del principio dell'utilità, il ridurlo a' mali ed a' beni fisici, ma è stato parimente gravissimo errore degli avversari loro il supporre quella fosse la vera natura sua, così che principio dell' utilità è materialismo non fossero, che identici concetti. Ed essendo discorso del principio dell'utilità non v'ha quasi alcuno che si dispensi di parlare di Geremia Bentham, e comunemente per ignoranza della storia della scienza gli si attribuisce l'onore dell'originalità del principio, e per superficiale cognizione del sistema suo gli s'appone un grossolano sensualismo. L'imparzialità e per gli uomini e per le cose mi conduce a dire : egli non è stato, che un solerte pratico conseguenziario d'una verità già conosciuta, con forte dialettica applicandola a confutare opposti errori, e prescrivere .norme alla fattura delle leggi degli stati, specialmente delle penali. Ed il suo sistema non è un grossolano sensualismo nel significato ordinario di queste parole, imperocchè

egli tra' piaceri novera quelli della amicizia, della benevolenza, della destrezza, della buona riputazione, della speranza e simili. (1) Bentham difetto in non avere scrutinato i sommi principi dell'utilità, in guisa che egli analitico minuto in applicarla, è sommamente dommatico in istabilirla. Ad essa non diede tutta l'amplitudine sua perchè non tenne conto dell'argomento religioso; preso da un falso spirito di radicali riformagioni dispreggiando il passato, la adoperò monca in giudicare delle leggi costituzionali degli stati; egli concedeva a' legislatori umani facoltà, che i legislatori umani non hanno, eglino sovrani de popoli e sudditi della natura. I sistemi filosofici risguardo al principio dell' utilità, come principio di giustizia, o di morale e di dritto possono in tre specie distinguersi; quelli in cui esso è professato come il vero e l'unico, prescindendo se sia falsato per difetto d'ampia analisi o di rigorosa sintesi; quelli in cui è negato ed impugnato, ed un altro gli è surrogato; e quelli in cui con un altro si è associato, come più o meno cooperante. Questa triplice divisione è stata sin dalla stagione classica della greca filosofia e si è riprodotta sempre nell'età susseguenti. Una compinta e meditata cognizione della storia della morale, e giuridica filosofia addimostra, che ne' sistemi de' prestanti filosofi il principio dell'utilità ha avuto o prodominio assoluto, o grande efficienza, e che sovente in alcuni non è stato rigettato se non se perche in altri è stato travisato e svilito; il che accusa ne' primi mancanza d'esatto criterio filosofico, sendo che vi si è fatta confusione dell'abuso del vero colla realità e virtù del vero medesimo, e si sono negate queste mentre quello era da profligarsi. Che all'antichità sia stata sconosciuta la filosofia del dritto, cioè un dritto razionale indipendente dal diritto positivo de' popoli, e che esordita sia in quella parte del medio evo che si lega al rinascimento.

<sup>(3)</sup> Princ. de Legisl. c. 6.

è errata pretenzione di Giovanni Carmignani. (1) Seppure fosse certo che i Greci ed i Romani non aveasero distinto il dritto dalla morale, e seppure ciò fosse un errore, mentre un vero è, che il dritto è esplicamento della morale ossia del dovere, ciò non toglierebbe che queglino un dritto filosofico non avessero riconosciuto, ed investigato. Confutazione dell'opinione di Carmignani sono la repubblica e le leggi di Platone, i governi d'Aristotile, i libri de romani giureconsulti, le leggi e la repubblica di Cicerone.

Il vero genio scientifico mira alla pratica, teoria non mai praticabile, è teoria falsa. Ondechè l'antichissima scuola italica tenne per suo supremo obietto stabilire e diffondere la civiltà de' popoli. La quale ella movendo dall' armonia, e dalla rassomiglianza dell'anima degli uomini con Dio, riputò nella felicità loro consistesse. Così ella, la nemica maggiore del materialismo ionico, è esempio primo ed irrefragabile, che il principio dell'utilità può essere retta conseguenza del più elevato spiritualismo. Le dottrine socratiche d'ordine pratico religioso e morale su quel principio pontarono; a' sofisti, che minacciavano d'empietà e di corruzione la ellenica società. il gran maestro, secondo ci ha tramandato il suo più fedele discepolo, non seppe opporre altro di meglio, che l'utilità d'alcuni piaceri, ed il danno d'altri: non essere egli schiavo della gola del sonno nè di lascivi piaceri non avere altra più forte cagione, che quella di possedere cose più soavi. le quali nelle necessità non solo le rallegravano, ma gli davano speranza d'un giovamento perpetuo. Quel principio fu abbracciato da Aristotile, il genio più scientifico dell'antichità, seguace di Socrate più che non fu Platone genio tramezzante tra il greco e l'orientale; i libri de governi dello Stagirita da quel principio sono informati. Fu abbracciato da Tommaso d'Aquino il genio più scientifico del Medio

<sup>(1)</sup> Storia dell' Orig. e Progr. della filos. del dritto.

Evo, buono o reo considerò il principe, che utile o danno recasse a' suoi popoli. Fu abbracciato da Bacone, colui che tra' moderni ha avuto genio più somiglievole ad Aristotile, il quale l'osservazione e l'induzione adoperò sempre, e non l'autorità d'un savio nell'investigare e le fisiche, e le morali leggi del mondo; e Bacone ebbe a combattere non Aristotile, ma le scuole che all'autorità sua s'adagiavano, spensierate di nuove osservazioni ed induzioni. Pure le scuole solertissime furono in acuire lo spirito, e con impeto di dialettica avventurarlo a penetrare e squarciare i misteri dell'essenze delle cose, su quali non meno di loro s'affaticano le menti ne'tempi nostri. Leibniz è il genio più scientifico, che s'abbia avuto la moderna età; e niuno ha cercato mai tanto di speculare teorie che avessero efficace pratica; onde l'armonia prestabilita, il coordinamento intellettuale e corporale dell'uomo; la felicità il fine dell'uomo, la cagione delle sue leggi, de suoi doveri, de suoi dritti.

E se alcuni altissimi ingegni, per lodevole proposito più che per aggiustati giudizii, un altro principio un vero, che non sia l'umana felicità, hanno pensato essere la giustizia, quando poi ad assegnare pratiche norme alle umane azioni, o ad indagare il modo, con cui le umane azioni si sono spiegate e si spiegano nel corso de' tempi e nella varietà de' luoghi, sono venuti, il principio della felicità sono stati necessitati ad adoperare. Ciò tra gli altri é toccato al sommo Vico, il quale dessini la giustizia l'ordine eterno delle cose, la ragione eterna che detta il vero eterno alla mente, e lo pose a fondamento d'ogni società, ma tosto ebbe a soggiungere: la società essere la comunicazione delle utilità, e la giustizia alla prudenza, temperanza, e fortezza comandare di dirigere le utilità: e conseguentemente sul principio dell'utilità fabbricò egli la Scienza Nuova, la grande invenzione del secolo decimo ottavo. Antonio Rosmini avendo divisato. che l'idea o nozione d'ente universale, come abbiamo già

discorso, è quella con cui la mente forma tutti i giudizii, ne trasse a conseguenza, che quella parimente produce tutti i giudizii morali, e quindi è la prima legge morale, il dettame dell'onesto e del giusto inserito nell'anima umana. Ma egli tosto s'accorse dell'insufficienza di quel dettame, il quale, se veramente esistesse ed assoluto, non avrebbe bisogno d'altro per reggere gli uomini e le società loro, ed al principio della felicità ebbe ricorso, onde senza la scorta della eudemonologia non avrebbe avuto abilità a discernere il giusto dall' ingiusto, ed i dritti che agli uomini ed alle società ne derivano. E quel dettame suo ove dal principio della felicità venne da lui scompagnato, condusse lui integerrimo e sapiente uomo a pratiche disastrosissime proposizioni, come che niuno assoluto sovrano possa essere cacciato dal trono, così che può un cotale impunemente essere tiranno, e può essere giustizia che monarchie assolute, anzi tiranniche governino perpetuamente il mondo.

Le tre sentenze che Kant col suo imperativo categorico dettò, come bene ha osservato il Rosmini, a quest' una si riducono, ciascuno uomo operi finchè può, salvo agli altri il potere operare ugualmente. Il che significa in altri termini, ciascuno uomo ha libertà d'operare con limiti che sono segnati dalla libertà degli altri. Il Rosmini sennatamente soggiunge, che non si sà perchè la libertà abbia que'limiti, da Kant gratuitamente s'asserisce, gratuitamente dagli altri si può negare. La libertà d'operare presuppone volontà, infatti una delle tre sentenze di Kant è. la volontà d'un essere razionale si dee risguardare come legge universale. Or volontà, come lo stesso Rosmini riflette, è facoltà d'appetire così da Kant stesso definita dunque l'imperativo categorico suppone il piacere. E Kant anco apertamente tolse forza al suo principio morale, quando il supremo bene stimò essere l'unione della perfetta felicità colla virtù. Ed io dico di più, che l'imperativo categorico di Kant,

se da un canto comprende il piacere, da un altro è lungi d'essere il vero principio della utilità, è affatto arbitrario. Conciossiachè esso non fa dipendere la volonta da piaceri, che s'ingenerano per la natura spirituale e fisica degli uomini e per le attenenze loro cogli altri esseri, ma da sè medesima. Anzi meglio che arbitrario, è evidentemente insussistente, imperocchè la volonta non è giudizio, ma è la facolta che ha lo spirito a determinarsi per qualche cosa secondo il suo giudizio, Kant dunque attribuisce alla volonta ciò, che di essa in niun modo è proprio.

· Viva ed eloquente voce d'un vero morale assoluto veduto dalla mente, che non sia felicità, o utilità umana, è Terenzio Mamiani. Io primieramente convengo con il Mamiani, che il principio morale è quello, da cui debbano derivare e il principio giuridico ed il politico; e convengo con lui che il principio morale sia una di quelle credenze umane spontanee, universali, perpetue, incessanti, e di forma identica; non questiono se quelle qualità sieno infallibile criterio di essere qualunque credenza un vero; solo chieggo in che quel principio morale consiste? Il dire il bene morale esiste effettivamente non significa altro, se non esiste una umana credenza d'un bene morale, ma non significa punto che cosa sia un tale bene morale, il quale resta cosa ignota, e però arbitraria. Ma io spiego che cosa sia quel bene morale, la selicità degli uomini; la quale consiste nel godimento di intellettuali e corporali piaceri, perchè d'anima e di corpo sono gli uomini composti. Credenza umana, spontanea, universale, perpetua, incessante, e di forma identica è, che ciascuno non mira, che ad essere felice; ella ha tutte quelle qualità perchè s'immedesima colla coscenza della propria esistenza, primo e certo vero di tutto il genere umano. Nè uomo è stato mai, nè uomo sarà mai che per fine de suoi voleri ed azioni abbia altro che la sua felicità, nè uomo è stato mai, nè uomo sarà mai che non abbia la credenza

di doveri e dritti suoi per aggiungerla. Prova in contrario non è che l' nomo in questa vita sua non la consegua mai. quando non si dimostri che egli invece un bene morale assoluto consegua, il che importa implicitamente che pria si dimostri che cosa quello sia. Prova in contrario non è che ne' particolari della felicità tutti gli uomini non sieno concordi, quando non si dimostri che invece in un bene morale assoluto sieno concordi. Anzi la cosa è altrimenti, il selvaggio ed il filosofo dicono, che vogliono essere felici, che godere de' piaceri è la felicità; ma dicono l' uno e l'altro parimente che cosa sia un bene morale assoluto? Lo dirà il selvaggio se non sa dirlo il filosofo? Il principio della felicità è il solo, che ha e può avere fondamenta certe, perchè esso è insito nelle qualità fondamentali immutabili dell'intelletto e del corpo degli uomini; e lo sviluppo maggiore secondo i luoghi ed i tempi dell'umane facoltà siccome non muta, le qualità fondamentali dell'intelletto e del corpo, così non muta le fondamenta della felicità. Ed esso è il fine più sublime, a cui l'uomo avrebbe potuto essere destinato da Dio; la felicità infinita di Dio è, per così esprimermi, il risultato ultimo degl' infiniti attributi di Dio, onde Egli creando l'uomo di natura, che necessariamente tende ad essere felice, gli assegnò il fine che più lo approssima ad essere immagine e similitudine sua. L' uomo col lume dell' intelletto cerca di conoscere come può essere felice, e non lo è mai, nè lo sarà mai quaggiù compiutamente, poichè il lume dell' intelletto suo non può mai essere quaggiù compiuto.

Il principio dell' utilità ha ricevuto chiarimento e corroboramento dalla religione cristiana, la quale per chi sia cristiano è la verità divina ed infallibile; e per chi non lo sia, è la verità più sublime, che sia stata parlata da bocca umana. Da'libri della creazione agli evangeli, per la tradizione e pe' decreti della chiesa con maravigliosa concatenazione ed uniformità, ella non è che un sistema di piaceri e di dolori, di premii e di castighi, più pertinenti a questa passaggiera vita nell'Antico Testamento, più pertinenti alla vita eterna nel Nuovo, ristretta ad un popolo eletto nell'Antico, ampliata a tutto l'umano genere nel Nuovo; i dolori, che in questa vita impone, compensa coll'ineffabile piacere della pace dell'animo, e l'impone come mezzo di conquistare una felicità, cui il cuore può ardentemente sperare, ma la mente non sà concepire, la felicità infinita dell'eterna visione di Dio. Paolo scrisse a'Corinti: A ciascheduno è data la manifestazione dello spirito per utilità... nè occhio vide nè orecchio udì, nè entrè in cuor dell'uomo quali cose ha Dio preparate per coloro che lo amano. (1)

§. III. Se, come già primieramente ho detto, la verità è ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose, verum ipsum factum, se la felicità degli uomini e degli esseri tutti che hanno coscenza di sè risulta dal possedimento de'piaceri, e dalla privazione de' dolori, e ciò che reca piacere, è l'utilità, così io ordino la scienza della Giustizia. Della verità la Giustizia universale è quella parte che si riferisce all'utilità degli esseri che sentono, ossia hanno coscenza, dallo Infinito che crea e provvede, all'insetto che si muove stupido sotto d'un sasso. L'utilità di Dio è la beatitudine sua, che è la sua stessa volontà; Empedocle ed Eraclito chiamarono ingiusti i crudeli trattamenti ne' bruti. La Giustizia umana è quella parte della universale, che si riferisce all' utilità dell'intiero genere degli uomini, il quale vive nel tempo e nello spazio. La Giustizia degli stati è la stessa che l'umana applicata secondo alcuni tempi ed alcuni spazii, ne' quali vive una porzione del genere degli uomini; ella dunque è compresa tutta nella umana, e non ne è che una manifestazione, ed uno svolgimento. La Giustizia degli

<sup>(1)</sup> Ep. 1. c. 12 e II.

stati si distingue in varie parti secondo i principali oggetti cui mira, e la forma del reggimento degli stati è una di esse parti. Le quali sono comprese nell'umana, quinci nell'universale, quinci nella verità, quinci sono ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose. La verità in sè eterna ed infinita, come l'autore suo, agli uomini finiti nello spazio e nel tempo non si può manifestare che per gradi. La giustizia umana dunque, quella degli stati, e le sue parti hanno il principio necessariamente immoto ed unico, e le derivazioni necessariamente movibili e varie, e necessarie nella stessa movenza e varietà.

La giustizia positiva degli stati, o come comunemente addimandasi legge positiva d'un popolo, non può essere cosa diversa da quella, che è per le qualità naturali o necessarie delle cose, e che però ottimamente naturale s'appella. La positiva non ha alla naturale da aggiungere, o da detrarre, ella è la stessa, che sia appo un popolo riconosciuta o espressamente dichiarata. Espressamente dichiararla è l'ufficio della potestà legislatrice del reggimento degli stati, che è la parte precipua della costituzione de' medesimi. Onde quella potestà che ha l'imperio su d'un popolo, sta ella sotto l'imperio della natura delle cose, la quale chiede l'ubbidienza colla sanzione di gravi ed inevitabili pene. E però Ulpiano errò nella sentenza, che il dritto proprio, o civile componevasi ove alcun che al dritto comune s'aggiungesse, o detraesse (1); e meglio avvisò Tommaso d'Aquino, quando sal dritto positivo ordinato da popolo o da re disse: Se alcun che di ripugnanza in sè abbia col dritto naturale non può per la volontà umana diventare giusto; e conchiuse sull'autorità profetica delle sacre carte « Guai a' legislatori di leggi inique. » (2) Sentenza dell' Aquinate difficile a troyarsi ne' savi della gentilità, in tempi posteriori da molti scrit-

<sup>(1)</sup> PP. L. 1. t. 1. S. 6.

<sup>(2)</sup> Summa Sec. Sec. Qæst. LVII. art. II

tori sconfessata, anzi rigettata, e da moltissime potestà legislatrici manomessa. Ondechè le distinzioni, in senso d'opposizione, di giustizia e di ragione di stato, di dritto naturale e di positivo, d'utile e d'onesto, di norme ordinarie e d'eccezionali sono trovati d'arbitrio, o espedienti d'ignoranza o d'ignavia, significano il falso adoperato contro il vero, l'ingiusto contro il giusto.

Per i veri fermati il conseguimento della felicità, che è l'imperio della giustizia, non può derivare da cieco caso. o da arbitrio alcuno, bensì dalle qualità, che sono negli uomini e nelle cose, e dallo agire che facciano gli uomini secondo le medesime. Quelle qualità danque sono le leggi secondo le quali gli uomini hanno necessità di dirigere le azioni loro per essere felici; le azioni loro risguardo a quella necessità sono i doveri; cioè gli uomini hanno necessità o doveri d'agire in una determinata maniera per essere felici, agendo in una maniera diversa sono infelici. Quella necessità non è materiale, ma è la necessità che gli uomini vedono col proprio intelletto acciò sieno felici, è una necessità morale, quindi stà bene deffinire i doveri morale necessità; la quale deffinizione non è più incerta, e feconda di contraddittorie conseguenze, come appo numero di scrittori finora è stata. Quella necessità non potendo essere adempita da un uomo che a condizione, che gli altri gliela lascino adempire, genera il dritto, cioè un potere morale sugli altri uomini. Il che significa un uomo avendo un dovere, ha un dritto affine d'eseguire il dovere, altrimenti il dovere non esisterebbe; così i dritti non sono, non possono mai essere in contrasto co'doveri. Per lo che Il sistema in questa somma si raccoglie: il dritto è emanazione del dovere, l'uno e l'altro sono generati dalle leggi; da queste deriva la felicità o l'utilità Onnicomprensiva, questa è insita nell'essere umano, e si conosce dall'uomo in-Sieme alla conoscenza di sua esistenza, la quale conoscenza è la coscenza di se stesso, che è il suo primo e certo vero, e quindi di tutti i veri, e di tutta la scienza sua è la base, la scaturigine, e la dimostrazione. È quel vero che debbe necessariamente preesistere nell'intelletto umano al principio di contraddizione. Così il sistema dal suo principio alla sua conseguenza ultima sta strettamente collegato, è svolgimento del primo e certo vero umano.

E da quel medesimo principio della giustizia viene a determinarsi con evidenza il concetto della civiltà e del progresso delle genti. La civiltà è quando le genti posseggono grande godimento d'intellettuali, e fisici piaceri, una civiltà è maggiore d'un'altra, perchè nell'una le genti hauno un maggiore godimento che nell'altra. Il progresso perciò consiste nell'andare le genti continuamente conquistando quel maggiore godimento. Il mezzo di conquistarlo è il maggiore sviluppo delle facoltà fisiche ed intellettuali, e le prime s'attuano nel servirsi gli uomini delle cose in mezzo alle quali vivono. Così giustizia, leggi, doveri, dritti, civiltà, progresso hanno unico fondamentale principio. Per avere ignorato quello Guizot non ha saputo dessinire la civiltà, e ad un vago sentimento d'essa è stato necessitato ad arrestarsi. Per averlo ignorato Cousin ha scambiato il progresso colla storia; ha benedetto la guerra come fatale e benefica; ha maledetto la pace, come la perniciosa immobilità del genere umano: al vincitore delle grandi battaglie predatore ed omicida ha tributato onori divini; l'innocente vinto ha condannato reo. Il genio delle presenti genti europee è verso il godimento de'piaceri fisici, o come dicesi, verso gl'interessi materiali, i piaceri intellettuali, o interessi morali vanno negligentati; quel genio spiccatamente s'esprime nelle oscenità del socialismo, e minaccia rovine alla civiltà europea. Esso è più universale e signoreggiante appo gli Anglo-Americani, la schiavità è il suo eccesso inverecondo, ed alla loro nascente civiltà non premette longeva vita. Io non

reputo, che questa lotta delle due specie d'interessi vada inevitabilmente a finire colla vittoria de materiali. ed un rimbarbarimento de popoli; ma affine tanto pericolo si scanzi, fa d'uopo che i morali interessi si avvalorino e si promuovano, e le due specie aggiustatamente insieme si connettano. Egli indubitabile è, che gl'interessi materiali ed i morali a vicenda s'aiutano nello sviluppo loro, ondechè la prosperità degli uni è prosperità degli altri; pure è tra la natura loro questa notabilissima differenza, che gl'interessi materiali predominando nelle menti possono tornare perniciosi a' morali, ma i morali predominandovi non possono mai recare a' materiali detrimento, bensì solo giovamento. Conciossiachè i morali nella loro generalità non attentano alla felicità d'alcuno, anzi lasciano a ciascuno intieri i mezzi. eo quali alla sua felicità provvedere, e sono quindi i veri meneratori de' materiali.

Nonostante la certezza ed evidenza del principio dell'utilità, nella scienza della giustizia, e specialmente in quella degli stati le vere teorie sono difficili ad essere composte, molto più difficili che nelle scienze fisiche o naturali. Imperochè di quella fatti per indole differentissimi succedono insieme: all'agio di coloro che vogliono analizzarli non si ripetono; sono molti, complicati, e legati con molti altri lontani per tempo e per luogo. Nè da ciò segue punto, che quella scienza non possa avere teorie, le quali sono la conoscenza de' fatti generali dell'obbietto d'una scienza, o che non possa avere un sistema, il quale consiste nell'ordinamento e connessione delle teorie di una scienza; onde allegare che una scienza non può avere teorie inè sistema è una contraddizione in termini; é lo stesso che dire una scienza non é scienza. E che buone teorie provino male in pratica, come volgarmente e spesso si assevera, è assurda proposizione. Conciossiachè teorie, che male provino in pratica o debbono essere quelle, le quali non si compongono di fatti generali, ma sono parti di umana fantasia, ed allora neanco sono buone teorie; o debbono essere quelle, le quali avvegnachè buone, pure non appartengono a quella specie di fatti, a' quali si vogliono applicare, ed allora non sono teorie di que' fatti; o a quella specie di fatti appartenendo, non si sanno a' medesimi applicare, ed allora non è che sono buone teorie, ed in pratica provano male, ma è che in pratica non si sanno porre.

Nella scienza della giustizia non solamente sono da considerarsi le qualità naturali del genere umano, e delle cose, che lo intorniano, ma eziandio l'intiera sua storia non esclusi i suoi dubbii, i suoi errori, le sue ignoranze; ed in ciò una fondamentale differenza tra quella e le fisiche scienze. Nelle scienze fisiche una verità tosto che sia conosciuta, di tutti gli errori antecedenti ad essa più non cale, poichè essi non sono esistiti nella realità delle cose; sono stati solamente opinioni della mente umana; ma nella scienza della giustizia una verità conosciuta che sia, non leva che gli errori sieno esistiti, ed abbiano operato; quegli errori dirò hanno composta una erronea giustizia. Gli uomini credevano, che il sole si movesse, la terra stesse immobile, il sangue nelle vene degli animali non circolasse, ed il sole, la terra, ed il sangue facevano altrimenti. Ma gli uomini credevano giustizia i sagrifizii umani, le persecuzioni religiose, i vincoli de'commerci; e quelli errori si traducevano in opere, e la razza umana tribolavano, sbattevano. Gli errori nella scienza della giustizia infermano le verità colle quali coesistono, ed hanno portata non solo sulle generazioni che gli abbracciano, ma anco sulle seguenti che li riconoscono, alle quali non è dato di toglierne via d'un subito le conseguenze. Un popolo che lunga pezza sia giaciuto sotto il dispotismo, o abbia gozzovigliato in licenziosi regimi, contrae vizii e si corrompe, ed un reggimento libero ed anche aggiustato e temperato, che si sostituisca, non può

tostamente da' vizii s vezzarlo, e renderlo virtuoso; e siccome le umane generazioni nella loro successione s' intrecciano e si tramandano vizii e virtù, così neanco le nuove, che vengono immediate, traggono intiero il profitto dal nuovo reggimento. E qui s'attaglia la sentenza di Cicerone. « Spesso la ragione è vinta dalla natura delle repubbliche (1). Difficili tutte le scienze umane, difficilissima quella del reggimento degli stati; e quanto difficilissima altrettanto necessaria, poichè senza d'essa le civili società sono come nave in tempestoso mare senza abile nocchiero, che le timoneggi.

Bacone nel mito della Sfinge morta da Edipo si piacque di vedere la scienza dalla potenza intellettiva dell' uomo conquistata, e disse: quel mostro ben raffigurare la scienza, specialmente ove sieno congiunte la teoria e la pratica, perchè ella è sorta di mostro, che eccita l'ammirazione o piuttosto la stupida sorpresa degl' ignoranti (2). Ed io dico invece, che la scienza è la dea della bellezza sfolgorante di vivissima luce, la quale abbaglia chi è profano al suo culto, ma illumina e beatifica chi costantemente la contempla e l'adora.

<sup>(1)</sup> Republ. l. 2 c. 33.

<sup>(2)</sup> De Sapientia Vet. XXVIII.

## CAPITOLO SECONDO

DELL'UGUAGLIANZA DE DRITTI DI TUTTI GLI UOMINI.

SEZIONE I. - CONDIZIONI DELLA SCIENZA.

§ I. Il dritto sendo il potere morale, che ha ciascuno uomo su degli altri affine di conseguire la sua felicità (1), la disanima se tutti gli uomini per natura s'abbiano uguaglianza di dritti, o se alcuni ne sortiscano meno che altri, onde sieno loro inferiori, ed anco in parte soggetti o affatto inschiaviti, capitale è nella scienza che le umane società concerne. Conciossiachè basta che un'uomo in compagnia si trovi solamente con un altro per ingenerarsi appo loro, l'uno verso dell'altro, de'dritti, e tutte le attinenze complicatissime tra gli umani individui sotto qualunque aspetto si presentino, sempre i dritti loro presuppongono. Ma l'uguaglianza de'dritti di tutti gli uomini nella storia non ha avuto fortuna, nella scienza la sua dimostrazione non è tale, che non manchi alcun che ad essere desiderato.

Nell'antichità non furono popoli, che non tennero più o meno numerosi uomini come loro servi, e non solo quelli che il greco chiamava barbari, ma il greco stesso ed il romano; i germani, i galli; e li tennero i popoli, che alla rovina dell'impero romano si costituirono negli stati, donde la moderna Europa è derivata. La scoverta d'America fu come un largo mercato della carne umana aperto alla trista avidità degli europei, e nel secolo decimo sesto la tratta de' neri fu legge quasi universale di tutta Europa. E se in questo

<sup>(1)</sup> Vedi il Cap. I. Sez. 2, pag. 29.

secolo è stata la probità d'abolire quella legge, ne rimangono infami fraudi e la schiavitù prevale ancora nella maggiore parte del mondo; imperciocchè ne sono immuni soltanto le civili regioni di Europa, non la Russia e la Turchia, ed alcune altre del resto del mondo ove Europei signoreggiano o discendenti loro albergano. E cosa incredibile, se cogli occhi nostri non lo vedessimo, la schiavitù con scellerata pertinacia si conserva presso un popolo, che pure pretende addimandarsi il più libero della terra.

A riprovare tanto delitto, che gli uomini hanno commesso e commettono ne loro simili, non sono mancati mai generosi, In Grecia surono alcuni, come riferisce Aristotile, che l'impero signorile giudicarono contro natura, per umana legge essere i liberi e gli schiavi, per natura niuna differenza essere tra di loro, e tale disuguaglianza essere ingiusta perchè violenta. Ma Aristotile fu il forte propugnatore della servitù; egli moveva dal principio, che il comando e la soggezione non sono puramente condizioni necessarie, ma eziandio utilissime all'ordine universale; che ciò è stato dall'origine delle cose disposto, che sono molte specie d'esseri ordinatori, e di sottoposte nature, che il migliore di tutti i governi sarà sempre quello, che s'eserciti su' più nobili e degni soggetti, come sugli uomini anzichè sulle bestie. E da tal principio passava a quest' altro; che l' essere vivente costa d'anima e corpo, di cui per natura comanda quella e questo ubbidisce; ma che sono esseri viziati ed intieramente degeneri, in cui il corpo domina sullo spirito, costoro sono simili a' bruti, l'opere loro non escono dal giro delle corporee, nè hanno attitudine a cose migliori; questi sono che la natura vuole servi, e ad essi come ad altri viventi, giova la soggezione (2).

E queste cose, che diceva lo Stagirita non sono omai di-

<sup>(2)</sup> Polit. Lib. I. c. 2.

ventate vecchie, elle sono fresche sono cose del presente. I precipui ragionamenti, onde gli Anglo-Americani sostengono la giustizia della schiavitù, sono gli stessi che quelli d'Aristotile, la stupidità anzi la bestialità de'neri, l'incapacità delle menti loro a provvedere a' propri bisogni, l'inettitudine a migliorare, il danno che recherebbero a sè medesimi ed agli altri, se si lasciassero liberi, in somma la natura di que' miseri inferiore alla natura de' fortunati potenti, che li tengono schiavi.

Auree sentenze su l'uguaglianza di tutti gli esseri umani ci lasciò Cieerone nelle sue leggi. Egli pria considerò essere società tra gli uomini e gli Dei per il lume della ragione di cui gli uomini sono partecipi, e poi disse: che niuna cosa era tanto simile ad un'altra, tanto uguale, quanto tutti noi tra noi stessi; e che però qualunque definizione si dia dell'uomo, essa vale per tutti. E come a confutazione dell'opinione Aristotelica, che dalla eccellenza delle facoltà di alcuui, e dalla viltà di quelle d'altri argomentava la natura loro diversa di padroni, e di servi, aggiunse: non solo nelle cose rette ma anco nelle prave insigne è la simiglianza del genere umano, imperocchè tutti gl'individui suoi sono presi dalla voluttà. Onde ne conchiudeva: che degli uomini comune e pari è la ragione di vivere tra di loro, che tutti debbano tra loro condursi con una certa naturale indulgenza e benevolenza, ed anco con società di dritto. (1) Seneca sentenziò: essere impossibile che la servitù colpisse la parte più nobile dell'uomo. Egli disse: erra chi stimi la servitù sull'uomo intiero penetrare; la parte migliore di lui ne è esente. I corpi sono soggetti ed attribuiti al padrone; ma la mente è propria di sè medesima, così libera e sciolta è, che neanco da questo carcere, in cui sta chiusa, può ritenersi, onde non usi di suo impeto, e cose grandi non operi, e non vada in infinito compagna de' celesti (2). Erano quelli concetti di Cicerone i barlumi della

<sup>(1).</sup> LL. Lib. 1. c. 7. 13.

<sup>(2).</sup> De Benef. Lib. 3. c 28 29 50. Si veda ancora Epist. 47.

religione, che già stava per essere annunziata alle genti; erano quelli di Seneca i primi raggi di lei già rivelata pervenuti dentro nella sapienza pagana.

La parola d'uguaglianza di tutti gli uomini nel modo più solenne fu pronunziata dal Cristianesimo. Niuno de' nemici di questa religione le negherà questo vanto. Non solo disse uguaglianza, ma disse anco fraternità, disse che tutti gli uomini erano fratelli per lo corpo perchè figliuoli dello stesso padre, e della stessa madre, per lo spirito perchè a tutti soffiato da Dio creatore di loro e dell'universo. Il Cristianesimo non tenne conto della diversità delle razze per l'origine loro; conciossiachè continuazione e perfezionamento esso è della dottrina mosaica, per la quale quella diversità ci si è tramandata modificazione d'una stessa e primitiva specie. E se agli occhi soli della ragione non rischiarati da soprannaturale autorità sulle prime per l'originaria unità della specie umana gravi difficoltà si affacciano, attesa non solo la diversità de' colori, ma anco quella della conformazione della testa delle varie razze, ed attesa la superiorità spirituale, almeno finora, della razza bianca sulla nera e sull'altre tinte, pure profondandosi nello altissimo subietto gli argomenti a favore dell'unità originaria hanno prevalenza. Da un cantò innegabile è, che i climi, i terreni, i nutrimenti svariati direttamente sulla fisica, e di rimando sulla intellettuale natura degli uomini influiscono; e tanto più potentemente quanto gli uomini primigenii sieno, perchè meno allora dalla educazione sono diretti ed affazzonati, la quale è la sapienza delle genti, che trapassano, comunicata a quelle che succedono. Da un altro canto parimente è innegabile, che le fondamentali qualità fisiche ed intellettuali delle varie razze sono uguali. Legge constante, non solo degli animali bensì de' vegetali tutti è, che gl' ibridi non hanno continuata fecondità, quali non producono mai, quali isteriliscono alla prima o ad alcuna prossima generazione. Ma gli uomini

delle varie razze, di quelle stesse che sembrano le più discoste, procreano tra di loro figliuoll perennemente prolifici, anzi gl' incrociamenti ingagliardiscono le generazioni; tra gli uomini veramente non sono ibridi, perciochè le varie razze sono unica umana specie. E tra tutte le intellettuali qualità comuni alle varie razze ven' ha due, le quali connettendosi colle fisiche, mentre accennano l'unità di loro specie, addimostrano come ella dispaiatissima sia da qualunque altra animale. La socialità che ha per suo alveo la famiglia, e per suo campo confinato a percorrere, ogni terra e mare; ed il linguaggio che è lo stampo sensibile, che di sè impresse nell'uomo Chi creò il mondo con pronunziare il fiat. Con Buffon, Couvier, Blumenbach, Prichard, Wiseman, e Flourens io sto per l'unità della specie umana; dottrina in tutti i modi ricca di sensi filantropici e magnanimi.

§ II. Ma la luce del vangelo durò lunghi secoli, e tenaci contrasti a penetrare intieramente nell'umana scienza. Alberico Gentile e Bodino non riputarono la scrvitù di taluni uomini contraria alla loro natura. Grozio e Pufendorf se non per dritto di natura, bensi per dritto civile o delle genti, la stimarono lecita istituzione, come se stia alla umana volontà che cose ingiuste per natura diventino giuste. E Vico per legge provvidenziale dell'eroica età vedeva gli empii servi de' pii; questo ed altri errori del grand' uomo dal confondere la storia colla giustizia sono provenuti. Nulladimeno tutta la moderna scienza morale e giuridica sta fondata sul presupposto dell'uguaglianza de'dritti degl'individui umani, eppure per quanto io ne sappia quel vero non è ancora ampiamente ed irrefragabilmente dimostrato nell'opere più celebrate, o lo è assai incompiutamente o è soltanto asseverato, o presunto. Se mai un tale vero e tale generosa dottrina s'ebbe propugnatori e propalatori, costoro indubitabilmente furono nel continente europeo gli Enciclopedisti; anzi il massimo merito loro si riduce ad avere fatto l'applicazione di

quel vero ad ogni particolare obietto delle scienze morali, giuridiche, e politiche nonostante le strane conseguenze, che alcuni ne ricavarono. Eglino poi ne filosofici speculati furono di scarso conto, di scarsissimo nella storia, se s'eccettui Montesquieu sommo nella storia delle leggi positive dei popoli. Nella famosa Enciclopedia sull'uguaglianza non si trova meglio scritto, che questo:

- « L'uguaglianza naturale è quella che è tra tutti gli uomini per la costituzione di loro natura solamente. Questa uguaglianza è il principio ed il fondamento della libertà.
- "L'uguaglianza naturale e morale è dunque fondata sopra la costituzione della natura umana comune a tutti gli uomini che nascono, crescono, sussistono, e moiono della medesima maniera.
- « Poichè la natura umana si trova la stessa in tutti gli uomini chiaro è, che secondo il dritto naturale ciascuno deve stimare e trattare gli altri come altrettanti esseri, che gli sono naturalmente uguali, cioè che sono uomini come egli è ». L'articolo è di Jaucourt, ma d'Alembert e più Diderot erano i precipui compilatori ed i direttori della grandiosa opera.

Or niuno riputerà mai essere dimostrazione della uguaglianza di diritto o morale di tutti gli uomini il dire, l'uguaglianza naturale è per la costituzione di loro natura, dunque l'uguaglianza morale o di dritto è fondata sopra la costituzione della natura umana. Quella non è che una doppia asserzione, uguale la costituzione loro naturale, uguale dunque il loro dritto. Alla prima nel modo generale, ond'è espressa, si può rispondere non è vero che è uguale nè nel corpo, nè nello spirito, i corpi sono diversi quali bianchi, quali neri, quali gialli, quali ramei, e d'altre secondarie varietà ancora; i cranii, i volti, le stature diversi ancora; diversi gl'ingegni, eccellente quallo del caucasiano, vile quello del cafro e dell'ottentoto. E tra gl'individui della stessa razza non mai uno in tutto

uguale all'altro; tra la stessa prestante de caucasiani se sono i Galilei ed i Newton sono i cretini. Ma poi perchè dalla uguaglianza di costituzione naturale segue necessariamente l'uguaglianza morale o di diritto, donde questa relazione di causa e d'effetto? non basta asserirla fa d'uopo dimostrarla, e la dimostrazione neanco è cennata, e quindi come s'asserisce così si può negare, come faceva Aristotile, e come fanno per le diverse razze gli Anglo-Americani.

Il Jaucourt aggiunge: che col giudizioso Hooker sopra il principio incontrastabile dell'uguaglianza naturale fondava egli tutti i doveri di carità d'umanità e di giustizia, a' quali gli uomini sono obbligati gli uni verso gli altri. Hooker, che scriveva sullo scorcio del secolo decimo sesto, è il capo della scuola politica inglese, la quale sul contratto fonda la civile società; scrittore di merito eminentissimo, e seguito ne principj suoi da Locke nel Governo civile. E quì giova avvertire che il famoso contratto sociale di Rousseau, che come una opera originale si è celebrata da' francesi, e comunemente si tiene come un composto di grandi teorie di politica libertà, non è che una parafrasi del Governo Civile di Locke, più le stiracchiature, e le conseguenze esagerate ed erronee de' principii lochiani, Anzi arrogi, la filosofia degli Enciclopedisti francesi non è che la lochiana; apertamente ciò detto da d'Alembert nella sua prefazione, come il loro albero genealogico delle scienze non è che quello di Bacone con modificazioni di poco momento. Onde i francesi del secolo scorso non furono in filosofia ed in politica, che o copiatori o seguaci degl'inglesi.

E gli Enciclopedisti non tolsero a dimostrare l'uguaglianza de' dritti, che invero nè Hooker nè Locke lo fecero, ma anco l'asseverarono. Hooker nella Polizia ecclesiastica stimò l'uguaglianza degli uomini per natura essere cosa evidente per se stessa, e fuor di questione; donde poi trasse a conseguenza l'obbligazione del mutuo amore, e su questo stabilì

i doveri, e da ciò derivò le massime della giustizia e della carità. Locke, non altrimenti, contentossi di dire, che lo stato naturale dell'uomo, cioè l'anteriore alla civile società, è uno stato di perfetta libertà, niuno dipendendo dall'altro; uno stato anco d'uguaglianza, niuna cosa sendo più evidente, che quelle creature, le quali sono della medesima specie e grado promiscuamente nate in tutti i medesimi vantaggi di natura, e nell'uso delle medesime facoltà, sieno anco uguali l'una verso l'altra senza subordinazione o soggezione (1). »

Più che altri mai doveva addimostrare l'uguaglianza dei dritti degli uomini Giangiacomo Rousseau avendo scritto l'apposito discorso sull'origine della ineguaglianza di loro. Ma l'eloquente Ginevrino altro non divisò di fare, se non se immaginare uno stato di natura, in cui gli uomini fossero vissuti senza famiglia e senza proprietà, senza arti, senza mestiere alcuno, nudi, irsuti e viventi di erbe, randagi, ed armati di un bastone o d'una pietra, bestie proprio, come egli disse, e quella chiamò uguaglianza umana, ed umana beatitudine; e la famiglia, e qualunque menoma proprietà, assegnò come origine della umana disuguaglianza e dell'umana infelicità, e le civili società come continuazioni della famiglia, e della proprietà, e cagioni di disuguaglianze sempre maggiori, e di sempre maggiore infelicità; nè seppe consigliare altro di meglio per l'umanità, che tornare alle selve ed alla bestiale vita. Egli in quel paradosso non si brigò dell'uguaglianza de'dritti umani, ma dell'uguaglianza di fatto secondo lui dettato della natura, da maliziosa arte umana distrutta; anzi per lui in quello brutale ed originario stato di natura gli uomini non erano turbati da dritti, o da doveri, concetti derivati dalla magagna della famiglia e della proprietà, donde le prime disuguaglianze rampollarono.

I legislatori francesi dell'89 imbevuta la mente dell'idee

<sup>(1)</sup> Civ. Gov. l. 11. c. 2. L'opinione di Hooker è ivi riferita.

d'uguaglianza e di libertà, decretarono una dichiarazione de dritti dell'uomo premessa alla costituzione del 91 ed in quella statuirono: Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali ne'dritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sopra la comune utilità. (1) La Convenzione nazionale al 95 compose altra dichiarazione ed altra al 95, e nell'una e nell'altra sentenziò: I dritti dell'uomo in società sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, e la proprietà (2). Io sono lungi dal credere con Bentham e con Thiers (3), che non ha in ciò fatto che seguire Bentham, d'essere superflue ovvero dannose tali dichiarazioni: elleno furono un cominciare solennemente ed apertamente da ciò, che altrimenti sempre è da supporsi; anzi mi pare fossero state accomodatissime, quando una nazione da reggimento assoluto ad alcun libero passava. Alcune delle acerbe censure gettate dal Bentham su di quelle stimo a sproposito, conciossiachè egli cadde nel grave e fondamentale errore di negare l'esistenza di dritti naturali, inalienabili, e sacri. Reputo assennatissimi alcuni appunti di Terenzio Mamiani sulle medesime, avvegnachè non possa consentire con lui, che per la discrepanza delle opinioni su'sommi principi del dritto non tornerebbe utile, che solo in tempo avvenire comporre di siffatte dichiarazioni, al che aggiustatamente è stato risposto che allora si dovrebbe altresì dismettere la compilazione de' codici e delle carte statutali (4). Fa d'uopo osservare intanto, che nella dichiarazione dell'89 è supposto uno stato di natura, in cui gli uomini fossero vissuti liberi

<sup>(1)</sup> Art. I.

<sup>(2)</sup> Art. 2 del 93. Art. I. del 95.

<sup>(3)</sup> Bentham Soph. Anarch. Thiers, Hist. de la Révol.

<sup>(4)</sup> Quella risposta corroborata da valevolissime ragioni fu data da Emerico Amari, si vedano per una tale discussione i Saggi di filosofia civile, tolti dagli studi dell'Accademia di filosofia italica, vol. II, Genova 1855.

ed uguali per contrapposto allo stato sociale, ove sono nate le distinzioni di fatto; mentre, se uguaglianza de' dritti era nello stato di natura, debba essere nelle civili società, e le distinzioni di fatto ebbero ad essere nello stato di natura, e sono nelle civili società. Quel dettato dell'89 sente delle ides di Giangiacomo sull'origine dell'ineguaglianza degli uomini. Nelle dichiarazioni del 93 e del 95, in modo avvegnachè ambiguo, pare che agli uomini in società civile s'attribuiscano i dritti della libertà, dell'uguaglianza, della sicurezza, e della proprietà, come se fuori di essa eglino non ne avessero. Senza che, è da riflettere che la libertà ed uguaglianza propriamente non sono dritti, ma quella ed una qualità degli uomini, come vedremo, necessaria all'intiero esercizio de'dritti loro, invece che la proprietà dei beni è un dritto, e la sicurezza è solo una condizione necessaria altresì a quello intiero esercizio.

E se dalla scuola francese e dalla inglese non ricaviamo la dimostrazione desiderata neanco abbiamo da attenderla dalla Alemanna. Ahrens che nella sua filosofia del dritto ha compendiato ed esposto quanto di meglio, e di recente, e meno oscuro sia nella scienza Alemanna, pone come primo dritto dell'umana personalità quello dell'uguaglianza, ed a questa ascrive triplice sorgente, fisica, psicologica e metafisica (1). Per la fisica dice: la uguaglianza essere il risultato dell'unità del genere umano; non essere, che una sola natura umana, e per conseguente in tutti gli uomini la stessa natura; e le differenti razze non essere che specie differenti d'uomini, tutte avere gli stessi organi. Per la psicologica dice: osservarsi la stessa unità, le differenti razze avere tutte le stesse facoltà fondamentali della intelligenza, avvegnachè alcuna razza in grado più imperfetto. Tutto il che non significa altro, se non se la costituzione

<sup>(1)</sup> Par. Spec. c. I, § 3.

umana nelle sue essenziali qualità è uguale per tutti i suoi individui, è ciò che hanno anco asserito la scuola inglese e la francese; Risguardo poi all'argomento metafisico così Ahrens dice: « l'uguaglianza si fonda sopra quel gran principio che l'uomo è l'umanità, cioè l'infinità della natura umana esiste in ogni uomo; che l'essenza umana eterna esistendo in potenza in ciascuno, si sviluppa senza giammai esaurirsi nella realtà del tempo infinito. - Da ciò segue che l'umanità è l'ideale, che ciascuno uomo porta eternamente in sè.... quello ideale non può essere compreso nella sua sorgente ed in tutta la sua potenza senza l'idea di Dio come essere infinito, ed assoluto, di cui tutti gli esseri tirano la loro essenza e la loro esistenza. L'umanità vive in Dio, ed in ogni nomo è un principio divino che stabilisce l'unità, la comunità e la solidarietà tra tutti gli nomini. » Or tutto ciò in breve e chiaramente che cosa significa se non se, ciascuno è infinito, come tutta l'umanità, come Dio, ma l'infinito è uno, ma l'uno è uguale, dunque ciascuno uomo è uguale ad un altro. Ma primieramente osservo, che proprio ne' termini v' ha manifesta contraddizione, poichè i termini sono appunto l'uno ed i molti individui umani, e senza che ci fossero i molti individui non ci sarebbe d'uopo vedere come tali individui avessero uguaglianza di dritti; si pone adunque l'uno, l'infinito, come esistente nel multiplo, che sono i varii individui, s'asserisce dunque ciò che nello stesso tempo si nega; se sono molti non sono l'infinito, non sono l'uno. Quel modo di logico procedimento è l'usuale nella filosofia alemanna, per mezzo dell'infinito confondere l'uno col multiplo. Levando il tenebroso frasario, ciò o significa il panteismo, o non significa cosa alcuna. Ma per mezzo dell'infinito applicato agl' individui umani, nulla mai si può spiegare e dimostrare poichè l'infinito per lo spirito umano non è che idea negativa; io sfido tutta la scuola alemanna e chi la segue a deffinire in altro modo l'infinito, se non un ente che nulla abbia del finito. Ma ammessa anco l'assurdità del panteismo, una volta che si tratta delle sue varie manifestazioni, e non d'esse risguardo al tutto, ma d'esse nelle attinenze loro, fa d'uopo che all'idea dell'infinito si rinunzi come mezzo di dimostrazione, poichè altrimenti si cambiano tosto i termini della questione, si confonde il multiplo coll'uno; come si cambia nella nostra questione, ove cercando se le varie manifestazioni, individui umani, se questo multiplo abbiano una qualità uguale, i dritti, si risponde eglino sono uno, cioè non si scioglie la quistione, ma si cambia il termine, su cui sta tutta la questione, anzi si leva totalmente il termine della medesima.

La scuola italiana rivendica a sè d'avere fatto meglio che altri, d'avere fatto assai in questa materia. Antonio Genovesi s'accorse, che non aveva valore di prova l'asserirsi la natura degli uomini è uguale, uguali dunque sono i dritti loro; ma non ponendo netto il principio della felicità abbindolandolo con quello dell' ordine dell' universo e de' piani suoi come s'esprimeva, per quanto ingegnosamente si studiasse non riuscì nel lodevole proposito. Nulladimeno egli con esattezza distinse i dritti dagli oggetti, su'quali si spiegano (1). Spedalieri è stato il primo che ha veduto chiaro su quale principio stava fondata l'uguaglianza de' dritti. Quel principio è la felicità, quello stesso della giustizia abbracciato da lui; il quale perchè è quello della giustizia debbe essere eziandio quello dell'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini. Spedalieri disse: « In qualsivoglia stato gli uomini debbono essere costituiti in perfetta uguaglianza di diritto e di obbligazioni naturali. Ne dubitate? Riflettete che a tutti gli uomini è proposto dalla natura lo stesso fine della felicità, e che questo essendo il principio de' dritti, c delle obbligazioni naturali, tutti gli uomini per conseguenza

<sup>(1)</sup> Diceosina, lib. I. c. 3. § VI e seg.

avere debbono gli stessi dritti, e le stesse obbligazioni. » (1) Romagnosi col principio medesimo, e traendo partito da alcune osservazioni del Genovesi solertemente è andato avanti nella dimostrazione dell'importante vero. Egli sin dalla fine del secolo scorso, veggendo come l'idee d'uguaglianza e di libertà, proclamate dalle assemblee di Francia, traevano a conseguenze false e perniciose le disaccorte moltitudini, conciossiache dalla uguaglianza di dritto facevano loro argomentare quella di fatto, e dalla libertà, che è l'attuazione della uguaglianza, l'insubordinazione ad ogni legittima potestà, cercò in un modo piano, e per mezzo di esempi alla parabolica di determinare l'idea d'uguaglianza e libertà, che facilmente le moltitudini comprendessero (2). Ma poscia imprese la scientifica dimostrazione. Ed egli primieramente riconobbe, come verissimo è, che dallo stato reale di fatto della costituzione naturale dell'uomo non si può dimostrare l'uguaglianza di dritto tra uomo, ed uomo; poichè quello stato di fatto disparità, anzichè uguaglianza tra uomo ed uomo offre, e nel fisico e nell'intellettuale, non essendovi affetto un uomo uguale ad un altro. E però chiamò petizione di principio, ed a ragione, il dire che nonostante quella disuguaglianza di fatto, gli uomini debbano essere indipendenti gli uni dagli altri; anzi a motivo di quella l'uno per natura dovrebbe essere padrone, e l'altro servo, eccetto che non si trovi un mezzo termine che concilii la disuguaglianza reale di fatto colla uguaglianza effettiva di ragione, e senza un tal mezzo termine l'argomento si riduce a questo: l'uomo è indipendente da ogni altro, perchè si suppone pari all'altro, e questa parità è appunto che si debbe provare. Quindi procedette con osservare, che fra gl'individui umani sono un complesso di somiglianze essenziali e di differenze modali, e che

<sup>(1)</sup> De' Dritti dell' uomo, I. I. c. VII.

<sup>(2)</sup> Due Memorie intitolate, l'una Che cosa è uguaglianza, l'altra Che cosa è libertà.

sopra le somiglianze essenziali, costanti, e perpetue si fonda la parità ricercata; egli opinò, ma senza intiera fidanza, che quella parità potesse logicamente far conciliare la disuguaglianza di fatto colla uguaglianza di dritto. Io invero credo ehe non è sufficiente, poichè sempre si potrebbe rispondere quelle differenze modali bastano a partorire differenze di dritti. Ed il Romagnosi stesso quindi disse: il vero mezzo termine non è ancora colto. Onde egli si fece a distinguere il dritto considerato in sè stesso, e l'oggetto del dritto, che è la cosa su cui esso versa, ed a distinguere l'autorità propria di dritto e la potenza interiore ed esteriore personale, onde esercitare quella autorità. Riflettè l'uguaglianza dovere essere ne' dritti, e non negli oggetti, su cui versano, e la natura avere compartito una autorità propria di dritto, ossia un dominio, una libertà, una tutela per procacciare la propria conservazione, accoppiata al personale perfezionamento. Osservò quella verità fondamentale non potere soffrire eccezione, se vuolsi negare al debole, debba anco negarsi al forte. Conchiuse, e questo è il vero mezzo termine: « Sì l' uno che l'altro cercano il loro meglio ed hanno rispettivamente diritto a' mezzi della loro rispettiva conservazione ». Questo è il vero meszo termine, questo io aggiungo, è l'identico, questo io dico in parole più esplicite collo Spedalieri si risolve nel principio dell'utilità. Per mezzo del quale inteso nell'amplitudine da me già esposta, puossi dare dell'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini dimostrazione così compiuta e chiara, che non si è fatto.

## SEZIONE II. - DIMOSTRAZIONE.

- § I. Tutti gli uomini hanno coscenza della propria esistenza la quale è inseparabile da piaceri e da dolori, piaceri e dolori di spirito, piaceri e dolori di corpo, tutti vogliono
  - (1) Assunto primo della scienza del dritto naturale, § 22.

avere gli uni e scanzare gli altri (1) tutti vogliono essere felici, qualunque sieno le varietà de' corpi loro, e delle loro intellettuali facoltà, il bianco ed il nero, il giallo, il rameo il meticcio, quegli che ha la fronte elevata, o depressa, l'ingegno sublime o vile, il cuore virtuoso o corrotto. Ciascuno quindi dalla natura è necessitato, ha il dovere di praticare ciò che gli rechi piacere e gli scanzi dolore; ciascuno dunque ha il diritto, il potere morale di praticare ciò che gli rechi piacere o gli scanzi dolore, poichè il diritto è il potere morale che ha ciascuno sugli altri acciò esegua il suo dovere.

Ma se alcuno non sia uguale ne' dritti, come ogni altro. egli manca del mezzo di praticare ciò che gli rechi piacere o scanzi dolori, del mezzo di soddisfare alla tendenza d'essere felice. Il fine di conseguire la felicità sendo identico presso tutti gli uomini, identici sono i dritti presso tutti loro, perchè essi ne sono necessaria conseguenza. Resta quinci a coloro che negano l'uguaglianza de' dritti il dimostrare, che da cosa identica vengano conseguenze diverse. Coloro i quali hanno derivato i dritti umani da una o più qualità umane, che non sono identiche presso tutti gli uomini, non hanno avuto abilità, per quanto ne sieno stati desiderosissimi, a dimostrare che quelli nulladimeno sono uguali per tutti; ma derivando noi i dritti umani da identica qualità umana, anzi dal fine stesso degli uomini identico a tutti, ci pare non sara dato ad alcuno, per quanto capziosamente s'affatichi, di dimostrare, che nulladimeno quelli sono diversi presso gli umani individui.

E si consideri, che i piaceri non solo sono del corpo ma anco dello spirito, che tra quelli dello spirito è l'amare i suoi simili, il godere del godimento degli altri, fare sua la felicità altrui. E marito e moglic, che s'amano l'un l'altro,

<sup>(1)</sup> Vedi cap. I Sez. Sec.

ed amano i figliuoli loro, ed i figliuoli che amano i genitori, vogliono reciprocamente, che abbiano l'uguaglianza de' dritti, che non ne abbiano meno che gli altri, che degli altri non sieno servi; sono disumanati quelli che non sentano dolore in vedere tali carissimi gemere in servitù, in vedervi gemere i proprii fratelli, ed altri loro congiunti per sangue, o per dolci vincoli d'amicizia; e tali sentimenti diventano più forti e più comuni come gli uomini diventano più civili.

E come più nella civiltà gli uomini s'inoltrano, ed il lor cuore si migliora, se si sente il desiderio del bene degli altri, se quello di beneficare gli altri, tanto più il desiderio, anzi il bisogno di non vedere gli altri soffrire; e se altri non abbiano uguali i dritti, se sieno in servitù, sono nello stato più intiero di patimenti. Io stimo, che a ciascuno di noi gente civile torna molesto nel cuore il leggere, che l'Ateniese ad una ruota legava il servo fuggitivo, e colla frusta gli lacerava le carni, che col ferro rovente gli marchiava la fronte; che lo Spartano ingiungeva a giovani di spargersi nelle campagne ed appiattarsi, e di pugnale a tradimento la notte scannare quanti Iloti incontrassero; e che gli Efori, il primo magistrato dello stato, inauguravano l'ufficio loro concedendo a ciascuno cittadino d'ucciderli impunemente; il timore era il consigliero di tanta ferina prodigalità dell'umana vita. A ciascuno di noi gente civile torna molesto il leggere, che il Romano fu anco più arbitrario e più crudele dispositore della vita de' servi suoi; Flaminio senatore che faceva uccidere uno schiavo solo per porgere lo spettacolo dell'omicidio ad un suo piacentiere, che non ne aveva mai veduto; Pollione l'amico d'Augusto, che civanzava sue piscine delle carni degli schiavi che vi gettava. E più molesto torna, affligentissimo il sapere, che in questi nostri giorni negli Stati Uniti d'America strazii, delitti, uccisioni d'ogni maniera si commettono ne'neri, si brucia vivo a fuoco lento un uomo, e si osa di chiamarli legittime facoltà, ed utili provvidenze; s'osa

quotidianamente nel consesso di quelli stati proporre, che in alcuno, ove la schiavitù non è, sia lecito l'introdurla. Io non credo alla civiltà di que' paesi, ove vige il più selvaggio degli ordinamenti; il quale non può mancare di corrompere. e d'invilire i superbi che ne fanno il loro prò. Nè io credo alla durata della libertà di quegli stati; perciochè la schiavitù è già cagione perenne di discordia, che in duo sieramente lì divide; e più o meno presto, se loro mancherà il senno d'abolirla, uno Spartaco sorgerà, che di quelle macchiate libertà farà un mucchio di rovine per piantarvi su un trono di Nerone. Onesti ed oculati americani già avvertono come il consorzio loro si trascina a precipizio. Parlando degli eccessi che si praticano contro gli schiavi, sfrenatamente violandosi le stesse leggi vigenti della federazione, Channing dice: « Egli è un fatto incontrastabile, che la confidenza, che mettono nelle nostre libere istituzioni un gran numero d'uomini riflessivi, ha molto diminuito, Alcuni ne disperano. Questa prima colonna della pubblica libertà, la confidenza mutua de' cittadini è scossa. Si diffonde l'opinione che fa d'uopo cercare la sicurezza di nostra vita e di nostri beni in un governo più forte. Della gente, che in pubblico parlano della stabilità delle nostre istituzioni, annunziano secretamente i loro dubbii, e forse il loro disprezzo (1). » Per altri che de'dritti e della giustizia tengono altro principio, che il nostro, que'delitti e quelle crudeltà, quelle afflizioni degli animi gentili, que' pericoli d'una società, non si noverano tra gli argomenti dell' uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini, ma quali sentimenti di pietosi cuori, e ragioni onde prudentemente reggersi uno stato; per noi sono tutti dimostrazione della verità dell'uguaglianza de' dritti di tutti. Per cotestoro fornire i propri bisogni del corpo, coltivare la propria mente, amare

<sup>(1)</sup> De l'Esclavage, lettre a M. Clay sur l'Annexion du Texas aux. Etats-Unis, S V, trad. Franc. de Éd. Laboulaye.

i figliuoli, onorare i genitori, beneficare i simili, sacrificarsi per la patria, punire i rei, osservare i virtuosi, celebrare gli eroi, speculare il vero, ordinare e dirigere gli stati, adorare il Creatore, hanno principi varii, ne hanno opposti; per noi tutte quelle, e le altre cognizioni, voleri, ed opere umane ne hanno un solo la felicità degli esseri umani, il principio della Giustizia; e larga scaturigine sono di dritti uguali per tutti.

E per le quali cose dette si viene altresi a scoprire questo vero; che gli avanzamenti della civiltà non feriscono quella uguaglianza, ma anzi per i sentimenti di maggiore benevolenza reciproca, che suscitano negli animi umani, c le norme che danno, onde reggere e prosperare gli stati, la confermano, e con evidenza base d'ogni umano consorzio la pongono.

La schiavitù è la massima disuguaglianza de' dritti, perchè è la negazione di tutti, ma siccome molti sono i dritti così varii gradi sono di disuguaglianza, secondo i dritti di eui vengano gli uomini privati. La vera uguaglianza consiste nel potere ciascuno fare tutto ciò, che egli giudica conveniente a soddisfare la sua tendenza ad essere felice, e che non offende gli altri. Sono quelle due condizioni proprie della natura della stessa uguaglianza, e senza le quali essa viene conculcata. Imperocchè da osservare è sull'una: che se ciascuno non possa fare tutto ciò, che giudica conveniente a soddisfare la sua tendenza ad essere felice, vuol dire, che egli dipenderà dal giudizio d'altri, ed allora questi avrà potestà su di lui, ed i dritti loro son saranno più uguali. Sull'altra è da osservare: se ciascuno possa fare ciò che giudica conveniente a soddisfare la sua tendenza ad essere felice, anco offendendo gli altri, costoro dipenderanno da lui in tutto ciò che egli stimerà; egli potrà godere a danno loro; i dritti loro non sono uguali. Quindi l'uguaglianza de' dritti necessariamente porta seco il limite loro in ciascuno, e tanto tra gli uomini che convivono in una politica società, cioè sotto una stessa suprema potestà, quanto tra gli uomini che convivono nello stato di natura, quale è quello di famiglia, e l'altro in cui sono tra di loro queglino, che appartengono a diverse politiche società. Quindi l'uguaglianza de' dritti conferisce a ciascuno il dritto di respingere gli attentati degli altri contro i dritti suoi, ed altrimenti l'uguaglianza più non sarebbe, e però il dritto di ridurre gli attentatori in condizione, che non vagliano a riuscire nei colpevoli propositi. Allora soltanto è che nel mondo la fisica forza assume virtù di dritto. Dal che deriva tutto il sistema penale, il quale, avvegnachè muova dallo stesso principio, svariatamente si spiega appo i conviventi nello stato di natura, ed appo i conviventi in politica società, in questa per mezzo di pubblici magistrati, in quello per mezzo ove della paterna potestà, ove della guerra (1).

Dimostrata l'uguaglianza de' dritti e le due sue indispensabili condizioni, dimostrata in uno è la libertà. Conciossiachè uguaglianza e libertà realmente non sono diverse cose; la libertà in generale è l'uguaglianza de' dritti nell'esercizio loro. Il che significa, se gli uomini sono uguali ne' dritti, sono liberi di fare ciò, che giudicano per sè conveniente, purchè gli altri non offendano: la servitù, se è l'estremo grado della disuguaglianza, è l'assoluta mancanza della libertà, e la libertà ha gli stessi limiti dell'uguaglianza. Nulladimeno negli uomini le azioni derivando da'voleri, ed i voleri dalle cognizioni, la libertà degli uomini può in tutte tre quelle facoltà essere violata. E qui s'attagliano bene queste parole di Maria Pagano: « Se mai venga l'azione, impedita, cioè l'esecuzione del volere, la libertà si attacca nell' effetto. E ciò addiviene ogni qual volta soffrano violenza le fisiche forze dell'uomo, e il corpo si muova, o faccia stare altrimenti. che dal volere dell'animo sia determinato.

(1) Tratteremo lungamente in appresso del vero stato di natura, e delle sue differenze dalla civile società.

Ma nel fonte istesso alla libertà si arreca violenza, quando si assalti o la volonta, o la ragione. Sempre che allo spirito si fa presente un efficacissimo motivo di oprare, che a se medesima non forma la mente, ma viene dal di fuori, cotesta bella e divina proprietà dell'uomo ue rimane offesa. Lo spirito allora non già determina sè stesso, ma ben da quello estrinseco motivo determinato viene.

Il dolore ed il piacere sono le due uniche molli degli animali tutti. Or chiunque ci arrechi, o ci faccia temere un dolore, o sperare un piacere, fa nascere nell'animo nostro un motivo, che lo dirige a suo talento. La seduzione non meno che il timore sono i ferali stromenti della servitù. L'oro, che versava Augusto dall'usurpato trono, non meno che lo spavento, che di poi ispirò Tiberio colle straggi e colle morti, servirono di base all'imperiale dispotismo. L'oro si converse in illustri ceppi, ed onorate catene, ed il terrore a' delusi schiavi strinse que' legami, a' quali eransi di già avvezzì. La corruzione però, che entrando nell'interno dello spirito ne discioglie il vigore, più che la forza, che ne comprime l'elatere, l'avvilisce, e degrada (1). » Ondechè l'uguaglianza ela libertà sono parimente l'opposito e d'ogni dispotismo e d'ogni anarchia. Ondechè l'ordine vero degli umani consorzii non è che il vero stato dell'uguaglianza e della libertà, il vero opposito del dispotismo e dell'anarchia. Uguaglianza, libertà, ordine, sono identiche cose, le quali differenziano soltanto nel modo d'esprimersi, o di mettersi in atto, e però mentiscono coloro che l'anarchia addimandano libertà, e quegli altri che il . dispotismo addimandano ordine.

§. II. E se v'è l'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini e la loro libertà, è, e debbe essere la disuguaglianza dei fatti, la quale necessariamente scaturisce dalla uguaglianza e libertà, e però se mai si distrugesse, quelle si distruge-

<sup>(1)</sup> Saggi politici, V. 3. C. XII.

rebbero. Se è per natura che tutti gli uomini hanno tendenza ad essere felici, e che senza l'uguaglianza de' dritti non è dato loro di soddisfare quella, per natura è che le facoltà fisiche ed intellettuali sono in ciascuno di loro diverse che in ogni altro, e per natura è parimente che diversi sono gli oggetti, in cui eglino vivono, ove climi caldi, ove freddi, ove temperati; ove terre feraci, ove sterili, ove montuose, ove piane, ove abbondevoli ove scarse d'acque, ove da mari frastagliate, ove da mari rimotissime. Ciascuno adunque per l'uguaglianza e la libertà sua, e secondo la varietà di sue facoltà, e degli esteriori oggetti, si darà a quel lavoro ed in quel modo, che riputerà a sè più utile; e nell'elezione sua potrà bene avvisarsi e potrà ingannarsi. Alcuno sarà un agricoltore opulento, un altro povero, perchè quegli avrà più abilità, perchè la sua terra sarà stata più fertile, perchè avrà avute più copiose piogge. Uno navigherà, bene guiderà la nave, giungerà celermente ad un lido, farà vantaggioso traffico e s'arriccherà; un altro naufragherà per sua imperizia o per la seiagura di tempesta, salverà la vita, e tornerà misero al luogo natio. Due si consacreranno alle scienze, alle lettere, o all'arti del bello, l'uno tapino di mente poco o nufla imparerà, resterà ignorato, l'altro dotato di naturale facondia sarà Cicerone o Bossuet, o di retto e penetrativo giudizio sarà Archimede o Newton, o pieno di fervida fantasia e del profondo sentimento del bello sarà Omero o Dante, sarà Fidia o Raffaello, sarà Rossini o Bellini. Levare la diversità de' fatti importerebbe, che non sarebbero più nè dotti, nè ignoranti, nè ricchi, nè poveri, o almeno che tutti sarebbero e dotti e ricchi alla medesima stregua, il che perpetuamente impossibile sarà l'effettuare; ed in una qualunque guisa il tentarlo sarà intaccare ora un dritto all'uno, ora un dritto ad un altro, più o meno ingiuriare l'uguaglianza e la libertà.

Contro la disuguaglianza del bene dell'intelletto universalmente si tiene che non c'è da pretendere; ma non così contro quella de' beni materiali, e spesso quasi offesa dell'uguaglianza de' dritti si considera. Certamente non si negherà che la miseria d'alcuni sia, nonostante che forniti d'ingegno e validi di corpo, sovente perchè fu miseria a'genitori loro. Pure da confessare è, che come le società vanno in civiltà progredendo, uomini di spiriti non mogi, o di persona non cagionevole, che nati miseri, miseri restino, sono sempre più rari. E da confessare parimente è, che togliere la disuguaglianza delle fortune impossibile torna, anco tra coloro che sieno dapprima in istessissime condizioni d'ogni cosa. S'assegnino a due individui due uguali estensioni di terreno, l'una da costa all'altra con due uguali abituri, cogli uguali strumenti di lavoro, e ciascuno colla sua moglie, tutti dell'uguale età e della uguale razza; incipienti famiglie agricole nella massima uguaglianza di beni. Ma l'uno sarà meno robusto dell'altro, o meno ingegnoso, quindi meno acconciamente arerà la terra, meno opportunamente vi getterà le sementi; la moglie dell' uno sarà inferma, o egli indebolirà, quindi meno potrà attendere alla coltura, l'uno quinci meno abbondante raccolta avrà che l'altro, onde una prima disuguaglianza. E poscia all'uno nasceranno molti figliuoli, un solo nascerà all'altro; e quegli dovendo alimentarne molti, la raccolta del suo campo per lui sarà scarsa, per l'altro soprabbondante, onde nuova disuguaglianza. Ed esse non vengono da tristizie umane, ed esse sono inevitabili, eccetto che non si voglia levare all'uno porzione del suo per darla all'altro, cioè non si voglia offendere l'uguaglianza de' dritti. Or se tante disuguaglianze di fatti sorgono naturalmente tra due agricole famiglie incipienti in tanta uguaglianza di loro numero, e della quantità e qualità degli oggetti esteriori; quante sorgere ne debbono tra moltitudine d'uomini dati a varietà moltissima d'industria e d'arti, di scienze e di lettere?

E qui fa d'uopo, che si rifletta, che quanto le disuguaglianze de' fatti sono maggiori tanto maggiore risulta l'offesa dell'uguaglianza de' dritti, ove quelle disuguaglianze si cerchino di parificare colla forza. Se tra due agricoltori uno possegga dieci moggia di grano ed uno otto, a parificare una tale differenza non si toglierebbe all' uno che un decimo del suo, quindi un decimo di mezzi, onde soddisfare a' bisogni suoi e della sua famiglia. Ma se tra due, uno sia trafficante dovizioso di migliaia, ed un altro possessore di poche centinaia di scudi, a parificare tale differenza si toglierebbe all' uno delle migliaia, quindi ampissimi mezzi di soddisfare a' bisogni suoi e della sua famiglia.

Desiderabilissimo, che tanta diversità di mezzi di vita non sia tra gli uomini, e che tutti ne sieno a dovizia provveduti; pure la diversità di quelli è volontà di natura come la diversità delle facoltà degli uomini e delle qualità degli esteriori oggetti, che ne sono la cagione. Io non so se l'uguaglianza de' fatti sendo per natura come l'ugnaglianza de'dritti sarebbe un mondo umano migliore; co' principii del soprannaturale credente in Dio ottimo massimo dirò con Leibniz, che nò. Ma agli uomini non è dato di mutare la natura, come non. è dato di creare il menomo bricciolo; bensì solo d'usare nel modo più accomodato a' bisogni loro e colla ragione loro di quanto creato si trova. Quindi se da un canto certo è che col crescere della civiltà, ed il comporsi migliori istituti degli stati i mezzi di soddisfare a' propri bisogni maneano a minore numero d'uomini; da un altro certo è, che le disuguaglianze de'fatti non cesseranno giammai, e ciò per me non è un male, male è solo che alcuno non s'abbia i mezzi di soddisfare a' bisogni suoi. Anzi dico, che le maggiori franchigie, che s'introducono nel reggimento degli stati, e quindi la maggiore libertà, che ciascuno cittadino acquista nell' esercizio delle sue facoltà non recano seco, che le disuguaglianze de' beni diminuiscano, ma che la quantità de' beni meglio

accompagnino le qualità degl' individui umani. E la natura ne' dettati suoi è così suprema ed imperiosa, che non permette mai che utile si provi il ribellarsi contro a lei. Quando si voglia a dispetto dell' uguaglianza de' dritti e della libertà le svariate fortune parificare colla violenza d'armi o di leggi, le fortune di tutti si sciupano, e coloro che ne possedevano assai scarse patiscono più, che queglino che ne erano forniti a dovizia; conciossiachè agli uni detraendosi alcun poco manca il bisognevole; agli altri scemandosi anco molto, alcuna cosa sempre resta. I Gracchi non arricchiscono ma immiseriscono i popoli, non li affratellano ma li scindono, così vengono pria le proscrizioni de' Silla e de' Marii, e poi il giogo lungo de' Cesari.

La sicurezza è condizione necessaria all'intiero esercizio de' dritti. La sicurezza è risguardo al presente ed all'avvenire; per l'uno importa che tanto l'uguaglianza de' dritti, e la libertà, quanto la disuguaglianza de' fatti non ricevano ingiuria, quindi è l'effettuazione della loro inviolabilità; per l'altro importa che gli uomini non temano che quelle sieno per ricevere ingiuria; quindi è una persuasione che gli uomini ricavano dalle circostanze, in cui trovansi. All'intero esercizio de' dritti non basta, che al momento non sieno manomessi, fa d'uopo che si ritenga che non lo saranno in appresso, il solo contrario sospetto lo restringe e lo guasta. Nel possedimento d'ogni maniera beni gli uomini possono essere infelicissimi per timore solo, che di tutti o di parte ne saranno privati. Bentham più che altri ha apprezzato la portata del sentimento della sicurezza, ed Aspettazione l'ha addimandato. (1) E quello indubitabilmente è precipuo argomento, onde un consorzio incivilito da un selvaggio, o barbaro va distinto, ed è la ragione, come ci toccherà d'ampiamente discorrere, dell'origine e mantenimento delle politiche so-

<sup>(1)</sup> Attente, Princip. de Législ. cap. VII, par Dumont.

cietà. Nulladimeno eccessiva è l'asserzione di Bentham, che senza le leggi di quelle non è possibile agli uomini d'ottenere sicurezza. Conciossiachè non è vero, che gli uomini non sentano altro motivo di non nuocersi, che le pene minacciate da una suprema politica potestà. Se in loro è sovente il godimento di beneficare alcuni, è più sovente ancora quello di non nuocere agli altri; senza che la credenza in un Dio, che premia e castiga, è grande cagione di universale sicurezza.

## CAPITOLO TERZO

## DELLA FAMIGLIA

 I. Gli uomini venuti sulla terra gli ultimi de' creati. come la storia tramandataci da Mosè, e le scientifiche cognizioni mirabilmente d'accordo dimostrano, i più perfetti, o se altrimenti piaccia i meno imperfetti di quanti già erano animali, e su' quali destinati erano a dominare, da' naturali ed inevitabili bisogni fisici e morali sono stati condotti alla società di famiglia. Il bisogno dell'amore de' due sessi presso gli uomini è continuo per gran parte della vita, donde la convenienza di vivere i due sessi riuniti, mentre che gli altri animali a date stagioni con intervalli sentono l'amore carnale. L'avvicinamento de diversi sessi per la procreazione, basta a' più degli animali affine perpetuino la specie loro ; a pochissimi fa d'uopo ancora di qualche breve durata di compagnia; quell' avvicinamento non solo, ma altresì convivenza lunga fa d'uopo agli uomini affine la loro perpetuino, ed in uno migliorino. Conciossiachè più delicata e necessitosa di soccorsi al nascere e per parecchi anni primitivi della vita si trova la prole degli uomini, che non quella degli altri animali; in guisa tale che a ben fornirvi e le cure della madre e quelle del padre sono di mestieri; oltrechè in alcuni tempi della pregnezza la donna poco abile diventa a provvedere a se medesima, e meno ancora a' figliuoli che già abbia. Se le cure de genitori sono necessarie a figliuoli per vivere, le cure de'figliuoli adulti necessarie sono a'genitori nella vecchiezza, età, in cui le forze mancano per potere ciascuno ben soddisfare da se solo a propri bisogni. E non solo tali condizioni fisiche, ma anco altre spirituali o morali inducono gli uomini alla società di famiglia; fatto indubitabile è, che l'uomo e la donna oltre l'istinto naturale alla procreazione, sentono degli affetti l'un per l'altro morali, ignoti agli altri animali, che non solo la madre, come negli altri animali, ma anco il padre sente affetto pe'figliuoli, nelle Sacre Carte sta scritto: hæc est lex Adam; ed i figliuoli, che non s'osserva negli altri animali, sentono affetto pe' genitori. I quali affetti sendo naturali e propri della generalità degli uomini, chi ne sia spoglio, come mostruosa eccezione, essere snaturato s'addimanda.

Uomini viventi randagi e di vaga venere ferina se sieno stati sulla terra e sieno tuttora, si contano in numero sparutissimo. E quello non è lo stato prestante di natura, bensì alcun tralignato; quelli sono individui che io chiamo estravaganti nell' ordine generale dell' umanità, come extravagantia naturæ de' mostri fisici disse Bacone: Quello non è lo stato, come a Rousseau attalentò, ove meglio gli uomini sieno vissuti, ed ove sarebbe desiderabile cosa, che tornassero a vivere, ma quello ove sono vissuti miserissimi per mancanza di mezzi onde prevvedere a' bisogni della vita, e sviluppare le facoltà dell'intelletto, ed i sentimenti del cuore, ove la ragione è stata in loro smarrità, e la mente si è così abbassata, che con quella d'alcuni bruti è ita a comunarsi. E per fermo io non credo che tutto il genere umano sia una volta stato in tanto avvilimento, poichè dalle sue qualità naturali e dal successivo loro svolgimento non rilevo cotanta deplorabile necessità, e stando all'antichissima Storia Mosaica che tale soggetto particolareggia, la società di famiglia coeva all'origine del genere umano è da considerarsi. Ma seppure pochi uomini nella società di famiglia sieno stati, ed i più sieno in sciolta e bestiale vita andati, certo è che lo stato civile del genere umano colla famiglia si è iniziato, e senza quella non sarebbe mai cominciato e molto meno sarebbe avanzato. Niuno più di Vico vide chiaramente questo vero, imperocchè tra i principj universali, ed eterni di tutte le nazioni pose i matrimonii, e così disse: « Or poichè

questo mondo di nazioni è egli stato fatto dagli uomini vediamo in quali cose hanno con perpetuità convenuto, e tuttavia vi convengono tutti gli uomini; perchè tali cose ne potranno dare i principi nniversali ed eterni, quali devono essere d'ogni scienza, sopra i quali tutte sursero e tutte vi si conservano le Nazioni.

Osserviamo tutte le nazioni così barbare, come umane, 'quantunque per immensi spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, divisamente fondate, custodire questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti; nè tra nazioni, quantunque selvagge e crude, si celebrano azioni umane con più ricercate cerimonie e più consagrate solennità, che religioni, matrimoni e sepolture: che per la dignità, che idee uniformi nate tra popoli sconosciuti tra loro. debbono avere il principio comune di vero, dee essere stato dettato a tutte, che da queste tre cose cominciò appo tutte la umanità; e perciò si debbono santissimamente custodire da tutte, perchè il mondo non s'infierisca e si rinselvi di nuovo. Perciò abbiamo presi questi tre costumi eterni ed universali per tre primi principj di questa scienza (1). » Vedremo noi come a que' tre principj un altro è da arrogersi, e delle sepolture più momentoso, la proprietà de' beni.

Ciò che più monta di fermare si è, che la società di famiglia indispensabile torna al genere umano, che essa ha dovuto naturalmente precedere alla politica società, di modo che ebbe ad essere primissima stagione, in cui l'una fu, e l'altra non era costituita. La società politica è un aggregato di famiglie, nè ella quinci è possibile senza la preesistenza di quelle. Onde bene osservò Heeren: « Dubbissimo che esista un popolo, o una gente, che non offra alcuna traccia di matrimonio, cioè d'un legame domestico durevole tra

<sup>(1)</sup> Scienza nuova, lib. I, de' Principii.

due sessi, e se se ne trovi, è forza riconoscere essere già un ritorno alla barbarie (1). » Presso gli storici profani una vaga tradizione di cotale società di famiglia anteriore alle politica non manca, ma poi nella storia mosaica è chiarissimamente narrata. Anzi questa ci ha tramandato, che anco imperi e stati fiorendo, v'era gente che nella società di famiglia viveva e possente e ricca. Abramo colla sua illustre progenie era ricco d'oro e d'argento, di pecore, di bovi, d'altri animali, di servi, e d'ancelle, e combatteva e vinceva rè. Erano quinci re, cioè società politiche con un capo loro, ma era gente pure che non istava in società siffatte, quantunque ella non solo di figliuoli, ma di servì ed ancelle ancora si componesse. La distinzione di società famigliare e politica, secondo noi, capitale è nella scienza, e non solo per l'argomento storico ma ancora e più per lo giuridico, come saremo per dimostrare, così che se per l'origine sua la politica società non è di natura ma d'arte umana, la potestà governatrice sua non è la potestà paterna allargata e corroborata.

§ II. E se indubitabilmente la famiglia col matrimonio formata è l'indispensabile società alla vita e prosperità dell'umano genere, considerare si debbe quale sia il migliore ardimento suo. Esso può essere di tre maniere, o la monagamia, il matrimonio d'un uomo con una donna, o la poligamia quello d'uomo con più donne, o la poliandria quello di una donna con più uomini. La poliandria è evidentemente infesta alla procreazione della specie, è corrutrice de' morali, ed è distruggitrice della paternità. Pare non sia stata che in qualche rarissimo e duro caso, in cui le donne si sieno trovate in numero assai minore che gli uomini, come appo gli antichi Bretoni, i quali la praticarono in nefandissimo tenore. Conciossiacchè racconta Cesare, che dieci o dodici uo-

<sup>(1)</sup> Storia della Pol. e del Comm. de' Pop. Ant. Oss. Prel.

mini tenevano una moglie in comune, e precipuamente fratelli con fratelli, e padri con figliuoli, e la prole attribuivano a colui che il primo avesse menato la vergine (1). Nella scarsezza delle donne uomini a quello estremo non rozzi e scostumati si sono appigliati alla violenza de'ratti, come i Beniamiti secero colle Silote, i Romani colle Sabine. Tra la monogamia e la poligamia manifesto torna, che l'una sia all'altra preseribile; imperocchè l'una gli affetti di marito e moglie meglio stringe e mantiene che l'altra, scanza le querele ed i turbamenti che l'altra immancabilmente produce e meglio che l'altra provvede all'allevamento ed all'educazione della prole. Quindi che la monagamia debbe essere presso que popoli in cui i maschi e le femmine sono a numero uguale o quasi uguale non hassi a muovere dubbio. Per tutto Europa le femmine non eccedono in numero i maschi anzi sono alcun che minori, con eccezione di qualche rarissimo luogo in cui le femmine di poco superano i maschi (2); e per l'America pare che altrimenti la cosa non

- (1) De Bello Gall. Lib. V. C. XIV.
- (2) Quetelet nella sua opera sur l'Homme et le Dével. de ses Facul. etc. Lib. I, c. 2 seguendo Bickes, che ha raccolto più di settanta milioni d'osservazioni, stabilisce per media proporzione tra nati maschi e femmine in tutta Europa, 106 maschi per 100 femmine; la differenza maggiore si trova in Russia 108, 91 maschi e 100 femmine, la minore nella Gran Bretagna e nella Svezia, 104,75 nel-Puna, 104,62 nell'altra maschi e 100 femmine. Si noti intanto che le nascite sono calcolate in massa nella Monarchia Austriaca e nelle due Sicilie; per l'una la media proporzione è messa 106,10 maschi e 100 femmine, per l'altra 106,18 maschi e 100 femmine. Or come si rilieva dall'Annuario Econ. Statist. dell'Italia 1853 nel Veneto e nell'isola di Sicilia non solo non nascono maschi più che femmine, ma al contrario la media proporzione è d'una femmina ed un centesimo per un maschio. In Virey Hist. Nat. du Genre Hum. la Femme sez. 3, cap. I sono raccolti anco molti calcoli, i quali tutti dimostrano, che in generale in Europa nascono più maschi che femmine.

sia (1). E quella picciola differenza da varie cagioni ordinariamente viene levata; posciacchè la vita degli uomini nella somma è piuttosto più breve che quella delle donne, pe'lavori spezialmente delle manifatture, per le guerre, per gl'infortunii della navigazione, per la condotta loro in generale più arrisicata ed avventurosa, e se pe' parti sino agli anni critici muoiono più donne che uomini, trapassati quelli elleno ordinariamente più a lungo vivono.

La difficoltà invero sorge intorno alla possibilità della monogamia per quelle regioni, ove le femmine avanzano assai in numero i maschi. Il che non è in tutta l'Asia ed in tutta l'Africa, ma in molte parti dell'una e dell'altra avvegnachè assai malagevole torni per mancanza d'esatte cognizioni il determinare quale sia la proporzione tra due sessi (2). Ove cotale eccedenza di donne prevalga, pare la poligamia non venga dalla fisica natura umana rigettata, ma ciò non fa, che quella non sia da riputarsi condizione inferiore all'altra, in cui i due sessi in parità di numero si trovino. Gl'inconvenienti della poligamia sono tali che di mille asiani ove le donne soprabbondano, appena cinquanta tolgono parecchie mogli, e non dieci ne tolgono molte; e

- (1) Secondo Sussmilch in Virey l. c. quindici maschi e quattordici femmine nascono nel Nord dell'America. Secondo Humboldt, Essai politique sur la Nouv. Esp. alla Novella Spagna nascono cento maschi e novantasette femmine. Secondo lo stesso Humboldt op. cit. nelle grandi città del Messico la proporzione è di cinque donne a quattro uomini; e presso alcune tribù selvagge dell'America la proporzione è di quattordici donne a tredici uomini, ed in altre di sette donne per sei uomini. Si veda Virey l. c.
- (2) Molto più numerose le donne che gli uomini sono sulle coste della Guinea ed in varie isole delle Indie Orientari, come a Java ed a Bontam. Si assevera, che al Cairo sieno un sedicesimo di più di donne, nelle Indie un quindicesimo, un quarto o un terzo in varie parti dell'Asia meridionale. Si veda Virey l. c.

gl'inconvenienti sono fisici, morali, e politici. Gli uomini si snervano ed infiacchiscono, e prematuramente soggiacciono; la prole loro viene scriata, malconcia e scarsa. Mirabile è, che le famiglie de poligami a proporzione delle mogli meno numerose sono, che quelle de' monogami; e degno di nota è, che quello indebolimento de' maschi accresce le nascite delle femmine, e così la poligamia nutrisce sè medesima. (1) E gli uomini inviliscono ed impaurano d'animo, e le donne di gelosia, d'invidia, e di scioperio si travagliano, e se loro l'amore carnale è male appagato, l'amore del cuore è delizia ignota; non sono veramente compagni l'uomo e la donna, ma padrone e schiava, e quante sono madri tante sono matrigne; ne'serragli infanticidi e fratricidi, ed ogni maniera turpitudini. E per l'aspetto politico osservabile è, che quasi dappertutto ove la famiglia è stata o è fondata sulla poligamia, il pubblico reggimento è stato od è il dispotico. I Greci, ed i Romani, i Galli, ed i Germani furono monogami, e farono i popoli liberi del mondo antico. E parimente nell'evo moderno i popoli più liberi e più civili, che eccellono nelle scienze e nell'arti, sono i popoli monogami. La bisogna non può andare altrimenti, se il governo della famiglia sia giocoforza dispotico, il governo della politica società non può essere libero; conciossiacchè d'ogni politica società base è la famiglia.

I popoli monogami dell'antichità non ebbero della medesima guisa i legami tra marito e moglie, e la paterna potestà. Presso gli Spartani se da un canto verecondia e temperanza somma si mettevano ne'matrimonii, da un altro in taluni casi si lasciava che le mogli con altri procreassero figliuoli, e le mogli Spartane, si disse, essere le sole che comandassero i mariti. Plutarco loda quelle leggi di Licurgo come provvide allo stato (2); Aristotile ne scusa il legisla-

- (1) Meli sulla Monogamia.
- (2) Vita di Licurgo.

tore, come colui che ebbe tentato ma disperò d'infrenare le donne Spartane (Y). I genitori in Sparta non ebbero paterna potestà, i figliuoli appartenevano allo stato, che i nati deboli e malfatti al Taigeto precipitava (2); esempio impareggiabile del dispotismo dello stato. In Atene mariti e mogli furono primamente da Solone in equo modo congiunti, e se alla donna non fu sempre la libertà di scegliersi un marito, l'arconte concedeva alla moglie il divorzio per mali trattamenti da quello recatele (3). Ma i costumi furono sciolti in Atene, e fu quando Solone ebbe a permettere la bigamia (4). Padre e madre, se pria che Solone desse le sue leggi, ebbero autorità eccessiva anzichè nò, dopo l'ebbero assai moderata e corretta, e se i figliuoli furono con severissime pene obbligati ad osservare, difendere, ed alimentare i genitori, ne erano sdebitati quando il padre l'avesse generati bastardi, o non l'avesse ad alcun mestiere educati. (5) Quale fosse la famiglia presso i Galli in brevissime sentenze l' ha tramandato Cesare: avere i mariti sulle mogli lo stesso dritto di vita e di morte che sopra i figliuoli, e muorendo un padre di famiglia di nobile prosapia, radunarsi i congiunti di lui, e sendo sospetto di procacciata morte mettersi le mogli alla tortura, a modo di servi; e venendo poi in chiaro il delitto, essere private di vita col fuoco e con ogni sorta di stragi. (6) Niuno tra' barbari e pochi tra' civili ebbero famiglia più lodevole che gli antichi Germani, come si raccoglie dalle pagine di Tacito: marito e moglie essere compagni delle fatiche e de'pericoli in casa ed in battaglia,

- (1) Polit, lib. II. c. VI.
- (2) Plutarco vita di Licurgo.
- (3) Plutarco vita di Solone. Plutarco vita d'Alcibiade.
- (4) Diogene Laerzio vita di Solone. La Monogamia era stata indubitabilmente sin da' tempi di Cecrope.
  - (5) Plutarco vita di Solone. Meursio Themis Attica.
  - (6) De bello gall. lib. VI, c. 5.

le donne essere ben guardate e pudiche, non invitate a spettacoli o conviti, non avere altra speranza ed amore che il marito, elle essere la balia de' propri figliuoli; rarissimi essere gli adulterii, e subita ed irrimessibile la pena, la moglie tagliati i capelli, nuda, cacciata dalla casa, in presenza de' parenti per i villaggi dal marito essere frustata (1).

Celebre nelle leggi romane la deffinizione del matrimonio per Modestino, la congiunzione dell'uomo e della donna, il consorzio di tutta la vita, la comunicazione del dritto divino ed umano (2). Nulladimeno il matrimonio non importò mai in Roma, che due esseri uguali fossero riputati il marito e la moglie, l'uno era nella famiglia assoluto e maestoso capo, armato di terribili poteri, l'altra era quasi sua ancella; la quale colla morte di lui non otteneva libertà, perciocchè sotto la tutela passava degli agnati. Ma la donna si vendicò sempre dell'abbiezione, in cui era tenuta dalla legge, co' suoi dissoluti costumi; la casta e virile matrona fu essere più meraviglioso che raro. Forse non è stato mai tanto spiccato contrasto tra le leggi ed i costumi presso d'un popolo, quanto fu nella famiglia romana. La legge Giulia e la Papia Poppea, che anco modificando il rigore delle antiche verso le donne, e premi largendo a' coniugati, e castighi infliggendo a' celibi mirarono a promuovere i matrimoni, la prova più certa sono della corruzione de' morali e dell' insopportabile carico, che era diventato il matrimonio. Il divorzio non aveva mancato d'esempi antichi (3); ma al cominciare l'impero era quasi così comune come potevano esserlo le nozze. La potestà de' padri su' figliuoli non ebbe in Roma alcun limite, il dritto di vita e di morte non era solo scritto nelle leggi,

<sup>(1)</sup> De Mor. Germ. XVIII, XIX.

<sup>(2)</sup> PP. l. I. de ritu nupt.

<sup>(3)</sup> Verso il 447 se ne legge un caso in Valerio Massimo. II. 9.

ma era nella pratica eseguito. Se Bruto quale magistrato supremo della repubblica mandò al patibolo i figliuoli suoi. Cassio come padre fece morire il figliuolo perchè stette colla fazione, che voleva la legge agraria, e Fulvio come padre ancora il figliuolo suo perchè con Catilina parteggiava. I costumi romani ripugnavano infine a tanto conculcamento delle più dolci affezioni del cuore umano, e fu Alessandro Severo nella più bella stagione del dritto romano, che la paterna potestà nel dritto di pene lievi, che sono da addimandarsi di semplice correzione, confinò (1); e fu poi Costantino che all'uccisore del proprio figliuolo applicò la pena de parricidi (2). Pure al secolo decimo sesto Bodino non ebbe difficoltà di dire, che con pernicioso esempio il dritto di vita e di morte a padri ne figliuoli si era levato. c che faceva d'uopo restituirlo, ed asseverava che altrimenti non poteva essere più luogo alla virtù ed alla pubblica onestà (3). Egli non s'accorgeva, che l'inesorabilità del padre nel figliuolo è vizio intrinseco del suo cuore scialbato di virtù, scandalizza i consorzi umani non li edifica.

Il Cristianesimo non solo ha prescritto la monogamia, ma la donna più, che mai non fu nella società pagana, ha rilevato ed ha all' uomoagguagliato. Narravano già le Sacre Carte che il progenitore del genere umano aveva detto alla compagna sua osso dell' ossa mie, carne della mia carne; e Cristo confirmò quelle parole prime divinamente ispirate dicendo, i due saranno una sola carne (4), ed il matrimonio sublimò ad istituzione divina; Paolo lo nominò sacramento magno (5). Gli Apostoli, i concilii, i santi padri, e specialmente Ago-

<sup>(1)</sup> C. l. 3 de patria potest.

<sup>(2)</sup> C. un. Th. de Par.

<sup>(3)</sup> De Repubbl. I. 1. c. 4.

<sup>(4)</sup> Gen. II 23. Matth. XIX, 5. Mar. X, 8.

<sup>(6)</sup> Eph. V. 32.

stino si diedero tutti a svolgerne il concetto, e fermarne le norme; donde i moderni popoli hanno ritratto grande e fondamentale parte di loro civiltà.

§ III. Un solo uomo ed una sola donna congiunti di libero consenso per tutta la vita a procreare ed educare la prole, ed avere comune ogni bene materiale e spirituale è la forma più prestante del matrimonio. Quindi si richieggono condizioni indispensabili, in ambidue la mente capace a dare libero il consenso, l'età e la complessione abili a generare; e condizioni di convenienza, uguaglianza di fortuna, d'usi. costumi, e religione, ogni differenza di tali obietti detrae alcun che da quella intiera comunità d'ogni bene. Ondechè matrimonii, in cui si convenga che l' uomo o la donna stia per qualche rispetto inferiore, sono d'indole difettosa. (1) E la diversità di religione è più che ogni altra facile a rompere la comunità d'ogni bene tra'coniugi; specialmente se le due religioni, od una, abbiano a domma la perdizione di coloro che non la professino; conciossiachè allora sorge continuo motivo di dissidii e d'angoscia tra' coniugi e sovente tanto maggiore quanto più s'amino, e sorge pe' figliuoli che generano, i quali fa d'uopo che ad una delle due sieno educati. Da tutte quelle condizioni derivano gl'impedimenti a contrarre matrimonio, de quali alcuni sono senza eccezione, ed altri possono averne secondo i tempi, i luoghi, e le peculiari circostanze delle persone; le leggi divine ed umane de'varii popoli ne hanno sempre ampiamente trattato. La religione cristiana cattolica insegnando, che il matrimonio non sia risolubile per alcuna cagione, ha 'ordinato lo stato più

(1) Tra quelli è da noverarsi il chiamato Morganatico, che suole contrarsi in Germania, il quale è quando alcuno abbia de' figliuoli da una prima moglie nobile, e dopo la morte di lei ne sposi una altra meno nobile a patto, che ella ed i figliuoli che procreerà s'abbiano que' beni soltanto che negli sponsali vengono determinati. Du Gange Gloss. Med. et Inf. Latin. v. Morganatica.

perfetto che sia mai escogitabile del matrimonio. A prima vista pare che gravissimi casi possano avvenire, e specialmente l'infedeltà coniugale, i quali dovrebbero recare che il divorzio fosse permesso. Nulladimeno con consiglio maturo considerati i perniciosissimi abusi che contro i fermi legami della famiglia, ed i privati e pubblici morali sarebbero per derivare, tra' due mali da scegliere minore si vede quello della generale perpetuità del matrimonio. E quando sono figliuoli il danno del divorzio ingente ed irreparabile cade su di quelli netti d'ogni colpa. La risposta per contro di Bentham, che lo stesso succede alla morte de'genitori, non è degna di sua dialettica; imperocchè ciò significa, è la massima sciagura che loro può toccare, ed il legislatore a' casi dell'inesorabile natura aggiunga altri di suo sconsigliato talento.

L'uguaglianza de' dritti tra' coniugi debbe essere intiera, eppure in armonia colla disuguaglianza de'fatti, l'una e l'altra come abbiamo dimostrato, sono perenni e connesse necessità del genere umano, le quali nella famiglia suo ceppo primo ed unico con massimo beneficio vanno spiegate. Conciossiachè le facoltà corporali come l'intellettuali dell'uomo e della donna non sono le medesime, e se la madre fa d'uopo che soprattutto allatti e curi la prole bambina, fa d'uopo che il padre fornisca col suo lavoro in gran pezza al mantenimento della famiglia, ed in certi obietti più attenda alla educazione della prole adulta spezialmente della maschile. Da quella medesima diversità conseguita, che in discrepanza d'avvisi tra marito e moglie sul governo della famiglia quel del marito prevalga. Nè invero alcun fondamento mi pare avere su di ciò l'opinione di Rosmini, che la superiorità giuridica del marito stia primieramente sul sentimento attivo dell'uomo, e sul passivo della donna ad avere prole, che l'uomo ama avere stirpe per se medesimo, e la donna per dare successione al marito (1). Il desiderio della donna

<sup>(1)</sup> Filos. del dritto. Dritto sociale § 1584 e seg.

d'avere sigliuoli non è minore di quello dell'uomo, sovente è più forte, e s'esprime nell'amore di madre, che è l'amore infinito e quasi divino del mondo; e l'età vecchia della madre più, che quella del padre, suole avere bisogno del caro sostegno de' figli. La superiorità del marito sulla moglie non può avere altra cagione nel governo della famiglia, che l'ordinaria superiorità delle facoltà dell'uno sull'altra, donde segue che esserne egli il supremo rettore torna a vantaggio di tutta la famiglia medesima; ed è più propria di lui l'autorità di persuadere che quella di comandare; così che la brnta forza non è a lui nella compagna sua conceduta. E se i dissidii tra marito e moglie sorgano gravi, reputo assennata la sentenza di Hutchinson, che arbitri meglio che pubblici magistrati li decidano (1); ciò va più in acconcio colle idee di moderazione e di pace che debbono predominare ne' sacri recinti della famiglia; e toccherà solo l' interposizione del pubblico magistrato in iscrezii estremi e da arbitri non conciliabili. Molti de' codici d' Europa hanno già sancito, che tra coniugi trattandosi di separazione, o divorzio, amichevole composizione e tentativi di arbitramento precedano a' comuni giudizii (2).

Egli evidente è, che dallo stesso principio della uguaglianza de' dritti e disuguaglianza di fatti scaturiscono la patria potestà ed i limiti suoi. Conciossiachè nascendo gli uomini deboli di corpo e di mente fa d'uopo, che sieno da' genitori allevati ed educati finchè giungano a quella vigoria dell'uno e dell'altra, che possano da sè provvedere a' propri fisici bisogni, ed usare rettamente della propria ragione. Ondechè

<sup>(1)</sup> A Syst. of Mor Phil. Lib. 8, c. l.

<sup>(2)</sup> Come il codice Francese, il Siciliano, il Prussiano, l'Austriaco. Il divorzio è permesso in Prussia; è stato abolito in Francia, per la legge 8 Marzo 1816; in Austria è permesso per que' che professano nna religione che non lo proibisce; è vietato nelle Due Sicilie.

da un canto la patria potestà debbe contenere tutti i mezzi indispensabili a quel fine, e da un'altro nella sua pienezza cessare, tosto che quel fine s'assegua. Ma sarà perpetua nei genitori l'autorità d'ammonire i figliuoli, e perpetua in questi la riverenza verso di loro; sarà perpetuo negli uni e negli altri lo scambiarsi ogni affetto ed aiutarsi in ogni necessità della vita. I patriarchi in nome di Dio benedicevano le stirpi, e da quella benedizione nelle stirpi si suscitava l'animo all'opere grandi ed illustri. Mosè scendendo dal Sinai portava le due tavole della legge, e, se in una stavano i comandamenti per adorare Dio, nell'altra stava primo quello d'onorare il padre e la madre, e ad esso solo era la sanzione, se vivere vuoi lungamente sulla terra, che Dio ti darà.

Le leggi sulla famiglia de' varii popoli civili di questi tempi assai si somigliano tra di loro, ed indubitabilmente eccellono sopra quelle dei popoli passati, ed invero intorno alle attinenze tra genitori e figliuoli lasciano poco da desiderare; intorno a quelle tra marito e moglie sanno ancora d'antichi pregiudizii, spezialmente quanto all'amministrazione de'beni, per la quale non paiono lontane le accomodate riformagioni. Tutti gli antichi legislatori ed altri da noi non molto rimoti stimarono ufficio indispensabile loro d'incoraggiare i matrimoni temendo altrimenti si spopolassero gli stati; ma la storia costante ed universale del genere umano addimostra che gli uomini naturalmente al matrimonio pendono; e la scienza economica dà ad irrefragabile insegnamento, che non mancano di nascere gli uomini, ma sovente scarseggiano i mezzi onde i nati sussistano. Ove i mezzi di viveri abbondano il matrimonio non è un peso che si sfugge. ma un bene che ardentemente si cerca, e così gli stati si saldano e prosperano. Ondechè i legislatori hanno omai abbandonata l'inopportuna incombenza di promuovere i maritaggi.

Nonostante tutte le cose dette, non sono mai mancati dei

sognatori, i quali hanno divisato che l'abolizione della famiglia sarebbe avanzamento degli umani consorzii. E forse non mai questa famosa abberrazione ha avuta tanta credenza, quanta in questo secolo nostro. La cosa mirabile è, che coloro che l'hanno più fortemente propugnato, hanno con scalpore asserito, che da quella abolizione verrebbe ordinamento tale di politica società e di libero reggimento, che non già una monarchia costituzionale, ma la più larga repubblica democratica che possa esistere o immaginarsi, non avrebbe da sostenerne menomamente il confronto. Eppure eglino stessi non hanno saputo a surrogamento meglio proporre, che tale potestà dello stato, la quale sarebbe nuova ed impareggiabile tirannide, e poco preme se in mano d'un solo, o di molti; il numero, che eserciti la tirannide, non fa mai che ella in libertà si muti.

Dalle quali cose ad evidenti conseguenze tragghiamo: che la famiglia sendo società naturale, ed indispensabile agli uomini, a niuno legislatore è conceduto di manometterla, o di fare leggi tali che i suoi legami allentassero o sciogliessero, neppure è conceduto ad un popolo intiero che lo deliberasse: che quando la società di famiglia sia corrotta, corrotta necessariamente ne viene ad essere la politica società, e quindi se questa giaccia sotto reggimento dispotico, non avrà un popolo speranza d'elevarsi a durabile libertà; e se mai egli goda d'un reggimento libero, va a rovinare in uno dispotico, il quale talvolta brevemente da anarchici trambusti è preceduto.

## CAPITOLO QUARTO

## DELLA PROPRIETA' DE' BENI

§ I. Ciascuno uomo è colla moglie e co'figliuoli, società naturale, anteriore e base come dicemmo alla civile; genitori e figliuoli hanno gl'imperiosi bisogni di cibarsi, di vestirsi, di ricoverarsi; il padre e la madre, ed i figliuoli, come le forze fisiche loro consentano, raccolgono frutta, uccidono alcuni animali, ne pascono altri pe' campi, coltivano un terreno, in un antro riparano dall'intemperie, e dormono, così soddisfano a' bisogni della vita e scanzano la morte. Simili a bestie se non provvedono che a' bisogni del momento, se come acquistano gli oggetti necessari, gli sciupano, abbandonano le greggi, o il colto terreno; ragionevoli se prevedono il ritorno de' bisogni, fanno serbo, perennemente attendono alla pastorizia ed alla agricoltura. I frutti della terra coltivata derivano dalla naturale sua virtù, e dal lavoro degli occupatori; così diventa loro proprietà quella terra che pe' bisogni hanno eglino primi col loro lavoro fecondato. Per cibarsi delle frutta spontanee della terra basta che eglino li colgano, per cibarsi degli animali selvaggi, e vestirsi delle loro pelli fa d'uopo che l'inseguano, ed uccidano, per pascere un gregge fa d'uopo che ora in un campo, ed ora in un altro lo conducano, per ritrarre frutti della terra, che non sieno gli spontanei, fa d'uopo che la coltivino e la posseggano, e per abitare in un antro, che quell'antro posseggano. Ondechè il titolo di proprietà di tutti tali oggetti nasce e da' bisogni naturali che gli uomini debbono soddisfare e dal lavoro che debbono adoperare, vario secondo la varia condizione degli oggetti accommodati a soddisfarli;

ondeche come si ha il diritto di cogliere frutta, cacciare animali, pascerne altri, si ha il dritto di possedere un antro, ed una terra.

Poeti cantarono che comune una volta su l'uso d'ogni cosa, che pietra non divise i campi con termini certi, che una volta non era lecito sarlo; e Giustino anco scrisse, parlando de' primi agricoltori d'Italia, che eglino furono gli Aborigini, de'quali il re Saturno si diceva essere stato di tanta giustizia, che sotto di lui niuno serviva ad un altro, nè cosa privata aveva, ma tutto comune ed indiviso era a tutti, come se a tutti sosse unico patrimonio (1). Ma Lattanzio Firmiano osservo: che in modo poetico sono da intendersi quelle parole, cioè che così liberali sossero stati allora gli uomini da sare, che chi avessero del suo agli altri largissero, che da avarizia non sossero presi. (2) E noi se stiamo alla storia mosaica troviamo le pecore d'Abele, ed i campi di Caino. Tre cose intanto debbono per certissime ritenersi.

L'una. — Che anco i più selvaggi uomini che si sieno trovati, hanno avuta l'idea della proprietà, del mio e del tuo, hanno avuta se non la proprietà della terra, la proprietà delle frutta spontanee della terra, e degli animali; che rarissimi tra'selvaggi quelli, che non abbiano avuta idea della proprietà della terra, e se non per coltivarla almeno per abitarne le caverne. Quindi credo che il Vico come ottimamente pose, e ne ho discorso parlando della famiglia, il matrimonio tra le dignità, o principi primi ed eterni della umana civiltà, così noverare vi dovesse la proprietà de' beni; la quale, come il matrimonio, comune è a tutti, e lo è più che il costume della sepultura de' morti. E non potrebbe essere altrimenti, conciossiachè alla conservazione del genere umano matrimonii e proprietà indispensabili sono:

<sup>(1)</sup> Libr. 47.

<sup>(2)</sup> Divina Inst. lib. 5 de Iust. c. 5.

e se torni fastidiosa cosa, e che gli affetti degli uomini eltraggi, la vista de' corpi morti de' congiunti pasto di fiere, ciò pure non attenta all'esistenza medesima del genere umano, come la assoluta mancanza di qualunque proprietà.

La seconda - Che il genere umano con assai rapidità moltiplicandosi per la naturale fecondità di sua stirpe, la vita cacciatrice e postorale diventa tosto insufficientissima a nutricare gli uomini, posciachè quella specie di vita richiede estesissimi territorii onde possano sussistere pochissimi uomini, non basterebbe tutta Europa per fare sussistere una popolazione di pochi milioni. Ondechè, come indispensabile alla esistenza del genere umano è la vita cacciatrice e pastorale, così indispensabile è la vita agricola, e se la vita agricola non sia possibile senza il possesso, o la proprietà delle terre, il possesso o la proprietà delle terre è indispensabile, è imperioso dettato della natura. Senza di che questa funesta conseguenza verrebbe, che la massima parte delle generazioni umane nascendo non avrebbero dritto a vivere, ma solo quelle che per la caccia o pastorizia si potrebbero alimentare. L'erroneità di un principio mai non si vede in tutta la sua amplitudine, se non quando una conseguenza così assurda si scorge inevitabilmente derivarne.

La terza — Che gente civile senza la proprietà della terra, coltivandola e però perennemente possedendola non si è mai trovata. Non può essere altrimenti. Chi vangherebbe la terra e vi consegnerebbe de' semi, ne curerebbe i crescenti prodotti, li raccoglierebbe, se a lui non s'appartenessero? e chi penserebbe agli ulteriori miglioramenti suoi, se prodotti avvenire e terra non restassero sua proprietà? E senza che fosse un serbo di prodotti, ed una certa abbondanza, potrebbero gli uomini dare di piglio ad arti che raffinassero i mezzi della stessa agricoltura, e ad altre che così trasformassero le materie grezze della natura da meglio provve-

dere a' loro bisogni, ed arrecare loro comodità ed agi? E come aversi la varietà de' mestieri, ed il cominciamento de' traffici? Come gente audace avventurarsi nell'oceano a fare, che la scarsezza de' prodotti in una regione si fornisse dalla abbondanza di quelli d'altra regione rimota? Potrebbero attendere gli uomini ad educare la mente, andare in traccia d'alcun vero intellettuale, e morale, originare le scienze, l'arti del bello? Quella condizione loro che addimandasi perfettibilità non sarebbe stata oziosa opera di natura? E dove il progresso? Tutto ciò all'agricoltura, e però alla proprietà delle terre, come a cagione primissima si debbe attribuire.

Colui, che raccoglie delle pietre e fabrica una casa ne è il proprietario, il proprietario d'una masserizia è colui che taglia un albero, e col suo lavoro costruisce quella, il proprietario d'uno strumento è colui che estraendo metallo dalle viscere della terra ne forma quello, la ragione per cui eglino sono proprietari di quelli oggetti è la stessa per cui altri sono proprietari de terreni che coltivano; cioè il provvedere a' propri bisogni adoperando il loro lavoro sulle materie dalla natura apprestate e secondo le svariate qualità delle medesime. Ed è quinci per meglio provvedervi, che la divisione del lavoro si stabilisce tra di loro, imperocchè chi sempre attende alle medesime opere, in più copia e meglio condizionate le ottiene. E quinci vengono i cambii, ciascuno dà ciò di cui abbonda per ciò di cui manca. E succede ancora che alcuni trovano il loro meglio a fare eglino i cambii tra coloro, che coltivano la terra, ed altri che hanno delle manifatture, e quel, che eglino ricevano in prezzo di cotale loro lavoro, è loro proprietà come una altra qualunque. E succede ancora che alcuni superiori nell'ingegno all'universale scuoprono de' veri, che applicati all'agricoltura, alla pastorizia, alle manifatture, a' commerci, li migliorano, o de' veri tutti morali e contemplativi, e gli uni o gli altri insegnano a chi loro ne dia una mercede, la quale è loro proprietà. E quelle sva-

riatissime proprietà hanno tutte la medesima ragione di loro inviolabilità, avvegnachè sieno d'indole diversa secondo l'indole diversa degli oggetti e de' modi con cui il lavoro s'esercita. E nulladimeno sarà sempre certissimo che la più essenziale all'esistenza ed incivilimento degli umani consorzi è quella della terra, perchè ella è la fecondissima generatrice delle altre. Ondechè sapientemente Romagnosi all'agricoltura attribuì l'essersi l'umano incivilimento radicato ed alimentato. Egli disse: " primo il possessore del gregge era tutto, e gli altri erano nulla. Nella vita agricola per lo contrario conviene intendersi anche coi non possidenti, i quali si prestano ai mestieri sussidiarii all'agricoltura, e ad altri più stretti bisogni dell'approssimata convivenza. E qui l'occasione nasce da se stessa. Aumentati i possessi nelle famiglie, e sopravanzate le derrate, esse si scambiano co' servigi e co' lavori dei non possedenti, ed eccoci al vestibolo d'un ulteriore stadio della vita civile agricola.... Triplice è l'ufficio dell'agricoltura. Il primo consiste nel fissare le tribù, e rendere una e continua la vita d'un consorzio, e cementare la tradizione: Il secondo ufficio consiste nel somministrare sopra minore spazio di terra la sussistenza a più uomini, nel tenerli sotto una stabile protezione, ed educazione, nel raddolcire i costumi nell'assicurarne la proprietà. Il terzo nell'aumentare la potenza con gli officii de' possessi; lo che propriamente compie la prima età della vita agricola. Così l'incivilimento viene radicato ed alimentato dalla agricoltura (1) ».

§ II. Per le quali considerazioni nella somma è il principio dell' utilità, che si dispiega col lavoro degli individui umani, che conferisce loro il dritto della individuale proprietà de' beni. E senza di quel principio ed attuato col lavoro non è dato punto di propugnare vittoriosamente quel dritto; ondechè Rosmini tra gli altri vi si è male provato. Imperocchè egli

<sup>(1)</sup> Inciv. P. I. S. 121 e Intr. al Dr. Publ. Univ. S. 345 e seg.

così raccoglie la dimostrazione di quel dritto: « la natura dell'uomo è così fatta che può unire o sè di fatto delle cose, che sono dalla persona e dalla stessa natura dell'uomo diverse. Questo fatto si cangia in dritto tosto che si stabilisce il dovere di non nuocere, poichè il distruggere questo fatto è un nuocere, è un arrecare al proprio simile molestia, dolore: » (1) Or prima osservo, come egli è stato necessitato ad abbandonare il suo principio di giustizia puro d'ogni utilità, anzi a ricorrere a questa facendo dipendere il dritto di proprietà appo alcuno dal dovere di non recar dolore appo gli altri. Ma l'argomento pecca di sofisma, imperocchè il dovere negli altri di rispettare l'altrui proprietà esiste perchè preesiste il diritto della medesima proprietà in alcuno, in tale caso non è che il dovere genera il dritto, ma il dovere è generato dal dritto. Non si tratta del dovere e del dritto presso la medesima persona, in cui dall'uno nasce l'altro (2), ma del dritto in uno, e del dovere negli altri di rispettare quel dritto. La dimostrazione del dritto di proprietà va quinci a ridursi in un principio già premesso dallo stesso Rosmini. « L'atto d'acquisto della proprietà esterna non può trovarsi che in azioni moralmente libere, o sia lecite. » (3). Allora io chieggo perchè quelle sono lecite? Al che colla filosofia Rosminiana non si può probabilmente rispondere, se non se perchè sono dettame dell'onesto e del giusto, inserito nell'anima umana, cioè con quella asserzione, la quale dagli avversari della proprietà de' beni si può francamente negare. Anzi de essi con ragione si può aggiungere: non negandosi da Rosmini il dovere presso gli uomini di non recare dolore al proprio simile, le azioni, onde alcuni acquistano la proprietà delle cose esterne, sono ille-

<sup>(1)</sup> Filos. del dritto, dritto indiv. S. 343.

<sup>(2)</sup> Ciò si è dimostrato nel Cap. I. Sez. II.

<sup>(3) 1.</sup> c. S. 314.

cite perche muocciono agli altri facendo, che cose che possono appartenere a tutti, diventino esclusivamente di loro. En istanza non puossi in altro modo confutare se non se dimostrando come riesca utile l'appropriazione de'heni per mezzo del lavoro, e per quelli che esigono continuato lavoro, quale la terra, per mezzo dell'occupazione perenne, necessaria al continuato lavoro.

La proprietà de' beni tutti, compresa quella della terra, è da ritenersi indubitabilmente anteriore alla politica società. Conciossiache se dessa è di primissima necessità, se lo è per la stessa esistenza del genere umano, dovette preesistere alla politica società, la quale presuppone non solo che gli uomini esistano, ma eziandio che ad un certo numero moitiplicati sieno; e per sua sostanziale condizione esige, che una potestà comune e suprema stia sugli uomini, che la compongono. Ondechè una sola famiglia, o molte famiglie viventi prossimane senza alcun altro legame, che quello di esseri umani, cioè precipuamente di non recarsi ingiuria, o di prestarsi degli aiuti, o di cambiarsi dei prodotti di lero lavoro, o d'apparentarsi tra di loro non costituiscono politica società. Il quale momentosissimo vero da innumerevoli fatti, che succedono sotto gli occhi nostri nonostante l'esistenza rigogliosissima e gli ampi sviluppi delle politiche società, viene ad essere evidentemente dimostrato. Imperocchè individui d'uno stato e d'un altro continuamente tra di loro trassicano e non di rado contraggono matrimoni, nè per questo sono tra di loro stretti in politica società, ciascuno resta sempre membro di quella alla quale apparteneva, resta inglese, o francese, o italiano. Nè perchè una francese sposi un inglese, od una inglese un italiano, le famiglie loro passano ad essere tra di loro in una medesima politica società; la donna entra nella famiglia del marito, e siccome il marito è membro d'una politica società, così ella diventa membro della stessa, se il marito non lo fosse, ella non lo diventerebbe, ma i congiunti di lei nelle attinenze col marito suo nello stato di natura perdurano (1).

Tra' molti, i quali alla politica società ascrivono la proprietà de' beni, maggioreggiano Montesquieu e Bentham. L'uno si stette a dire: che siccome gli uomini avevano rinunziato alla naturale indipendenza per vivere sotto le leggi politiche, così avevano rinunziato alla naturale comunanza de beni per vivere sotto le leggi civili (2). Ma l'altro si studio di dimostrare la sua opinione dicendo: « L'idea della proprietà consiste in una aspettazione stabilita, nella persuasione di potere ricavare il tale o tal'altro vantaggio dalla cosa secondo la natura del caso. Or questa aspettazione, questa persuasione non possono essere che l'opera della legge, io non posso contare sul godimento di ciò, che io risguardo come mio. che sopra la promessa della legge che me lo guarentisce. (3) L'errore in ambidue proviene dal non avere considerato che la proprietà de' beni è così indispensabile alla esistenza del genere umano, come la famiglia, e che però siccome questa, così quella hanno dovuto precedere alla politica società. In Bentham singolarmente quell'errore si congiunge con questo altro di non riconoscere egli leggi, doveri, e dritti naturali, e però preesistenti alle leggi date da legislatori umani, le quali non debbono essere se non se perchè chiariscono e confermano quelle della natura (4). In ambidue

<sup>(1)</sup> Questa dottrina della proprietà de' beni anteriore alla politica società fu già da me ampiamente svolta nel mio Discorso politico sulla proprietà ec. pubblicato in Palermo 1833; e del quile il primo capitolo, ove quella s'espone, fu ripubblicato nella Rivista Ligure anno 1846 vol I. La dottrina medesima è stata testè avvalorata dal Mamiani, si vedano Saggi di Filos. Civile tolti dagli Atti dell' Accademia di Filosofia Italica, Genova vol. II. 1855 §. 301. e seg.

<sup>(2)</sup> Esprit des Lois lib. XXVI c. XV.

<sup>(3)</sup> Princ. du Cod. Civil. P. Par. c. VIII:

<sup>(4)</sup> Vedi cap. I. Sez. II.

muell'errore germoglia del confondersi la proprietà de beni colla sua sicurezza. Niuno certamente dubiterà, che la micurezza è necessaria alla proprietà de' beni, nè dubiterà che, attesochè gli uomini difettano di lume d'intelletto e di probità di cuore, l'una senza la politica società, e le sue leggi minacciose di pene, male accompagnerebbe l'altra, ma cant munto percià la presuppone. Perchè ufficio della politica società e il sicurare la proprietà de beni, falsamente si conchiude che l'una ha stabilito l'altra; il quale argomento è simile a obestor se per caso si facesse, ufficio della politica società e parimente sicurare le persone, dunque quella genera queste. Stranzeda deffinizione della proprietà di Bentham, essere cioquella una aspettazione, imperocchè cella è più che una aspettazione, be uni presente e reale godimento d'una cosa u Ed immediata contraditizione sua l'aggiungereasio non posso contare sul godimento di ciò che ristuardo nomeo nio siche esoprar la promessa della elegge che ma lo guarentisco a Poiche quelle parole significance il mie non è le promessa cela aspettazionei exquesta faed uopovperche who unemid cosoggetto amoril dolare: dunque: il mid non è da profinelsa pelappropriette nonit la steurezza sun qual postutto la politica accietà non di diautnice dellar proprietà a dei bonis Danquell'emore : neglin Stati-Uniti d'Amerida si è dedotta da giostiziti della aschia vitù a Clavinei Congresso man lebbopdifficoltibelialire line sostegnordi quello « Ciò che la legge dichiara proprietà de proprietà de l'A culphantisposto: Channing a se Lettiteggi nom hanno dimone cherabdicinarace, schemio so il signore Glavacciamo, una girev pitietà que mei tosto dinentiamo delle cosque esianto, temeti a portarei di giogonomi Enquegli aliceva ialtrove, maltutto melli louniversoanuò esseray possedato dima une essere imorale b ragiondy ola mioni può il esserie auna i proprietà e Passono appropriarril ibibole de learsteller, man a monstlimitima entellier intelliel génice (h) mon airell arrore Minabennipontava per persuaderes

(4). Remarqu. sur. la Quest. de l'Astivandonià Opropositàni idiscours de M, Clay. Esclavage c. I. trad. par Éd. Laboulaye.) :5

alla Costituente di Francia la giustizia delle spogliazioni del -clero francese: (1); da quello errore hanno mosso e moxeranno sempre coloro, i quali vogliono ghermire alcuna specie di proprietà di beni. imuuna proprietà sola, di fresca data, che s'addimanda letteraria, non è creata della natura ma dalle politiche leggi; però è senza costrutto per gli assennati e coscenziosi scrittori, lè un detrimento al comunarsi della scienza. Essa agenolanlo spaccio de libri frivoli, ne peggio, del corruttori del moraliy de' romanzi che sieno pessimi, improvvisati, e composti con ispecie d'arte meccanica di cui Francia è la facondissima genitrice; ostacola la diffusione dell'opere serie ed egregie; che vengono sopraffatte da quelli; gli sorittori deglianniae inon dell'altre, bed intrafficanti arricchisce. L'inpegno a ètoproprietà a di ciascuno poè il gran dono di Dio. comen proprietà (din ciascano biè nili corpo suo, de di uno e Maltro nelisenso che ne reostituiscono la persona, mannon innoquello astesso adella proprietà delle cose esterne piche Fruome perviasnoi bisognii encol suordavoromabquistazzanzie disquellar l'ingegno sed si corpo sonos fine es mezzos. Non sis confordano per junio medesima parola disparatisaimi subietti. aliquali male siattagliano lemmedesimo norme diagiure. Si ricompension l'asspienté della duce, che manda l'intellutto suo, ed impedimento inono sia; che bella corunque e si spanda, ed avvivi, e benefichi l'augiversales degli suomini de la cale de la Successio Comte nele supetrattato sulla proprietà ha detto o che varie famiglie componentimusa tribù menando la vitaldi cacclatori odebbe riputarsittib loronituttanquella estensiquendis térra o tentro coi celeciano di le iche maturalmente dal fami e definioni odala sua configurazionen viene derminata penche posciae le istessél varie famiglie dandose all'agricoltura distutte leifornarimente squella lterra doda ridutarsi i coslicidei lieproprietà della tegra vsi nò della tribà conon idella famiglies (A)

<sup>(1)</sup> Remarqu. sur. la Quest. de L'eBTeverdotto Obrateard Do(14i-

cours de M. Clay. Esclavage c. I. trad. par Ed. Latesage C.

Or primieramente è da considerare, che la famiglia necessariamente avendo dovuto precedere alla tribù perchè appunto la tribù si compone di varie famiglie, e che una famiglia avendo dritto all'esistenza, come varie famiglie, ed una tribù, ed altrimenti queste neppure l'avrebbero, quella estensione di terreno pria fu d'una famiglia e poi d'una tribu, pria fu del ceppo e poi delle sue diramazioni. E di più quella estensione di terreno proprietà di tutta una tribù in faccia ad una famiglia o ad una tribu, che stesse al di là di quel terreno, ove quella cacciava, non era proprietà ancora d'alcuna di quelle famiglie, che componevano la medesima, proprietà di ciascuna di loro era la caccia e le frutta spontanee della terra che vi raccogliessero. E dopo che le famiglie della tribù cominciarono a coltivare la terra, ove pria cacciavano, fu che ciascuna famiglia della porzione che coltivava, diventò proprietaria; e sia pure come dice il Comte, che ad agevolare la coltura, in quella primitiva stagione, certamente difficilissima per mancanza di strumenti e d'arte, varie famiglie si sieno associate insieme a coltivare un campo, ciò non toglie che ciascuna famiglia non avesse avuto il dritto a farlo da sè. Anzi se famiglia di pochissimi individui ciascuna, ebbero necessità d'associarsi per coltivare un campo, famiglia numerosa non l'abbe a ed una famiglia a coltivare un campo per lei bisognevole: aveva tanto dritto, quanto ne potevano avene varie famiglie tra loro associate; elleno tutte non avrebbero potuto averlo. se ciascuna di loro non l'avesse avuto. E tanto più indubitabilmente ciascuna famiglia l'aveva quanto, come in ciò assennatamente riflette lo stesso Comte, chi si dava alla coltura d'un campo, non solo nulla levava agli altri di ternitorio, ma una gran porzione, in cui egli cacciava, a tutti gli altri lasciava, conciossiachè una picciolissima porzione sendo da lui coltivata bastava a provvedere alle necessità sue. Secondo i calcoli più accurati, quelli di Volney nel secolo scorso

& di Humboldt nel presente ritenuti dal Comte, non meno d'una lega quadrata fa d'uopo alla sussistenza d'un individuo per vivere abbandonata la terra alla sua spontanea produzione, e dovendo egli con grandi travagli cacciarvi; mille e duecento individui possono vivere con una lega quadrata ben coltivata. S'intende già d'una terra, che in se contenga i germi della feracità, e non di rupi incoltivabili, o di quelle terre, che sieno naturalmente sterili; quantunque l'arte avanzata dalle sterili sappia sempre ricavare prodotti, che quelle da se spontaneamente non avrebbero mai dati. Hanne pensato alcuni, e tra quali Grozio e Pufendorf, che la proprietà della terra da convenzione degli uomini sia stata stabilita. Grozio dice: « che lo scarso genere umano ne' primordii, in seno della semplicità de' costumi e della mutua carità, usava delle cose secondo il bisogno, ed il piacimento, come si ricorda avere usato alcuni popoli d'America, gli Esseni, i primarii cristiani di Gerusalemme, ed altri remini di vita ascetica, e che poscia, moltiplicando, attendesse all'agricoltura e pastorizia, si disgiungesse, abbandonasse le prische virtù, e s'appigliasse ai vizii della invidia, della libidine, e della ambizione, e convenisse della divisione pria delle bestie e poi della terra (1). » Or io rispondo, che nelle sue stesse prime parole si contiene l'argomento, che la proprietà di tutti i beni, e quinci della terra, è stato effetto immediato degli umani, bisogni, e non dell'umana convenzione. Egli dice: che primieramente usavano delle cose secondo il bisegno ed il piacimento, e menavano così buona e beata vita, avevano eglino dunque dritto di prendere quelle, che crano comuni, cibarsene, e però provvedere alla vita; e ciò non è un dritto di proprietà su quelle? E cotale dritto per i bisogni immediati e presenti, che gli uomini avevano, conthe Tourist of the engine of the expension of graphs

<sup>(1)</sup> De Jure Belli ac Pacis, I. 2. c. 2. S. 2. Kant ha abbracciato vopinione di Grozio. Princ. Metl del dritto, dritto privato C. I. D. C.

fessa Grozio, a convenzioni essere stato anteriore; ora perchè non v'era lo stesso per i bisogni avvenire sulle cose ad essi accomodate, che vuole dire sulle bestie, sulla terra, sulla morgiore parte dei beni? Perchè questo dritto originare da convenzione? La proprietà sulle bestie e sulla terra era una continuazione del dritto d'uso degli altri oggetti, ammesso da Grozio, e come noi nel bel principio abbiamo fermato: nè sarà mai saperfluo di ripetere, che la proprietà delle cose deriva da bisogni che hanno gli uomini, e dal loro lavoro, ed ha diverse condizioni secondo la diversa natura di esse cose pie se per le frutta spontanee della terra basta il raccoglierie, per gli animali selvatici è di mestieri cacciarli, per i domestici pascerli, per la terra, onde coltivarla ed averne bontà e copia di prodotti, giocoforza è possederla. Ed intorno agli esempi di gente che tenesse le cose in comune ; alcuni americani, gli Esseni, i primi cristiani di Gerusalemme, essi non provano punto, che la proprietà delle bestio e delle terre sia stata generata da convenzione, ma sele che celero abbiano tra loro conventto in tenere leose in comune, e così d'ha bene pensato Coccejo nei suoi comenti al Grozio. Ne lio mica qui lascerdi di notare ciò, che dinstoria sul proposito si doggo in Cesare, ed in Tacites L'etinoi degli Syevi, balliosissimi trà Germani; scrisse: che avevano centosterritorii adar cinsennos de quali mille eomini armati ejascuno annostracvino pem la guerra, e restavano gli altri ancoltivata lo turno per sè e per i militantiz Questi a vicenda venivano il anno dopo a coltivare le terre, le quelli -prendevanouli armin Cosi d'agricoltura e l'arte, edfuso della guerra mantenevano. Mas non dravil presso loro divisionè privati poderi, ne più d'un anno reconceduto ferriarsi nello stesso luogo per coltivare la compagna (4) el L'altro scrisse de' Germani in generale: che ogni villaggio pigliava a vicenda tanti terreni quanto potevano i suoi coltivare, spartendoli se-

<sup>(1)</sup> No Acc. Germ 3 XXV. (2) Do Jaro N. et G., 1 4, 4, 3, , YI did. allo olled ed (1).

cando il grado delle persone, ed i compi assendo apaziosi api prestavano facilità di essere spartiti (1). Tutto il che evidontemente, era specie d'ordine, avvegnaché barbarico di politica società, laonde significa che per convenzione espressa, o legge, e meglio per convenzione tacità, o costume, quei popoli in quella maniera, non molto confacevole, a partorire rischezza e civiltà coltivasseno da terra. Ma non dimostro, che ciascuno individuo o famiglia non avessoro già aymto per se il dritto di proprietà, nè che quel dritto dal consenso di sutti fosse dipendutor, in gnisa che senza di esso non sarebbe mai venuto in essere il dritto nasce dalla natura degli uo--mini e delle cose, su del medesimo consentano o no moltiatter kes in cleen a letter gode contraria corollar sadden ila Pufendorf , sulla materia, fassio a dire: Dio avere con-.teduto agli :uomini dritto sulle :coso : e :: non : preseritto : modo dinsarne possere, stato din dibertà loro di sceglierlo, ed-avere eglino scelto con convenzione la proprietà (2). Se la proprietà otopnama indispensabiled dlla o dovo o sussistenza , adla dovo omolitiplicazione aldoro miglioramento e come abbiamo dimostrato, monterationarbitrio plorous ceglierla, cosmo ; lera doro dovere -steglierla. Edoè falsingima ela proporche egli necallegada con-: seema, l'asempio del brutizone limi comma d'usanoule dose e -consumano , o nono hanno proprietà i reperche essavano patto osuppone, come se udmini enbrati isiene stessa specie animale, i nome se indettati della razione nom dieno agli nomini de doveri -ar onmeit nen vidrag gonnah nen ituri it eine hann timme obedi estiones; the doveri e drittionomosce, come see persispattingélamente gliogominicabbiano doverice dritti edecidoruti mon olianno. Barde e andato pure cerrato, opinando, senzo allegarme sanotivo che alle tose già appropriate si fosse aggiunta la conde Germani in generale; che ogni vidaggio pigarva a vicenda tanti terreni quanto peterano i suoi coi everggirentendo se-

<sup>(1)</sup> De Mor. Germ. § XXV.

<sup>(2)</sup> De Jure N. et G., l. 4. c. 4. (1) spied oil (1)

venzione, onde aversi la reale differenza del tuo e del mie; una volta che le cose erano appropriate, quella differenza si aveva; il tuo e mio e la proprietà delle cose sono espressioni d'identico senso (1).

Locke sapientemente diceva: « Un uomo che si nutrica di ghiande ammassate sotto una quercia, o di pomi colti da un albero in un bosco, perciò stesso certamente se l'appropria.... Si dirà forse che non ha diritto d'appropriarseli, perchè non v'ha il consenso di tutti gli uomini, si dirà, che è un furto perchè s'appropria ciò, che appartiene a tutti in comune? Se tale consenso fosse stato necessario. l'uomo di cui trattiamo, sarebbe morto di fame nonostante che Dio tra copiosità di beni l'avesse messo. Ma la principale materia della proprietà non essendo al presente le frutta o le bestie, ma la stessa terra, la quale contiene e fornisce tutto il resto, penso che risguardo alle parti d'essa è manifesto, che se ne può acquistare la proprietà nel medesimo modo, che puossi acquistare la proprietà di quelli. La terra che può un uomo arare, seminare, coltivare, ed i frutti che può consumare per mantenersi, gli vengono in proprietà. Col suo lavoro rende questo bene suo particolare, e lo distingue da tutto quello comune. » (2) Ed a meglio dimostrare, che il consenso di tutti gli uomini ad appropriarsi ciascuno di loro de' beni è pretesa vuota d'ogni ragione. io aggiungo che si ponga mente: che il genere umano di maniera è ordinato, che tutti i suoi individui nel medesime tempo, e luogo non esistono, onde non possono tutti consentire sulla proprietà de' beni : che però ciascuno di loro dovendosi appropriare di quelli per vivere, e sviluppare le sue facoltà non può evidentemente essergli d'impedimento la mancanza del consenso di tutti; conciossiachè

<sup>(1)</sup> Nouvel. Lett. de l'Auteur de la Critiq. Gén etc. Lettre 17.

<sup>(2)</sup> Of Civil Govern. Book 2. c. 5.

se per necessità non può essere il consenso, e per necessità debbe essere le proprietà, è assurdo che quel consenso sia alla proprietà indispensabile. Vico sebbene abbia fallato in non annoverare tra' principii primi ed eterni dell'umana civiltà la proprietà de beni, come abbiamo avvertito, pure ha chiaramente veduto, che essa da umana convenzione non sia stata istituita, ne tampoco dalla politica società; anzi la proprietà de'beni con profondo concetto ha collegato insieme con la famiglia, e dopo ambedue ha assegnato origine alla politica società. Conciossiache egli con immaginoso parlare ha detto: s Si medita il lungo raggirato lavoro della Provvidenza: onde altri semplicioni di Grozio, come in quello stupore più destri, si scossero ai primi fulmini depo il diluvio, creduti avvisi della Divinità, che essi stessi si finsero: occuparono le prime terre vacue; ivi con certe donne fermaronsi; e portativi fecero certe razze; vi seppellirono i loro morti; e a certe occasioni pur offerte loro dalla Religione, diedero fuoco alle selve; l'ararono, vi seminarono del frumento; e così posero termini a campi, sparse di fiere superstizioni; colle quali essi feroci per le loro attenenze disesero col sangue degli empii vagabondi; che non intendendo la forza della società, tutti divisi, e soli andavano a rubare del frumento, sopra esso furto ammazzandogli a quali termini gli empii, che pervennero da quei che non s'erano risentiti da prima ad avvertire la Divinità, come si erano riscossi quei, da quali erano provenuti i signori de campi; e sì avvezzi a non intenderne gli avvisi, non vennero ull'umanità, se non dopo lunghi, e molti sperimentati mali, che partoriva tra esso loro la bestiale comunione per le violenze de' licenziosi di Hobbes; da' quali i destituiti di Pufendorfio, per esser salvi, furono naturalmente portati a ripararsi dentro i termini posti a'campi da' pii; i quali, mercè della Provvidenza, già frattanto si ritrovarono col vantaggio sopra di quelli, d'essere questi signori de campi, e sapienti nell'immaginata Divinità; che è appunto quello, che nella Storia del Diritto Romano elegentemente Pomponio, del narra l'origine delle signorie, dice: Rebus ipsis dictantibula Regna Condita ». (1) I quali concetti il fondamento sono della Scienza Nuova. A noi intanto non pare, che quella sia stata l'unica ed universale cagione delle politiche società; come in appresso ci sarà debito di discorrere.

Di come gli uomini abbiano veramente messo in opera quel loro dritto di proprietà della terra si ha luminoso esempiò nel fermare sua stanza, che secero in America i suoruscità d'Inghilterra a' tempi degli ultimi Stuardi. Coloro piendila mente delle idee di proprietà, e di convenzioni, affatto non convennero di dividersi le terre, ma ciascuno di loro ne usava, ed appropriava quella porzione che gli bisognava. e che egli coltivava; e così ancora facevano i figlinoli che procreavano. Ondeche Carlo Botta ebbe a narrare: « La nascita d'un figliuolo era non solo evento prospero al paternale amore, ma si era ancora per l'interesse, ed il pro di tutta la famiglia; perciocche in quella immensità di terre tuttavia incolte non era da dubitare, che il nuovo fanciullo alla età conveniente perventito, riducendone a propria coltivazione anche un altro tratto colle mani sue, non prochirasse a se ed a parenti un nuovo sostentamento ». (2)"1

E da' principii da noi posti non segue punto, come so-vente si è fantasticato, smisurata licenza di prendere tante cose, quante l'immaginazione, e l'appetito d'ognuno ne suggeriscono, ma sobria maniera di prenderne tante, quante la ragione e la temperanza ne persuadono. Imperciocche proprietà è pe' bisogni, per questi indi si deve regolare di modo che non può ognuno fare sue se non le cose, che fanno a quell'uopo, e deve lasciare l'altre agli altri, onde

<sup>(1)</sup> Scienza: Nuon, c., 2, 1, partire in the state of the

come egli, essi ne usino; altramenti avverrebbe cosa cohe non è dell'oggetto, e lo sconcio miserevole della guerra generale di tutta l'umanità, quello appunto d'Hobbes, il quale, se i dritti della natura agli uomini donati in uno coi limiti imposti all'esercizio loro avesse avvertito, non sarebbe scorso a quel dritto uguale: di tutti a tutte le cose, ed alle ree conseguenze (1). Assennatamente il Locke scrisse: La stessa legge di natura, che ci dà la proprietà, ce la circoscrive. Dio ha dato tutte cose abbondevolmente, questa è la voce della ragione confirmata dall'inspirazione. Ma quante cose ciascuno colla sua fatica si può appropriare? Quante ne sono al bene della vita necessarie: ogni volta che oltre a questo fine ne usi, ne prende, che non appartengono a lui, ma ad altri (2)., » Vico disse: « Il destino prudente delle cose utili, fatto, cioè, dalla ragione, e non dalle insinuazioni della cupidigia produce il dominio (3). "Le quali sentenze dell'uno e dell'altro rimbeccano quelle dello Spinosa, più delle stesse obbesiane, avvilitrici della ragione umana, e distruggitrici degli umani consorzi, cioè che il naturale dritto di ciascuno uomo, non si determina dalla sana pagione, ma dalla cupidità e forza, e però, a ciascuno è facoltà anco colla violenza e col dolo, o in guisa qualunque prendere quanto appetisca, e per nemico avere chi glielo I da' madail its pai pool you wong and it ilighter was

S. III. Da tutte le quali considerazioni viene ad essere evi-

<sup>(1)</sup> De Cive c. 1 \$ 10, a Natura dedit uniquique jus in omnia, hoc est in statu mere naturali, sive antequam homines ullis pactis sese invicem obstrinxissent, uniquique licebat facere quaecunque, licebat, et possidere, uti, frui omnibus, quae volebat, et poterat. v

Dal quale principio viene, che gli uomini per la natura sono gettati
mella anarchia, per l'arte loro passano sotto il dispotismo.

<sup>(2)</sup> Of C. G. Book 2, c. 5.

<sup>(3)</sup> De Univer. Juris Uno Princ. et Fine Uno 714 sanche (2

<sup>(4)</sup> Tract. theologico-pol G. 116 and their short less short (2)

dente, che se da' bisogni e dal lavoro continuato, che s'effettua col possesso, è nata la proprietà della terra, il possesso è il titolo vero originario, che ciascuno uomo ha di quella riguardo agli altri. Ciò riconobbero i giureconsulti romani quando scrissero il dominio delle cose dalla naturale possessione ha cominciato (1). Ondechè gli altri titoli per essere veri da quello debbono primissimamente derivare. Ondechè il possesso d'una terra allora solamente non ne attribuisce la proprietà, quando un possesso anteriore, o altri titoli anteriori; vendita, concessione, donazione e simili, i quali rappresentino un anteriore possesso, chiaramente mostrano che quello è una usurpazione. Nel discorrimento de'secoli, e nelle perturbazioni delle umane generazioni quali furono gli uomini, che primieramente possedessero, e quali sono di quelli i posteri, o gli altri successori legittimi delle terre certamente non è più da rintracciare; e chi adunque per sè possieda attualmente la terra, quando altri non può dimostrare che un tale possesso era prima a lui, sia per lo fatto medesimo del possedere, sia per uno de' titoli che lo rappresentino, ne è il legittimo proprietario. Su questo momentosissimo vero si poggiano il dritto pubblico ed internazionale de' popoli civili, e le proprietà di tutto il genere umano. Stoltissimo sarebbe colui il quale, perchè altri, e non egli, possiede una cosa, pren tendesse che fosse cosa di sua proprietà, come stoltissimo colui, il quale pretendesse, che le regioni di Francia, d'Italia, o d'Inghilterra non fossero proprietà de' popoli, che le possedono. Nulladimeno per lo stesso principio, per cui un individuo umano non ha avuto mai dritto di occupare, e pos-

(1) PP. XLI, T. 2 L. I, SI. Quella legge debbe essere il bandolo, onde il possesso secondo il dritto romano distrigarsi dalle ambagi, in cui è avvolto. L'opera sul possesso del Savigny, nonostante la copia della dottrina, contiene molti errori, assennatamente notati dal Molitor, i quali a gran pezza derivano dal non considerarsi quella legge, come il principio fondamentale di tutta la materia.

sedere primieramente tanta terra quanta a lui ne talentasse, ma quanta pe' suoi bisogni dovesse, e per il suo lavoro potesse, un popolo non possiede giuridicamente quel territorio, in cui un giorno disbarcò un suo marino, o passò abbigliata in armi una schiera sua, e poi lo guardò con ozio e lo trascurò, ma che, avendolo primieramente occupato, prosegui ad occuparlo, lavorandolo; ed altrimenti chi avrebbe avuto gambe più leste, o nave più veloce, si sarebbe impadronito con dritto di sterminate regioni che, giacendo incolte, tornerebbero infruttuose per tutti i popoli e per tutti i secoli. Da ciò un criterio importente a definire la giustizia delle conquiste.

Il possesso non solo è l'originario titolo, onde s'acquistano le cose, che non sieno d'alcuno, ma ancora sovente volte il titolo è d'acquistare quelle, che già erano di altri. Conoiossiachè la prescrizione in sostanza non è, che la preferenza attribuita al possesso attuale sopra un dritto di proprietà anteriore, che è scompagnato dal possesso. Cuiacio fu aperto nemico della prescrizione avendola considerata quale parto delle leggi civili contrario al dritto delle genti ed al-P equità (1). Grozio rispondeva: che la sua inesistenza al senso comune delle genti ripugnava, gli animi perturbava, e la guerra arrecava (2). Pufendorf avendo opinato, che la proprietà dalle umane convenzioni fosse stata stabilita, la prescrizione riputò, che lo fosse dalle civili leggi, avvegnache utile anzi necessaria alla pace tra gli uomini (3). E Vattel e Merlin non altrimenti chiamano la prescrizione dalla natura approvata ma non costituita, come non costituita da essa la proprieta, e quinci inclinano ad ascrivere ad umana convenzione l'origine sua (4). Troplong non è stato vinto dagli errori

<sup>(1)</sup> Ad L. I, PP. de Usuc.

<sup>(2)</sup> De Jure Belli ac Pacis Lib. II, c. 4, 11 1 1 1

<sup>(3)</sup> De Jure Nat. et Gent lib. 4 c. 42.

<sup>(4)</sup> Vattel Droit de Gens 1., 2 cap. II. Merlin, Prescr., sez. 1,8 I.

di coloro, e si alla proprietà come alla prescrizione ha assegnato le fondamenta nel naturale dritto, le quali però dalle leggi civili non possono schiantarsi (5); nulladimeno in determinare quello sembra perdersi nel vago, e però lascia malfermo il concetto suo, in sè verissimo, intorno alla proprietà ed alla prescrizione.

La proprietà de' beni senza la loro sicurezza tornando un dritto pressoché vano, quella sicurezza è il fondamento della prescrizione, e siccome avere la proprietà de' beni le la sicurezza non è dritto venuto agli uomini per loro convent zione o per leggi di politica società, ma è dettato della naturale giustizia o utilità, così la prescrizione non di quelle ma di questa parimente è dettato. Se ognuno potesse sempre perdere i suoi beni per essere una volta stati propri d'altri, e l'agricoltura, e la pastorizia, e le manifatture, ed i traffici, quando anco non cessassero affatto, si ridurrebbero a quel lavoro scarso ed incompiuto, che sarebbe sufficiente a provvedere a bisogni del momento senza alcuna portata per gli avvenire; imperciocche ciascuno sarebbe condizionato a temere che i prodotti futurli di suo lavono prosente tornerebbero a vantaggio d'altris E più non avrebbe abilità d'imprendere quella specie d'industrie ; le qualy nel cessitano di cumulo e sovvemmento di produtti e sono la cagione di difficili e copiose ricchezze. E però non surebbe che un umano consorzio niezzo barbarico condiuna elvata germogliata per essere vizza e sterpigna. Ondeche seconde la varietà degli oggetti, e sovente de'templ e de huoghi dhe possesso più o meno lungo è da ritenersi conte titolo d'abunta stare la proprietà di quelli. Ne basta solo la condizione del tempo, fà d'uopo ancora, che non sia accompagnata da violenza od inganno, imperocchè questi non originano mai dritti ingiuriando l'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini.

و جومر

in the steam special szioni i percent sono vara, e et . . . . (3) Prescrip. Cons. Gén.

Laonde i legislatori de' popoli siccome non sono i creatori, ginventori della prescrizione, così neanco hanno arbitrio d'abolirla, e sono tenuti, come in ogni altra bisogna a dichiararne. ed ordinarne le sue congeniali condizioni, affine la sua pratica sia certa ed efficace. La prescrizione ebbe lungo ed elaborato svolgimento storico nelle leggi romane, nè in alcuna delle leggi barbariche, che vennero a sopraggiungersi a quelle. fu negligentata. Pure molte varietà, e specialmente di tempo risguardo ad oggetti non varii inopportunamente si assegnarono, e con detrimento d'universale sicurezza ad altri si concedette il privilegio d'essere di ogni prescrizione incapaci. I Codici moderni d'Europa, hanno con evidente miglioramento sancito le norme sul possesso e sulla prescrizione, le quali, secondo il Codice trançese che con alcune modificazioni e l'esempio imitato dagli altri, in questa somma si raccolgono; il possesso d'un immobile giova a colui che l'ha, per farglielo ritanere contro chiunque altro, purche sia almeno d'un anno. papifico, ed a titolo non precario , ma non per prevalere su d'un titolo che altri abbia, il possessore è costretto a cedere al proprietario l'immobile Illi possesso d'un immobile contiano man interrotto, pacifico pubblico nan equivoco. titologdin proprietà, di buona, fede que della, lunghezza di dieci anni tra individui presenti e venti tra assenti assume nome di prescrizione ne zince la stesso titolo della proprietà. Ed ove, mai quello, sia, perdurato anni trenta, gallora senza bisognare della hunna fede .. a del giusto titolo .. è prescrizione efficace a superare ogni, più saldo titolo di proprietà, ed a respinsere qualunque giuridica avione (1), il possesso è titolo par i mobili, eccetto che non provenga dall'essere stati quelli pubati vo dal proprietario perduti chè allora tre anni sono conceduti a rivendicarli non ilrazione di mpercenti non ilrazione di subbono gurisado il uguaglienza del dritti de tutte ele nomai.

<sup>(4)</sup> Per alcune speciali azioni i termini sono varii, e di minore compo.

S IV. Che alcuno vivendo al diritto naturale di proprietà, d'una terra, o d'altro bene s'abbia connesso quello naturale al tresi di venderlo, barattarlo, donarlo, alienarlo in qualuque modo, non si metterà mai in dubbio se non se da coloro, che il dritto medesimo d'ogni proprietà attaccano. Ma che egli morendo, i beni suoi sieno tramandati a figliuoli suoi, o altri congiunti, od a chi di sua espressa volontà sieno destinati, da alcuni prestanti scrittori come decreto delle politiche società, anzi che della natura viene considerato.

Per le successioni ab intestato Montesquieu dice: che è falso riputare il dritto, che hanno i figliuoli di succedere a' loro padri, come una conseguenza della legge naturale, la quale prescrive a padri l'alimentare i propri figliuoli, ma non li obbliga ad istituirgli eredi. La divisione de beni, le leggi intorno a tale divisione, la successione dopo la morte di colui, a cui toccarono quelli, tutte queste cose non possono essere state regolate se non se dalla società, e per conseguenza dalle leggi politiche, o civili-Vero si è, che l'ordine Politico, o Civile vuole spesso che i figliuoli succedano a' padri, ma non sempre lo esige (1). E per cotali opinioni non ha egli disticoltà di disapprovare la sentenza di S. Agostino, che ingiustissima era la legge Voconia, la quale non concedeva d'astituire erede le femmine neppure la propria figliuola; la formola di Marcolfo, che accagionava d'empieta l'uso, che privava le sir. gliuole dell'eredità de' loro padri; e la Novella di Giustiniano, che chiamò barbaro il diritto della successione de', maschi in pregiudizio delle femmine. Ed egli quindi con ispecie di scetticismo niuna generazione di legge politica ingiusta su tale materia sa stimare, e l'utile della politica società crede doversi preferire a quello delle famiglia, come se l'una non sia aggregato delle altre, e come so

<sup>: (1)</sup> Esprades Lois L. XXVI. c. VL

possa avere altro scopo, che le medesime custodire e prosperare. Egli in questo argomento come in altri erra, perche non giudica, che ogni maniera leggi non hanno a fondamento, che lo stesso principio di giustizia, e che quelle di ogni politica società non debbono essere, che esplicamento delle naturali.

Padre e madre acquistano de' beni per mantenere sè, ed i figliuoli che procreano. Se alla morte di quelli, questi non avessero dritto ad ereditarne i beni, sendo ancora nell'età inabile a procacciars ne da se, resterebbero per decreto inesorabile di natura esposti a morire; o sendo adulti, e cooperanti co' genitori all' acquisto de' beni, perderebbero il frutto del proprio lavoro. La successione ab intestato de' fighuoli che convivono co genitori, o di altri consanguinei, che convivono tra di loro, è da considerarsi quale continuazione del primitivo dritto d'acquisto della proprietà, e non punto quale un dritto derivato, come fassi generalmente dai giureconsulti. I beni sono proprietà comune a quelli individui, alcuni de' quali morendo, rimane essa a' sopravviventi. la famiglia e la proprietà sono insieme naturalmente legate. La successione ab intestato si può chiamare modo derivato d'acquisto pe' figliuoli, o per altri consanguinei del morto, ove eglino vivessero da lui separati con lavoro, o beni loro propri. Ma nell'uno e nell'altro caso una proprietà di beni, che loro non passasse, non sarebbe mai condotta alla possibile migliore sua condizione, anzi sarebbe a gran pezza trascurata e sciupata. Colui, il quale sapesse, che morendo, i suoi beni non dovessero passare a' figlinoli o ad altri congiunti suoi, tra quali i genitori suoi e la moglie, non avvebbe miun motivo a conservare le masserizie sue, e migliorare la coltura della sua terra, non sarebbe per attendere, che a ritrarne tanto quanto bastasse a lui, ed a suoi vivendo la sua vita, e per vecchiaia o infermità vicino a morire avrebbe a sua diligenza vendere o dissipare ogni cosa, travagliato dal dolore, che le persone più amate da lui non potessero godere de' beni suoi. Così sarebbe un danno maggiore di qualunque pericolare della proprietà, imperocchè sarebbe la certezza della perdita della proprietà ad un tempo fatale. I figliuoli specialmente patirebbero inestimabile male, conciossiache verrebbero privati del padre ed insieme de' beni suoi, e lo proverebbero più grave, quanto quelli più preziosi fossero. La natura imperiosamente vuole la successione ab intestato de' figliuoli e degli altri congiunti insino a quel grado, che secondo i costumi e la civiltà le affezioni degli uomini aggiungono. Ondechè in generale il miglioramento de costumi, e l'accrescimento della civiltà debbono cagionare, ehe la successione de congiunti sia in gradi più rimoti; e per fittizio e selvaggio ordinamento solo può avvenire, che i beni di chi muoia cedano ad un primo occupante, o si carpiscano dallo stato. Nè io credo, che sia stato mai presso alcuna gente, che i figliuoli non abbiano redato i beni de genitori; ed i codici di popoli civili se nella successione ab intestato hanno la moglie posposta ai figliuoli ed a rimoti consanguinei, hanno provveduto che se ella fosse spoglia di beni propri, una porzione di quelli del marito a lei fossero appartenuti. Bentham per apprezzare poco i vincoli delle parentele e per essere sempre preoccupato dall'errore capitale del suo sistema, che i legislatori de popoli sono i creatori d'ogni dritto, ed i dispensatori d'ogni felicità, ha indebitamente ristretto la successione a' fratelli, e figliuoli loro, ed allo Stato in mancanza di cotali si è piaciuto di largire le private proprietà affinchè quello s'affaccendasse ad incantarle (1). Secondo l'opinione di Bentham, se figliuoli di fratelli continuassero a tenere i beni indivisi, come per avventura avessero fatto i padri loro, alla morte d'uno di loro senza figliuoli, a' quali

<sup>11)</sup> Princ. du Cod. Civ. Sec. Part. c. 5.

passassero i suoi beni, lo Stato dovrebbe interporsi ed ordinare la divisione dei beni affine di prendersi la porzione di colui, e venderla all'incanto. Fuor di dubbio sarebbe questa una legge politica, ed in uno violatrice della legge di natura.

11 Le magagne della successione ab intestato sono, che i beni passando a figliuoli, o altri consanguinei in uguali porzioni, alcuno meno bisognoso ne ha tanto, che altri il quale maggiormente lo sia; alcuno più virtuoso non può dal parente avere premio, alcuno vizioso castigo; che niuno può beneficare dopo sua morte un suo amico per il quale senta affetto, o anco gratitudine per servigi ricevuti; e che alcuno non avendo figlinoli o cari congiunti, potrà negligentare ed anco consumare suoi beni, veggendo che alla sua morte spetsteranno a persone, per le quali egli non abbia amore, o stima. . I testamenti efficacemente riparano a quelli inconvenienti, e sono quale compimento del dritto di proprietà. Dapoichè per la refacoltà di testare alcuno lascerà niù di suoi beni ad un fia glinolo naturalmente infermo di corpo, o mogio di spirito, e però disacconcio a fornire con alcuna opera sua alle sue inecessità, ne lascerà più a colui che più avrà contribuito seol suo ingegno e col suo lavoro ad accrescere e prosperare righeni, di cui egli dispone; o a colui che gli è stato più riverente ed affettuoso. Tra fratelli, o meno stretti consannguinei sarà largo ad alcuno, che sia stato verso di lui priù amoroso, che in urgenze l'abbia aiutato; a coloro pre-65 ferirà alcuno che non abbia avuto: con lui legami di sanme, ma quelli d'amicizia e benevolenza, che in casi infortunosi l'abbia soccorso, che i parenti non hanno fatto, di consigli, e delle proprie sostanze. Privo di parenti, o d'intimi amici potrà sempre avere desiderio e cura di avvan-, taggiare le cose sue, potendole a suo talento destinare, dopo morte, per obietti di pubblica beneficenza.

Bentham per i medesimi pregiudizi, onde nelle successioni ab

intestato pende a favoreggiare lo stato, vuole, che il diritto di testare in coloro, che manchino di prossimi parenti, confinato sia a metà de' beni loro, e l'altra sia allo stato attribuita. Il che reca meraviglia, specialmente che egli non lascia di considerare le vere ragioni del dritto di testare, e come prodigo diventerebbe colui, a cui s'intaccasse, ma per lui l'entrata fiscale è qualche ragione sovraneggiante. (1)

Rosmini è stato necessitato a porre il principio dell'utilità, ne taccia pure la voce, come prima ragione del dritto di testare; conciossiache ha detto: che l'uomo fa naturalmente degli atti di ultima volontà, e brama che sieno adempiuti, e che se sapesse quanto ingiunge, non si farà, ne proverebbe, ancor vivente, dolore; che però tutti i superstiti debbono d'accordo rispettare tale inelinazione di natura; e ciò a tutti essere proficuo, poichè tutti possone godere nel pensiero, che le loro disposizioni saranno altresi, dopo morte rispettate (2). E come seconda ragione ha abra bracciata quella del Leibniz, che i morti veramente contini nuano a vivere per l'immortalità dell'anime loro, onde nimangono padroni delle cose, e gli eredi lasciati da loro. come procuratori sono da riputarsi (5). L'anima sendo impo mortale e da' premii o castighi dovendo essere accompagnata; indubitabilmente ella non può scordarsi delle avute mondano: attenenze sue, altrimenti sarebbe altro essere, cui non si converti rebbero premii o castighi per la vita mortale menata buona: o trista. Ma da tale vero non potra mai ritrarsi dimostrari zione, che la volontà sua per beni suoi che precipuamente in materia consistono, venga osservata. Quale resti comunica-co zione tra' vivi ed i morti per noi è impenetrabile arcano an e la risposta del Gudling al Leibniz non patisce replica,

<sup>(1)</sup> Princ. du Cod. Civ. Sec. Par. c. 4.

<sup>(2)</sup> Filos. del Dritto, Dr. Ind. Lib. III. c. 2 S. 1382 e segu.

<sup>(3)</sup> Meth. Nov. Disc. Doc. Jurispr. Par. Sec. Sp. §. 20.

cioè: non costa se l'anima sia dannata o no, e chi opinera di eseguire la volontà d'anima dannata? (1)

Molti scrittori hanno creduto, come Pufendorf (2), e Kant (3), che il dritto di testare non si comprendesse in quello dalla proprietà, ma l'uno da umana convenzione, e l'altro dalla politica società hanno divisato essere provenuto. Eglino avendo errato sul dritto originario della proprietà, per ispecie di conseguenza l'hanno fatto ancora intorno a quello di testare. Non hanno considerato, che i desiderii, i bisogni, gli affetti, le opere, la somma dell'utilità, onde i testamenti originano, come quelli onde origina la proprietà, sono per la natura umana, e non per umani arbitrii. Per leggi di natura sono e le successioni ab intestato, e le testamentarie, e tra loro non è altra differenza se non se, che l'une sono coeve a' primordii stessi dell'umane famiglie, e comuni a tutti i pepoli, l'altre si sono praticate in alcun tempo di cresciuta civiltà, onde presso alcuni popoli rozzi non ebbero luogo. Conciossiache Tacito narra de Germani : Redano e succedono a ciascuno i suoi figliuoli, non v'ha alcun testamento; e se figliuoli non sono, i più prossimi di grado i fratelli, gli zii paterni, ed i materni. (4) E Plutarco degli Ateniesi racconta: che pria di Solone non erano presso di quelli testamenti, ma le ricchezze e tutte le facoltà del defunto rimanevano nel di lui casato. (5) Le leggi della natura non seno solamente quelle, che si mettono in atto da popoli primigenii e scarsi di sviluppate facoltà intellettuali, bensi quelle altre, che i popoli non conoscono e non si risolvono a praticare se non quando la ragione si è fatta rischiarata è robusta, ed i costumi si sono ingentiliti; e se umani legis-

<sup>(1)</sup> Diss. de Princ. Haered.

<sup>(2)</sup> De Jure Nat. et Gent. Lib. IV c. 10.

<sup>(3)</sup> Princ. Met. del Dritto Pr. Par. c. 2 t. 3.

<sup>(4)</sup> De Mor. Germ. S. XX.
(3) Vita di Solone.

<sup>(5)</sup> Vita di Solone.

latori comandano l'esecuzione d'una legge della natura, che ancera presso un popolo non abbia vigore, eglino non sono gli autori suoi, ma i suoi solenni istauratori.

§ V. Le cose tutte in generale debbono appropriarsi, perchè lasciate in comune, di niuna o minore utilità all'universale degli uomini tornerebbero. Ondechè, se mai cose sieno per sè sempre inutili, non sarebbero da ridursi in proprietà; ma su di tali non è da discutere, posciache uno stolto solo potrebbe avere desiderio, e spendere fatica per acquistarle: Pure si consideri, che cose affatto inutili, difficile è che sieno, poichè un minimo diletto sempre è alcuna utilità. Ondechè veramente non sono da appropriarsi soltanto quelle, che da' giureconsulti si chiamano inesauribili, come la luce e l'aria, ma da riflettere è che quelle per natura sua non sono suscettive di esserio, eccetto in dati fuoghi, ne quali restane appropriate; cioè in un terreno chiuso, o in uno edifizio; ove a niuno, salvo che al solo proprietario, sia lecito di stare la luce e l'aria non servono che a lui solo, ma ovunque ognuno trova la luce e l'aria all'uopo suo, eccetto che non sia in qualche oscuro e malsano carcere ristretto.

Or intorno alla comunità o proprietà del mare è, che assai eraditi e statisti sono andati in gravi disputazioni, tra' quali principalissimi Grozio e Seldeno. L'uno ha propugnato la edmunità, l'altro la proprietà, ed avvegnache io reputi, che l'uno s'abbia il torto, pure su del falso principio d'essere la proprietà di tutte le cose effetto d'umana convenzione, abbracciato da ambidue, si reggono forti gli argomenti dell'uno, e deboli quelli dell'altro (1). Conciossiacche il primo argomento del Grozio si è,

<sup>(1)</sup> Grozio tratta della comunità del mare nel L. II. C. 2 e 5 de Jure Bel. ac Pac., e più a lungo nella dissertazione: "Mare liberum, sive de Jure quod Batavis competit ad indicana commercia "; nella quale, composta di tredici brevissimi capitoli, sostiene, i portoghesi per niuno titolo avere esclusivo dritto al commercio indiano, e gli

che per il mare la primitiva convenzione, onde le genti si divisero le terre, non può fingersi, poiche allora elleno nella massima parte lo ignoravano. Ma quello argomento affatto cade se, come abbiamo dimostrato, la proprietà della terra, e d'ogni altro bene, non sia nata da convenzione, ma da bisogni e dal lavoro degli uomini, perchè allora da quelli parimente poteva nascere la proprietà del mare, e doveva nascere, ove che più utile tornasse agli uomini, che la sua comunità. Un secondo argomento: che tanta è l'amplitudine del mare, che basta a tutti i popoli per qualunque uso, attignere, pescare, navigare, e che tutte le cose che così dalla natura sono fatte, che, sebbene alcuno ne usi, bastano all'uso promiscuo di tatti, sono e sempre debbono essere nella condizione, in cui erano state, quando dalla natura furono prodotte. Or essere il mare estesissima cosa, e potere tutti usarne, non sono mai cagione che non possa appropriarsi, anzi al contrario, una volta che più utile torni l'appropriarsi, le si debbe fare, poichè allora, nonostante che porzione un popolo se ne approprimagli altri ne rimane sempre a sufficienza pe' hisogni lorg. L'utilità della proprietà del mare per varie cagioni si fa manifesta. Primieramente le pesche, non solo di alcuni pesci, ma anco di altre preziosissime cose, come perle, ambre, coralli, conchiglie, richieggono macchine, e strumenti, e perizia di mestiere, e l'uso delle terre, che non sieno molto dontane. Gli abitatori delle terre circostanti a que mari se non avessero dritto di proprietà su medesimi, e quinci d'eser-

olandesi in ogni modo doverlo esercitare e difendere. Seldeno scrisse la dissertazione: "Mare Clausum, seu de dominio maris, "composta di due libri, nel primo de' quali sostiene, il mare per dritto di natura e delle genti non essere a tutti gli uomini comune, bensi come la terra, capace di proprietà; nel secondo il re della Gran Bretagna essere proprietario del mare, che la circonda. Intorno ad una tale materia si veda il mio Discorso Politico, sulla proprietà ec., già citato Cap. II.

citarvi esclusivamente quelle pesche, o affatto le abbandonerebbero, o' in continui litigi e violenze verrebbero con col loro, i quali da terre lontane movessero a farle con danne loro. A fornire la sicurtà delle spiagge e de' territori d'una nazione, il che esige che i navigli da guerra ne stessero discosti; a ben deffinire le giurisdizioni per fatti avvenuti su delle navi, o per trasporto di mercatanzie de'neutri in tempo di guerra: a provvedere la custodia de' mari dalle pirateriel la proprietà de' mari è di costrutto anzi che la loro comunità. Isola che per avventura nascesse in un mare sendo questo della nazione più vicina, alla medesima, e non ad altre s'apparterebbe, e s'eviterebbe a lei il danno di cai dere quella ad un primo occupante, che se fosse potente na zione con facilità sarebbe per attentare, se non a' suoi territori, alla sua indipendenza (1). Un terzo argomento del Grozio è, che a ciascuna gente è lecito andare da qualunque altre e con esse commerciare; e chi togliesse ciò, toglierebbe la lodatissima società del genere umano, le mutue occasioni di beneficarsi, violerebbe le stesse leggi della natura. Ma invero il commercio è marittimo e terrestre, la società dell'umano genere più efficacemente si spiega nella terra che nel mare: ne da ciò si è inferito mai, che la terra non possa ridursi in proprietà; che la Francia non possa essere de' francesi, l'Italia degl'italiani, l'Alemagna degli alemanni, perche in ciasenna di que' paesi i forestieri debbono avere il dritto di passare. anzi di dimorare. Quarto argomento è: che l'occupazione non procede, che in cosa che abbia termini, ed i liquidi, come il mare, da per sè non si terminano, e quindi non si possono occupare. Al che primieramente è da rispondere, che il mare è sparso di spessi scogli ed isole, ed in molte regioni è stretto da vicine terre. Senza che, fa d' uopo che si dimostri, perchè cosa che da per sè non si termini, se da altra terminare si

Compared to the first of the contract of the c

<sup>(1)</sup> Su di ciò si veda il mio discorso cit. Introd.

possa, non sia capace d'essere occupata. Il termine nelle cose da occupare si richiede, affinchè sia mostrato a tutti l'estensione del dominio d'alcuno, e si scansino le querele; quindi modo gualunque, quando, adempia quel fine, è sufficiente a fare che le cose s'occupino e si posseggano, ed i gradi di longitudine e di latitudine indubitabilmente lo fanno. Proclo elogiava la geometria, dicendo fare essa cogniti i siti de luoghi, e le misure delle vie tanto di mare, quanto di terra; (1). I confini stabili nel mare. Alessandro VI. quando ebbe decretato, che fossero de re di Castiglia ed Aragona le isole e terreferme, che si troyassero nell'occidente e mezzogiorno dell'oceano (2). Ed in ciò la confutazione più compiuta dell'opinione di Grozio dalla storia deriva, la quale i mari ricorda proprietà di nazioni. Negli antichi tempi ebbero signoria di mare i Fenici, gli Egizii, i Pelasgi, i più de Greci, i Cartaginesi, i Romani. E ne' moderni i Veneziani ed i Papi sul mare Adriatico, i Genovesi sul Ligure, i Toscani sul Tirreno, i Portoghesi, gli Spagnuoli, gl'Inglesi, ed altre nazioni su d'altri, mari hanno esercitato: dominazione (3). E si è infine universalmente riconosciuto, che ciascuna nazione abbia la proprietà sul mare circostante alle sue terre, ma per quanto spazio del medesimo assai si è disputato. Bodino opinava sino a miglia sessanta. Geronimo Brissiano a cento. Loccenio a quel tratto, che scorresi da nave tra giorni due; (4) le prime due misure non sono sorrette da alcuna ragione, a la terza è inoltre incertissima, anzi non può essere che

ing a fit by limber to diseasons as a consequence

<sup>(1)</sup> In lib. I Encl.
(2) Leibniz Codex Juris Gent. Diplom. 203.

<sup>(3)</sup> Si veda intorno a ciò il mio Discorso cit. Cap. II. Seldeno Mare clausum; Pietro Battista Burgo, De Dominio Ser. Genuensis Reipub. in Mari Ligustico. Molti scrissero del dominio de Veneziani raul mare Adriatico, tru' quali Paolo Sarpi.

<sup>(4)</sup> Bodino de Repub. L. I. Hieron de Monte Brixiano in Tract. de 

a caso variabile, ora per l'applicazione del vapore alle navi sarebbe immensamente maggiore di quanto era, quando il Brissiano la divisava. Bynkershoek tanto mare ha stimato proprio di ciascuna nazione, quanto ne stia sotto il tiro de' cannoni, e per lo tempo che essi si pratichino. Una tale dote trina a me pare così priva d'ogni ragione come l'altre, anzi non avente a motivo che la forza, la quale non genera mai dritto, e non può essere mai lecita se non quando adoperata viene a sostenere un dritto. L'errore di Bynkershoek. deriva dal supporre, che l'atto del possesso e la sua conn tinuata difesa costituiscano la proprietà, così chè la proprietà della terra non sia, se non finchè alcuno stia sulla medesima col corpo suo, ed armato in guisa da respingere ogni invasore. Ma se la proprietà d'ogni bene, e per gl'individui umani, e per i popoli proviene da' bisogni e dal lavoro, e questo vario secondo la varietà degli oggetti da appropriarsi. se quinci il possesso per la terra non importa l'occupazione col corpo ed armato del proprietario, i limiti assegnati dal Bynkershoek alla proprietà del mare di ciascuna nazione non hanno alcun ragionevole fondamento.

Nostra opinione è stata ed è, che ciascuna nazione debbe essere proprietaria di quel mare, che giace dalla sua terra sino a quel punto, che a nessuna terra d'altra nazione è più vicino, che alla sua; eccezione facendo per alcune parti degli ampissimi oceani, delle quali la proprietà sino al detto punto per l'ampiezza stessa riuscendo inutile, dessa si deve limitare sin dove le nazioni utilità ne ricavano; e per levare la troppa indeterminazione diciamo: per quanto spazio alcuna nazione ha massimo negli altri mari. Egli è così, che tutti i mari sarebbero in proprietà usati, cioè, nel migliore modo, che possono usarsi; tutte le nazioni avrebbero donde i loro bisogni sufficientemente appagare; tutte ugualmente, secondo che le terre sono disposte, di cotanto bene fruirebbero; nessuna ingiuria si commetterebbe; in comune sola-

mente resterebbero quelle parti di mare, che in proprietà venute, alle nazioni vantaggio non metterebbero, mentre che elleno d'altre parti bastevoli fossero provvedute.

Nulladimeno l'opinione di Bynkershoek è prevaluta nel dritto positivo delle genti, sul quale assai può ancora l'argomento della forza, ondechè è fermato: che la proprietà marina di ciascuno stato s'estende a' porti, baie, bocche di flumi, ed alle parti di mare chiuse entro il territorio suo; ad una lega marina dalle coste, o così lungi che può andire il tiro del cannone; agli stretti, che congiungono due mari, e che sono sotto il tiro del cannone delle due rive.

3. The second of the second

A control of the control of

and the state of t

## CAPITOLO QUINTO.

## CONTINUAZIONE DEL MEDESIMO SUBBIETTO, DEL COMUNISMO, E DEL SOCIALISMO.

§ I. I principi stabiliti intorno alla proprietà de' beni, e le considerazioni fatte intorno ad alcune false opinioni, che gli infermano, sono la generale e fondamentale confutazione di quelli due eccessivi errori, che comunismo, e socialismo s'addimandano. Nulladimeno delle cento e vecchie forme, onde quelli, imparcggiabili protei, si disguisano, toglieremo ad esaminare alcune, le quali affazzonate per Blanc, e Proudhon, hanno in questi tempi maggiormente ingannato le disaccorte moltitudini.

Blanc si piacque nella sua Organizzazione del lavoro di chiamare Individualismo la proprietà dei beni; e divisava al governo assidare la suprema autorità di regolare la produzione investendolo d'una gran potenza, quello dovere levare un prestito, stabilire opificii nazionali, e fornirvi i capitali senza interesse, e diriggerne colla forza l'andamento; gli opificii nazionali dovere far concorrenza a' privati e così costringerli a finire, ed immedesimarsi in essi; capi de'lavori dovere essere eletti, i quali amministrassero sotto la sorveglianza del governo; essere per seguirne l'esperimento della vita in comune piena di vantaggi, e la volontà nascerne d'associare i bisogni ed i piaceri; l'agricoltura doversi ordinare della medesima maniera; le successioni collaterali, già riconosciute da tutti un'abuso, doversi abolire, i beni di quelle proprietà comunali, ed inalienabili doversi dichiarare (1).

(1) Sudre ha dimostrato ad evidenza, come l'ordinamento degli opificii nazionali di Blanc è copiato dal Decreto economico ec. di Babeuf, e come alle obbiezioni di spegnersi con quel sistema ogni attività ed energia del lavoro, il Blanc ha risposto copiando lo stesso Babeuf. Hist. du Comunisme ou Réfut. histor. ec. cap. XVII.

Il governo adunque aveva a cominciare colla forza a levare il prestito, e colla forza aveva a fare eseguire l'opificio nazionale, volente, o non volente la società; ma dopo che l'assorbimento, secondo l'espressione sua degli opificii privati nel nazionale si fosse a poco a poco effettuato, e che le terre anco a poco a poco pubblica proprietà di private fossero diventate, quale altra cosa ne sarebbe risultata se non il comunismo? Nè questo è un trarre da premesse conseguenze, che l'autore non voleva fare, conciossiachè. egli stesso quinci ha così chiaramente detto: « La famiglia è un fatto naturale, che in qualunque ipotesi non si saprebbe distruggere; mentre che l'eredità è una convenzione sociale, che i progressi della società possono fare sparire... La famiglia viene da Dio, l'eredità dagli uomini. La famiglia è come Dio santa ed immortale, l'eredità è destinata a seguire lo stesso pendio che le società, le quali si trasformano, e che gli uomini i quali muoiono (1).

E quali sieno i naturali effetti del comunismo non puossi meglio conoscere, se non conoscendosi pria quelli della proprietà, che è affatto il suo opposto. La proprietà importa, che ciascuno uomo attenda a quel lavoro che egli creda più utile a sè, ed alla sua famiglia, e più accomodato alle sue facolta intellettuali e fisiche; importa che ciascuno s'ingegni di far progredire l'industria, a cui attende, affine di ricavarne il maggiore vantaggio possibile, che cerchi di soddisfare a' suoi bisogni, e risparmi, come meglio voglia e possa a pro suo e de' suoi figliuoli; che risparmiando s' abbia de' capitali, che avendosi de' capitali intraprenda delle industrie nuove, aumenti i suoi prodotti, ne diminuisca il prezzo, rechi profitto a sè, ed agli altri. La proprietà importa, che ciascuno a suo talento disponendo di sè, uno sarà fabbro, un altro agricoltore, un altro navigatore, un

<sup>(1)</sup> Op. cit.

altro Machiavelli, un altro Franklin, un altro Montesquieu. Nulladimeno vi saranno ignoranti e miseri senza dubbio; il che significa che nel mondo esiste il male; ma esiste perchè v'ha la poprietà de beni, o esiste nonostante che ella sia, nonostante che ella una gran parte ne tolga? Qui sta tutta la questione, in ciò consiste l'antichissimo sofisma con questo dunque per questo; » colla proprietà esiste ignoranza e miseria, dunque la proprietà è la cagione loro; dunque il comunismo debbe essere surrogato alla proprietà, perchè e l'ignoranza e la miseria abolisce.

Il comunismo partorisce effetti tutti contrarii a quelli della proprietà: ciascuno non lavora per suo profitto ma per profitto di tutti gli associati, quindi non lavora ciò, che egli crede più confacevole alle sue forze intellettuali e fisiche, ma ciò che tutti gli associati, o meglio, come più opportuno pensano i moderni comunisti, una potestà suprema da loro scelta giudichi essere alle sue forze intellettuali e fisiche adattato; ondechè ella destinerà l'agricoltore, il manifattore, il navigatore, e destinerà pure chi dovrà essere Machiavelli, Franklin, Montesquieu. Il comunismo se non fosse empio, ridicolo sarebbe. Ma non solo quella potestà suprema, assegnerà i mestieri e le professioni a ciascuno; ma si bene i cibi, le vesti, le abitazioni; e ciò o secondo la capacità di ciascuno, oppure per tutti uguale; nel primo caso farà d' uopo che si calcolino la costituzione fisica, le facoltà intellettuali e morali di ciascuno; nel secondo, sarà necessità che il debole e il forte, un'uomo ed una donna, l'agricoltore, il manifattore, il navigatore, Machiavelli, Franklin, Montesquieu si cibino, si vestano, abitino nello stesso modo. Quella potestà suprema debbe anco strappare i figliueli a padri ed alle madri, perchè debbe incombere a lei vedere a quale . arte o professione queglino fa d'uopo che attendano, debbe dividere marito e moglie se il meglio del lavoro così nichiegga, il comunismo dunque distrugge la proprietà e la famiglia, le religiose parole di Blanc per questa sono un vano desiderio, se non una ipocrisia. Ora con un tal reggimento di società progrediranno l'agricoltura, le manifatture, il commercio, l'arti del bello, le scienze, le Rettere? Con un tal reggimento non sarà più ignoranza e miseria, o piuttosto sarebbero tutti gli uomini ignoranti e miseri, sarebbero anzi privi d'ogni libertà, schiavi, a bestiale vita ridotti?

Mo il Blanc ha stimato sempre, che quanto di tristo s'abbia il comunismo non risguarda punto al sistema suo, che è il socialismo, consistente nel dritto al lavoro. Il quale egli consacrò in un decreto del governo temporaneo della francese repubblica del 48, e sagrileghi ha chiamato i colpevoli d'averne impedito l'attuazione, ed ha giurato in sua fè che quella sarà (1). E molti per fermo sono coloro, i quali mentre altamente sdegnano il comunismo, ed anco altri iniqui attentati contro ai consorzi umani, nominati socialiste dottrine, il dritto al lavoro credono santissima cosa. Eppure io non dubito d'asseveraré, che esso non è che una innaturale pretenzione, la quale al comunismo per effettuarsi conduce.

Egli è nota la satira che gli si è fatta; il medico avere dritto al lavoro, e però a che sieno degli ammalati, il dentista avere il dritto al lavoro, e però a cavare de' denti, il suonatore d'uno istrumento avere dritto al lavoro, e però ad avere degli ascoltatori, e via discorrendo. Eppure quella satira esprime una conseguenza prima e necessaria del dritto al lavoro, dalla quale per una concatenazione di altre parimente necessarie si va al comunismo. Come si potrebbe negare al medico il suo lavoro, al dentista il suo, al suonatore il suo, e così a chiunque il suo, dato una volta che il dritto esistesse? se non a primo aspetto in un modo sofo, destinando quel medico, quel dentista, quel suonatore,

<sup>(1).</sup> Pages d'Hist. de la Révol de Février 1848 par Louis Blanc, e. 4.

ad un altro lavoro; ma se eglino hanno dritto al lavero; come qualunque altro, perchè a loro imporre di mutare dano voro, e ad altri lasciare che pratichino il lavoro loro? Di più oggi si presenta il medico, il dentista, ed il suonatore il ma dimani il cocchiero, ed il murifabbro, e poi il manien fattore di lane, ed un nocchiero, e poi un fabbricante edio macchine a vapore; e non solo non si vede come si possa a tutti imporre di mutare il lavoro, ma per lo più è impossiva bile che eglino lo mutino, poichè non è nella volonta: levo, reb della suprema pubblica potestà fare che uno, il quale sia abile in un mestiere, od in una professione, le diventi in une p altro; anzi i molti sono così disparati che torna impossibile, i che alcuno dallo esercitare l'uno passi ad esercitare l'altroni Fa d'uopo dunque conoscersi quali sieno i mestieri, o dell' professioni necessarie alla società, e per quanto numero di persone, onde a ciascuna assegnare il suo mestiere o la suan professione; ed escoci già ad un primo regolamento generalitàle ma ciò non basta. Fa d'uopo quinci, vedere se ciascuno dal suo lavoro ritragga quanto gli abbisogni. Si può non ritrarre dali promi prio lavoro quanto abbisogni sia per propria volonta ovvero infingardaggine, sia per isventura; le piante incatorzoliscone per l'intemperie del cielo, le navi rompono per le busere; nel prime caso fa d'uopo, che il lavorante si costringa al lavoro, nel secondo che gli si soccorra il necessario, il quale fa d'accort che si prenda dal prodotto del lavoro degli altri. Si può ritrarre dal proprio lavoro quanto basti a' propri bisogni pu ma poi per imprevidenza, o per genio di dissipazione tosa sto sciuparsi, onde fa d'uopo che si costringa il lavorante.7 a spendere il necessario, ed a mettere l'altro in serbo siai? per provvedere a' propri bisogni, sia per provvedere a quelli: degli altri, cui mancano de mezzi per fatto non dipera ? dente dalla loro volontà. Di più tra le imprevidenze, onde! il lavoro proprio a ciascuno può non bastare, sta preciest puamente quella di maritarsi, quando col proprio lavoro

alcuno non può mantenere la moglie ed i figliuoli, fa d'uopo quindi che ad un cotale s'impedisca, che contragga matrimonio; e dopo che gli sia conceduto dalla suprema potestà pubblica di contrario, se per una cagione qualunque il medesimo non possa provvedere a bisogni di sua famiglia, è d'uopo, che coporodotti del lavoro degli altri si faccia vivere quella, ed intanto che i figliuoli, tosto che l'età il consenta, si destinino ad un lavoro. Ora, sono tutte quelle conseguenze l'una derivante necessariamente dall'altra, e tutte dal principio del dritto al lavoro. Ed or chieggo, destinarsi a ciascuno quanto de saoi prodotti debba consumare, cioè regolarsi i bisegni suoi, ordinarsi che il di più si metta in serbo ed in comune, permettersi a ciascuno, o no di contrarre matrimonio; quanto a ciascuno manchi per un motivo qualunque supplirsi con quello che è in serbo; e tutto ciò per una pubblica suprema potestà, non è il comunismo? La differenza, dunque tra i socialisli più modesti e discreti, tra pretendenti del dritto al lavoro, ed i più temerarii, ed eccessivi comunisti non istà in altro, che nella maniera, colla quale il comunismo si pretendo che s' effettui, sta nel primo fatto, con cui si vuole principiarlo. Non v' ha medio tra questendre opposte condizioni d'uomini, è di cose, o proprietà e famiglia, o distruzione dell'una e dell'altra, comunismo. Il Biano, e gli altri socialisti della generazione sua falsano l' ordinamento più acconcio ad opere difficili, grandi, benesiche, e splendide, l'Associazione. La quale è di quelle egregio qualità quando è volontaria, ma snatura e si corrompe in pessima, quando è forzata; allora, se mai non si sconnetta, diventa il gregge degli schiavi condotto colle battiture alle piantagioni. Il Blanc si richiama fortemente contro gli opifizii nazionali stabiliti a Parigi il 48, come a talento scompostamente organati, affine d'allegarsi quale infelicissimo esperimento avverso a sociali da lui divisati in maniera affatto diversa (1). Ma i suoi sociali avreb-

<sup>(1)</sup> Pages d' Hist. de la Révol. etc. cap. IX.

bero avuto la base medesima de' saggiati, la direzione della pubblica potestà co' suoi espedienti di danaro, e di forza, e di porgere lavoro ai chiediteri, e non mica la libera convenzione degli operai co' mezzi propri loro. Ondechè essi non avrebbero differenziato da quelli, che ne' secondari congegni; ondechè non avrebbero tardato a fallire e con iscandalo universale come quelli, eccetto che non fosse stato dato di scardinare la società francese, e nel comunismo gettarla:

Il Blanc si chiama fiero d'avere concorso efficacemente à fondare delle associazioni volontarie, attive, feconde, tali che quella de' sarti della via di Clichy, la quale, egli dice, che nonostante tutte le macchinazioni praticate per rovinaria, era sino al 50 in pieno cammino di prosperità, e poteva essere considerata come una viva mentita a' detrattori delle nuove idee (1). Chiara prova come egli s'inganna a partito, come egli confonde l'associazioni voluntarie colle forzate, con quel che abbiano a fondamento il dritto al lavoro. L'une certamente sono da riuscire proficue, e possono venir meno per mancanza di assennate pratiche, non mai per magagne del principio donde muovono: l'altre certamente sono da recar danni, ed andare in fasci con qualunque puntelli si sorreggano, conciossiache li guida la forza, che fa man bassa sull'uguaglianza e la libertà de dritti di tutti gli uomini. Si vanti il Blanc della libera associazione di Clichy, ma confessi che la sua Organizzazione del lavoro avendo a base il dritto al lavoro non può quella allegare a felice esperimento di questa; egli uomo di buona fede, come dagli scritti subi io lo giudico, si disilluda delle sue infauste illusioni.

§ II. Proudhon, quanto altri mai, si è scagliato contro il comunismo, egli ha detto: "Gl'inconvenienti del comunismo sono di tale evidenza, che i critici non hanno dovuto mas spiegare molta eloquenza per disgustarne gli uomini. L'ir-

<sup>(1)</sup> Op. cit. cap. XVII.

reparabilità delle sue ingiustizie, la violenza che esso fa alle simpatie ed alle ripugnanze, il giogo di ferro che esso impone alla volontà, la tortura morale, ove tiene la coscenza, la atonia ove getta la società, e per dire tutto infine, l'uniformità beata e stupida, per la quale esso incatena la personalità libera, attiva, ragionatrice, indomata, dell'uomo hanno sollevato il buon senso generale, e condannato irrevocabilmente il comunismo (1). » Ma la proprietà per lui è pari nefanda cosa, famosa la sua definizione. « La proprietà è il furto. » Egli se ne gloria come di sua invenzione; « è mia, egli dice, e tutta la mia ambizione è di provare, che ne ho compreso il senso e l'ampiezza. La proprietà è il furto. In mille anni due parole come quelle non si sono dette » (2). Egli sbaglia, quella non invidiabile invenzione non è sua, egli l'ha copiato da Brissot, che sessanta anni pria aveva detto: « La proprietà esclusiva è un furto nella natura » (3). Per Proudhon adonque ne comunismo ne proprietà per gli uomini, neanco socialismo; egli impugna queste con non minore violenza, che il comunismo, e la proprietà. Egli addimanda de il socialismo anarchico ed ateo. contumace ad ogni autorità divina ed umana " (4). Egli aduaque un vero tutto nuovo rivela, e questo s'addimanda la possessione. La quale significa, che ciascuno lavorerà per sè per mezzo della terra, o per mezzo degli strumenti messi a sna disposizione, senza che possa far fitti, e senza che possa trarve interesse da suoi capitali. Or quale sarà il vantaggio idi questa invenzione? Primieramente quello che niuno avrà motivo di migliorare o la terra, o l'altre industrie perchè

(D Oz. cat. cap. XVIII.

<sup>; (1)</sup> Qu'est ce que la proprieté P. 226.

<sup>2)</sup> Systeme des Contrad. Econom. Ou Philos. de la Misére. Vol. 2 p. 329.

<sup>(3)</sup> Si veda Sudre op. cit. c. XVIII.

<sup>(4)</sup> Op. vit.

non migliorerà mai la sua condizione, l'agricoltore dovendo sempre coltivare la terra, ed un manifattore dovendo sempre esercitare la stessa industria, poichè nè fitti della terra, possono farsi, nè da capitale, cioè da valore accumulato i sia per i prodotti della terra sia per i prodotti delle manifatture, si può ritrarre interesse, cioè alcuno vantaggio, se non sia quello d'un semplice cambio di prodotto con prodotto. Questo bel trovato adunque incatena ogni slancio della l'ingegno umano, e riduce gli uomini al primitivo stato ana cor mezzo selvaggio, ove pochissime ed imperfettissime erano le industrie, e tutto il commercio nel baratto consisteva. Il Proudhon questa possessione vuole poichè così solamente si può avere l'uguaglianza; e se così s'avrà, s'avrà l'uguaglianza della miseria.

Egli a conseguire quello scopo riconosce indispensabile essere un governo, asinchè assegni la terra è gli strumenti del lavoro, e sorvegli l'uguaglianza. Egli quindi si domandaquale forma di reggimento vorrebbe preferire, e risponde: che non vuole repubblica, perchè repubblica è parola vaga. i re sono anco repubblicani; non democrazia, non monarchia, non aristocrazia, non monarchia costituzionale, non alcuno reggimento misto; « io sono anarchista » egli dice. Ed anarchia per lui significa assenza di padrone e di soei vrano ; e vuole che la benefica anarchia « accerti l'uguaglianza ; tra gli uomini, l'equilibrio tra le nazioni, che l'agricoltura. l'industria, i centri d'istruzione, di commercio, e di depose sito, sieno distribuiti, secondo le condizioni geografiche en climateriche di ciascun paese, le specie de prodotti il: ca-ii rattere ed i talenti naturali degli abitanti.... nelle proporzioni: sì giuste, sì sapienti, sì ben combinate, che alcun luogo non presenti giammai nè eccesso, nè difetto di popolazione, di consumo e di prodotto. » Ma infine è d'uopo che il grande: novatore riveli con quale mezzo tutto ciò s'otterrà, sarà tutto il genere umano in generale assemblea, saranno molti,

pochi, un solo, egli Proudhon, se non altri, che fara tutto cio? Niente affatto, egli lascia che ciò determinino i giureconsulti, una volta che sono stati da lui liberati dal pregiudizio della proprietà (1). Ma è questa seria risposta, e non basta ella sola a fare scoprire come tutto non sia che un cumolo d'errori e di sofismi, un insulto al buon senso dell' umanità, e che l'autore sia uomo senza coscenza? Egli adunque propone cosa che non si può effettuare, e che sa che non si può effettuare. Ma egli sa un'altra cosa, e si è che tutto il suo sistema non è, che un comunismo disguisato.

Mantenere l'uguaglianza di fatto tra gli uomini, necessariamente importa, che niuno s'abbia beni più che un altro. e eiò necessariamente esige che se alcuno, anco non volendo ne produca di più che un altro, li produca perchè la terra. da lui posseduta, sia più fertile naturalmente che un'altra. metta in comune l'eccedente prodotto; necessariamente esige che sia una potestà suprema, la quale sorvegli e costringa a porre in comune quell'eccedenza; da ciò segue ancera che l'eccedenza in comune si debbe dividere, secondo il giudizio della potesta suprema, e si debbe dividere per serbare l'uguaglianza secondo la scarsezza, o l'abbondanza che ciascuno può averne: ma allora ognimo sara indotto a lavorave di meno, sapendo che i suoi bisogni saranno provveduti dal lavoro degli altri, sarà allora dunque anco la necessità che la suprema potestà sorvegli il lavoro di ciascuno, che colla forza ciascuno costringa al lavoro; ed ecco per un consatenamento di conseguenze immediate, chiare, ed inevitabili il comunismo; ondeche tutto ciò che d'assurdo e d'infame, il Proudhon ha attribuito al comunismo, sta parimente applicato atla sua possessione.

E Proudhon non ha trascurato di porre a capo del suo sistema sociale i principii metafisici; ma egli se copia quello,

<sup>(1)</sup> Qu'est-ce que la proprieté p. 242.

copia questi parimente. I quali sono, che lo spirito umano procede da una affermazione e da una negazione, da un' idea positiva e da una negativa, che è il suo opposto, cioè procede, secondo la scuola hegheliana, dalla tesi e dalla antitesi. e che la verità non è nell'una, e non è nell'altra, ma in una terza idea, dalla scuola hegheliana addimandata sintesi; or, secondo Proudhon, la tesi è la proprietà, la antitesi è il comunismo, e la sintesi è la possessione, quelli sono errori, questa è la verità. Quando si leva il neologismo di quella scuola quel concetto non è una gran novità, non è niente di vero e di profondo; significa che quel che si afferma, o si niega, non è il vero, ma il vero è un altro. Ed egli è facile di rispondere, che alle volte non è ciò che si afferma, o si niega, ma alle volte è ciò che s'afferma, o si niega; e questo sotto l'aspetto logico; sotto poi l'ontologico non può esservi altro, se non se che un ente esiste, o non esiste. Ma tali idee, così annunziate, non sono più sublimi, sono cose già comunali in filosofia, non sono più sublimi, perchè non sono più parole non definite, ed incomprese, per le quali si può vagare e fabbricare de' sistemi filosofici e sociali a piacimento, e di cui le conseguenze sono lo scetticismo, ed il conquasso delle umane società. Infatti, il Proudhon, forte di quella tesi e di quella antitesi, e della sintesi, la tesi ha veduto nella proprieta, l'antitesi nel comunismo, e la sintesi nella possessione, e come la sintesi è la verità, così la sua possessione è la verità; ma abbiamo già veduto che la sua possessione è il comunismo disguisato, dunque, seguendo il suo frasario, e l'hegheliano, diciamo che è l'antitesi, è l'errore.

E la tesi se è la possessione, il suo gran trovato, il suo giusto mezzo tra la proprietà ed il comunismo, è anco' la libertà, cioè l'anarchia. E per anarchia egli intende non solo la cessazione d'ogni reggimento politico, si bene quella d'ogni naturale governo, che nella famiglia e nella proprietà consiste – Ed in tale maniera, mentre da un canto avendo fantasticato

la necessità della possessione, e non iscompagnata dalla ereadità, non può fare a meno d'aggiungere, che debb'essere mna potestà che la dirigga, da un' altro con evidentissima contraddizione lo scioglimento d'ogni sociale vincolo, lo sbandarsi e lo rinselvarsi dell' umanità propone quale lo stato suo naturale, e nella storia sua non legge che un continuo procedere suo verso di quello, ed oramai ella essere in pronto per aggiungerlo. E se vecchia l'idea, e con isplendida eloguenza dal Ginevrino propugnata, che l'umanità stia meglio eselvaggia che civile, nuovi sono i modi per aperti anfibologie, impudenti falsità di storia, ed un rivoltante ateismo, 5ed un osceno disprezzo dell'umanità, co' quali il Proudhon și studia di persuaderla alle plebi.

Il comunismo o il socialismo non solo sono la distruzione della proprietà e della famiglia ma la distruzione ancora di stati, e di tutte le nazioni. Conciossiache se tutti gli nomini debbano essere uguali nel fatto, se tutti debndano avere uguali i mezzi della vita, se ciascuno debba imettere in comune il prodotto del lavoro suo, non v'ha moa tivo anzi è contrario a tali intenti, che il lappone lavori sempre in Lapponia, l'inglese in Inghilterra, il russo in Russia, il germano in Germania, il francese in Francia, billitaliano in Italia, l'americano in America, l'ottentotto Lapo di Buona Speranza, il chinese in China. Egli fa Gud'uopo se non altro, alla comune utilità dell'umano genere, -- che porzione di tali popoli mutino il suolo in cui debbono Calayorare, per lo che omai a buon dritto i russi andranno Costantinopoli per arare e seminare le sue fertili terre, sed i germani a buon dritto faranno lo stesso in Italia; gli s I uni e gli altri non faranno questa irruzione per stare in Al quelle regioni da odiosi soldati, e levare balzelli, ma per icy japossessare delle terre, e d'ogni altro istrumento d'arte, gli antiehi proprietarii, questi iniqui possessori. Insomma, tutto --- squanto esiste di civile e d'umano vogliono i comunisti ed

in gran pezza è falso, ma chiedendo, que' vinti come l'avevano avuto? Della stessa maniera, conquistando ed usurpando, si troverà sempre avvicendarsi di vincitori e di vinti, avvegnachè si rimontasse all'epoche più antiche, di cui s'abbia la storia, e non solo la certa, bensi quella che va colle favole a riunirsi e confondersi. I barbari a diversi sciami inondarono l'impero romano, gli uni espellevano gli altri, finchè gli stati moderni si consolidarono. I barbari furono i predatori de' romani, i romani erano stati i predatori del mondo, pria di loro avevano invaso parte d'Europa i greci, parte i fenici, parte i sicoli, parte i pelasgi, e pria di loro l'aveyano scorrazzato eroi, semidei, cacciatori robusti, lotofagi, antropofagi, giganti ; e chi pria di costoro erano stati i legittimi padroni delle terre? Restano ignoti i popoli aborigini, o i primi che s'appropriarono le terre non occupate, e restano ignoti i loro posteri, dopo tanti fortunosi avvenimenti, framescolati e dispersi nel mondo. In tale oscurità non è ragione, per motivo d'origine, che ad alcuno più presto che ad altro le proprietà delle terre s'attribuiscano, le terre dunque debbono essere di coloro, che le posseggono; conciossiachè questi, in faccia agli altri sono i primi certi possessori. E se a cio si rimbeccasse, dicendo: che fatto deplorabile ed innegabile è, che i pochi oziosamente menano la vita nelle dovizie, ed i molti la campano con fatiche ed in mezzo alla miseria, e quindi giustizia sarebbe che a' possessori d'estese terre si levassero delle porzioni, senza le quali sarebbero sempre ricchi, ed a poveri si distribuissero; risponderei che non sarebbe giustizia, perchè sarebbe una somma di danni universali. Chi sono i ricchi? certamente non coloro che possiedono terre. che bastano a' loro bisogni, ma coloro che ne possiedono superflue; dunque è da cominciare dallo definire una norma, assine di conoscersi quella superfluità. La quale è relativa non solo al numero di coloro che compongono una famiglia bensi alle loro qualità di sani o d'ammalati, di vecchi o gio

'vani, d'abili o inetti ad alcune opere, d'accostumati ad un genere piuttosto che ad un altro di vita. Chi, e come sentenzierà su quelle differenze delle menti, de'cuori, e de'corpi? Le terre non danno tutte sempre gli stessi prodotti, ed i valori di questi variano, secondo che quelle sieno mediterranee, o marittime, prossime a numerose o a scarse popolazioni, secondo le condizioni delle altre industrie, che parimente variano per cento cagioni. I ricchi non sono solamente i possessori di terre, alcuno con poca terra o senza, e ricchissimo per mercatanzie e capitali d'ogni maniera; or perche a questi lasciare le dovizie loro, ed a quelli levarle? E come dunque praticare primieramente con equa stregua la spogliazione? Nella quale inevitabili saranno due mali: l'uno d'involarsi a molti, se non piaccia a tutti, quanto nella propria terra di proprio lavoro, di proprii risparmi, cioè con proprie privazioni di godimenti, vi hanno speso, in guisa tale che meno perderà di sua cosa sacra il dissipatore, che il vigile ed il prudente; l'altro che tutti perderanno ogni ragionevole aspettazione, che è tanta parte della vita degli uomini, e sentiranno essere interesse loro piuttosto sciupare che conservare, abbandonare piuttosto alla loro naturale fertilità, che coltivare con ogni solerzia le terre loro rimaste; liimperocche avranno ben donde a temere nuovi attentati <sup>40</sup>alle possessioni loro, e ne miglioramenti delle medesime non vedranno il bene loro, ma un motivo d'esserne privati. E fatta la spogliazione, come si farà la divisione tra' poveri? con uguaglianza. Non sarà uguaglianza, se a tutti si darà lo stesso valore in quantità o qualità, ma se a cias-- cuno si darà quello, che a bisogni ed alle capacità sue e della sua famiglia sarà corrispondevole. Malagevole opera per la quale si commetteranno molte disuguaglianze di sostanze, mentre la pretensione è di diminuire molte di quelle che sono in essere. E fatta la divisione, ciascuno comincerà a lavorare la sua proprietà; ma le capacità diverse, i bisogni diversi, meno o più numerosa prole, il rendere abbondante d'alcune terre, lo scarso d'altre, propizie ed avverse sorti di mille specie condurranno gli uni a ricchezza, altri a povertà, gli uni a comprare, gli altri a vendere le terre, e scorrendo alcun tempo saranno possessori pingui e non possessori. È come impedire ciò, il male, a cui si voleva rimediare, già rinato o meglio mai non cessato? Co'mezzi, con cui si va al Comunismo. Una delle due, e non altro havvi a scegliere, o proprietà e religiosa osservanza sua, o comunismo.

§ IV. Indubitabilmente è affligentissima calamità, che anco nelle società più inoltrate nell'incivilimento sieno numero di poveri, o innocenti d'ogni colpa, o colpevoli per gli stringenti consigli della povertà. Gli avanzamenti sociali a gran pezza consistono in affrancare tutti della estrema indigenza, è gli agi ed i diletti, per quanto possibile sia comunare, non per l'ingiurie a'dritti d'alcuno, si bene per lo rispetto a quelli di tutti; non per l'ozio e per la spensieraggine, si bene per le diligenze e l'opere di ciascuno.

Ma la giustizia e la logica vera, cioè la ragione educata dalla scienza, quattro norme precipue da seguirsi in imprendere le riformazioni, sotto pena di fallire, insegnano: L' una è d'esaminare pria d'ogni altro quali sieno le cagioni de mali che travagliano una politica società, affine di non commettere il gravissimo scempio d'attentare a quelle che partoriscono i beni, scambiandole per quelle che partoriscono i mali, e l' une sovente sono che arginano ed impediscono, che la piena dei mali irrompa e sommerga una politica società. Ed a socyerare le une dall'altre giocoforza è, che le qualità naturali od essenziali del genere umano si conoscano, dalle quali derivano naturali ed essenziali ordini, i quali non possono essere mai la cagione de' mali, e se per avventura lo sieno, que'mali irrimediabili sono, e se quelli ordini si manomettano, mali maggiori germogliano ed attecchiscono. E viene così la

seconda norma, la quale è vedere se gli ordini nuovi, che vogliansi surrogare agli antichi, sieno per levare o diminuire i mali da questi generati, conciossiachè non solo se li peggiorino, ma anco se altro non facciano che mali vecchi cambiare per altri di pari portata, la riformazione non ha motivo d'essere, il quale insomma è, che un qualunque bene si raccolga. E fa d'uopo riflettere, che un mutamento d'ordini da per sè reca sempre di colpire abiti della vita, i quali tanto sono più forti, e sovente più universaleggiati, e più doloroso torna lo svezzarli, quanto più tempo quegli ordini contano. Ed in generale la perdita d'un bene, che si possiede, è maggiore patimento, che la mancanza d'un bene che non si è provato. La terza, la quale assai attenenze ha colla predetta, è che in una riformazione si debbano rispettare per quanto sia possibile gl'interessi esistenti, e le aspettazioni concepite per gli ordini in vigore, altrimenti mancherà per sempre un massimo argomento di privata e pubblica prosperità, la certezza che non si perderanno i frutti del proprio ingegno e del proprio lavoro, e quelli che in ayvenire ne conseguiteranno, e senza della quale non sarà mai dato, come già ho avvertito, accrescimento di civiltà. Ondechè le riformazioni per gradi, e non per balzi, sono da praticarsi, non solo perchè la natura umana è così fatta, che d'un subito non può migliorare nelle sue bisogne, come d'un subito non può sviluppare le sue facoltà, ma ancora perchè in tale modo, e non altrimenti, ciascuno può provvedere a che gl'interessi suoi ricevano poco o niuno danno, le aspettazioni sue vengano poco o nulla frustrate dagli ordini nuovi. E la quarta norma è, che la riformazione abbia l'opportunità, cioè che le circostanze d'una società tali sieno, che quella possa ottenere l'effettuazione. Ed altrimenti l'imprenderla non conduce che a sforzi vani, che sono sprecamento di reali forze, e sovențe a turbare e pervertere le condizioni di quella società. Ondeche sono da considerarsi sotto quest' aspetto ancorae gl'interessi esistenti, e le speranze concepite, ed inoltre gli usi attempati, o recenti, la religione venerata, i veri o gli errori, ed ogni maniera opinioni signoreggianti, i fasti di sua storia, tutto il passato il quale non è materia inerte, ma energico operatore sul presente; le attenenze che i popoli hanno tra di loro, le quali dagli aumenti della civiltà vengono a maggiormente stringersi, e più d'ogni altro quale efficienza s'abbia l'istituzione, che vuolsi mutare; ed infine quale sia il clima ed il suolo, avvegnacchè la civiltà, come avanza, scemi l'influenza dell'uno, e modifichi le originarie qualità dell'altro (1).

Ora invero il Blanc, nonostante le sue buone intenzioni ha mai ruminate in sua mente quelle norme, o piuttosto non ha con improntitudine, anzi sbadataggine inteso a scrollare la fabbrica de' consorzii umani, comunque andasse ad avvallare? Proudhon certamente non vi ha posto mente, imperocchè le rovine della fabbrica ha stimato essere la desiderabile composizione.

Gli avanzamenti sociali non consistono solo in civanzare abbondevolmente tutti, ma altresì in elevare lo spirito di tutti alla contemplazione de sommi veri, la pellegrina ed inesauribile ricchezza dell' umanità. Le moltitudini non sono destinate ad imparare i teologici, o filosofici sistemi, ma si

<sup>(1)</sup> Fra' più audaci riformatori, fuor di dubbio, è da noverarsi il Bentham. Eppure egli non potè fare a meno di confessare che la divisate sue leggi civili e penali non avrebbero potuto d'un subito applicarsi a tutti i popoli ed in qualunque tempo, e scrisse il breve trattato dell' Influenza de' tempi e de'luoghi in materia di legislazione. Ma anco difficile è il sostenere, che le stesse leggi civili e per nali, che convengono all'Inghilterra, possano, quando che sia, convenire al Bengula ed alla China. E la diversità delle leggi civili e penali non sarà mai argomento contro il progresso del genere agnandi indefinito, o no, poiche esso non consisterà mai nolla uniformità degli uomini e delle sase per necessità di paltina idivensi in certi tempi e luoghi.

a pensare, come un Dio ha creato e regge l'universo con onnipotenza, giustizia, e bontà senza fine, come in loro è una anima, che d'ogni terrestre cosa è maggiore, che la dignità sua non può venir meno per le magagne del corpo, o il difetto di sensuali godimenti, ma per sue intrinsiche miserie; come insuperbire delle sorti liete, odiare i suoi simili, o vendicarsi de'nemici è viltà; sopportare con rassegnazione gl'infortunii, amare i suoi simili, e beneficare i nemici è magnanimità. Ne questi beni maggiori tra' massimi per altro mezzo si diffondono tanto, quanto per quello dell' insegnamento delle cristiane dottrine. E questi beni per versarsi a larga mano non richiedono opportunità di tempi e di luoghi, tutti i tempi e tutti i luoghi sono per loro. Anzi essi apparecchiano le stagioni, in cui naturalmente si gettano i semi de' materiali beni, e copiosa per tutti se ne raccoglie la messe. E quando de' beni dell'animo mancano le moltitudini, per la provvisione de materiali diventano armento che gozzoviglia, traligna, ed invilisce. E quando elleno mancano degli uni e penuriano degli altri, e dissennati o maligni dicono loro: che tutti gli uomini sono nati per godere ugualmente d'ogni materiale bene, che le privazioni loro sono colpa di pochi, che commettono il furto, elleno prese da furia vanno con impavida coscenza a saccheggi, ed alle uccisioni, a mandare in fasci gli umani consorzii.

Famiglia e proprietà de beni sono eterne ed imperiose leggi della natura; e la violazione loro è sotto la pena inevitabile e dello immiserimento e della morte del genere umano. A tutelare le famiglia e la proprietà de beni, ed a prosperarle sono conducenti le politiche società; le quali, per conseguire quel fine, debbono essere rette a reggimenti liberi. Il progresso quindi sotto questo aspetto consiste nel miglioramento della famiglia e della proprietà, e per mezzo delle società politiche per nel miglioramento di queste per mezzo del reggimenti liberi. E se mai un progresso sociale

possa immaginarsi, è tutto il contrario di quello da' comunisti e socialisti fantasticato; esso si è che la famiglia e la proprietà de' beni ad and grado di perfezione condotte, gli uomini convivano in uno stato veramente naturale, senza che una pubblica potestà di sorteglia e xorzegga. Cost sarebbe che tutti i congegni delle civili società, avendo cominciato per custodire la famiglia e la proprietà de benin a mel corso di lunghi secoli, e nell'estensione dell'orbe avendole custodite e migliorate, finirebbero, come l'ufficio loro non fosse più necessario, il genere umano rimarrebbe nelle sue originarie con-dizzoni da imperfettissima forma, quale erano al principiare dei dizzoni da imperfettissima forma, quale erano al principiare dei dizzoni da imperfettissima montate nella pienezza de tempi, in forma perfettissima muitate nella pienezza de tempi, com sissur a perfettissima muitate nella pienezza de tempi. mentosissican investigazione della scienza, che cella storio dell' umanità in cotale subietto singolarmente s' intreccia. La quale storia inento non ha sincroni documenti, imperocche avvenus quanco documenti non si componevano. Ondeché quell'origine e quel motivo delle politiche società, precipusmente è da argomentarsi dalle naturali qualità umane. buone o ree, e per quanto sia possibile, traendo partito da ciò, che gli scrittori de' tempi più rimoti del gencre umano hanno narrato. In mancanza di storia certa il metodo unico a congetturarle è quello di considerare le naturali qualità del genere umano; imperocché la storia in generale non è, che l'esplicamento più o meno incompiuto nel tempo e nello spazio di quelle qualità medesime, ed ella s' appresenta maggiormente uniforme nelle stagioni degli uomini primitivi ed incolti, perche allora eglino minori bisogni sentono, e minore esercizio fanno delle facoltà della mente; e va poi sempre più diversificando come gli uomini collo scorrere del tempo moltiplicano i bisogni, e più ampio svolgimento danno alle facoità della mente.

A conoscere l'origine della politica società, indispensabile è premettere l'idea, che una siffatta società importa

## CAPITOLO SESTO

and the

The service of the se

of Agriculture Butterford Agriculture and Armenia

## BELLA SOCIETA POLITICA.

in the SEZIONE I. - DEELA SUA ORIGINE.

§ I. Sono nati gli uomini nello stato di famiglia, naturale ed indispensabile società; ma come sono passati alla società politica, quale è stata l'origine sua? Ella è questa momentosissima investigazione della scienza, che colla storia dell' umanità in cotale subietto singolarmente s' intreccia. La quale storia intanto non ha sincroni documenti, imperocchè avvenne quando documenti non si componevano. Ondechè quell'origine, o quel motivo delle politiche società, precipuamente è da argomentarsi dalle naturali qualità umane, buone o ree, e per quanto sia possibile, traendo partito da ciò, che gli scrittori de' tempi più rimoti del genere umano hanno narrato. In mancanza di storia certa il metodo unico a congetturarla è quello di considerare le naturali qualità del genere umano; imperocchè la storia in generale non è, che l'esplicamento più o meno incompiuto nel tempo e nello spazio di quelle qualità medesime, ed ella s'appresenta maggiormente uniforme nelle stagioni degli uomini primitivi ed incolti, perchè allora eglino minori bisogni sentono, e minore esercizio fanno delle facoltà della mente; e va poi sempre più diversificando come gli uomini collo scorrere del tempo moltiplicano i bisogni, e più ampio svolgimento danno alle facoltà della mente.

A conoscere l'origine della politica società, indispensabile è premettere l'idea, che una siffatta società importa una associazione d'uomini, ove è una sovrana potestà la cui eglino stanno soggetti. E tale idea si deve tenere nel modo più generale, sia che tutti gli associati costituiscano tale potestà, sia molti, sia pochi, sia un solo di loro su tutti; sia che tale potestà sia giusta o ingiusta, consentita o no, questioni che discuteremo in appresso; per ora fermo è da ritenere, che senza una potestà sovrana su tutti gli associati non v'ha società politica. Senza d'essa sono gli uno mini in società, come ho dimostro (1); ma naturale cossia in famiglie, che traffichino, contraggano parentadi, s'a allum tino tra sè, ma non hanno su di loro una sovrana potestan

E, riconoscendo quello stato di naturale società, intorne al motivo della politica alcuni hanno opinato: che questa necessaria conseguenza di quella sia stata. E, pria di tutti Platone nelle sue leggi disse: che siccome i figliuoli dal padre e dalla madre hanno derivato il principio, così quasi pecare seguendoli compongono un gregge, per legge usando la volonta. del padre, e governati sendo dal più giusto di tutti i regni (2). E tale pensamento più ampiamente ed esplicitamente espresse. Cicerone, che la filosofia di colui seguiva. Negli officii egli disse : sendo per la natura comune a tutti gli animali avere la libidine di procreare, la prima società è nello stesso coniugio, la prossima ne figliuoli, donde una casa, gi tutto in comune. Da ciò il principio della città, ed il quesi, seminario della repubblica, seguono le congiunzioni de fra, telli, poi de consanguinei e de parenti, i quali non potendo. capire in una sola casa, in altre case come in colonie escono Seguono i connubii e le affinità, da' quali ancora vengono. molti congiunti. La quale propagazione e stirpe, origine, è, delle repubbliche (3). Filmer nel suo Patriarca ha opinato dalla,

<sup>(1)</sup> Cap. III.

<sup>(2)</sup> LL. I. 3.

<sup>(3)</sup> L. 1.

famiglia essere derivata la civile societa, per lui Adamo che fu il primo padre, fu anco il primo monarca; la sua famiglia fu il primo regno, anzi per lui tutte le società politiche non sono, che derivazione immediata di quella prima famiglia, ed i re della terra sono i primogeniti di Adamo (1). Cumberland nel suo trattato delle leggi della natura, segue le opinioni di Filmer, dice: che la prima famiglia è stata la prima società stabilità con ordine, cioè il primo stato, e nel medesimo tempo la prima chiesa. E come le famiglie si moltiplicarono, il numero degli stati è delle chiese anco aumentò. Ciò insegna la natura stessa delle cose, e la dritta ragione che ne deriva. In ciò esse sono perfettamente d'accordo colla storia più antica e più fedele, quella di Mosè (2).

Intorno a tale opinione avanti tutto avverto, che Filmer e Cumberland hanno derivato dalla famiglia l'origine della società politica, perchè hanno divisato che la potestà paterna sia una potestà sovrana, e quindi famiglia e società politica a cagione della potestà paterna non essere, che la cosa medesima. Or primieramente è loro da rispondere, che la storia di Mosè che invocano a sostegno di loro opinione, sta invece apertamente contro di essa, poiche quella mentre narra d'Adamo e de figliuoli suoi, e delle loro generazioni e delle loro virtu, e dei loro vizii, non parla affatto d'alcuna potestà, che non sia la paterna. E così fa ancora narrando quinci di Noe e de discendenti suoi, i quali già erano moltitudine, e componevano settantadue famiglie e non alcuna politica società; la quale come singolarissima e diversa da quelle lu nel mondo primieramente con forza costituita da Nemrod cacciatore che figliuolo era di Chus figliuolo di Cham E sorge per le sacre carte anco chiarissimo, che famiglia e società poli-

رش شده سن i . 1 %.

1 Cup. 11.

<sup>(1)</sup> Si veda Locke, Of. Civ. Govern. Book 1.

<sup>(2)</sup> Lois de la nature. c. 9.

tica la stessa cosa non fossero state, chè Abramo e Lot stal vano in società di famiglia mentre altre genti stavano nelle politiche, conciossiache presso queste erano re, ma questino erano patriarchi ed archimandriti, e non re. E mon als trimenti la progenie d'Abramo fu, finche nella terra di Egitto non entrò. E diciamo poscia e contro l'opinione di Filmer e Cumberland, e di Cicerone e di Platone. torna evidente, che dalla famiglia per se naturshmente non s' ingenerò la politica società e morto il padre quello stesso legame d'unica famiglia tra padre , madre , de ta gliuoli adulti, seppure questi sendo adulti ed ummoribas fossero rimasti a vivere sotto ili potesta paterna "andare a sciogliersi; e se una società politica losse stata vivente padre, ella sarebbe finita tosfo il padre fosse morto. Quanta Cicerone bellamente ha detto del modo, onde gli individua crescevano, ed i parentadi s'ampliavano, e le diverse famp glie si moltiplicavano. Tu naturalissimo procedimento mauno! dalla storia mosaica confirmato, che intanto dino stato di turale costituiva, e mon un' politico pela molifitidine lingi individui umani aumentava il numero delle famiglie, ma ich trasformava fa natura ford; se invece di unu due d'incole miglie, ve h' erado quinci cente mille, hon Psegarva, che effeno tra di loro non rimanessero nelle condizioni di Tamiglia, ed in quelle di politica società passasseroueroela una associazione con una sovrana potesta su tatte lombner E per queste considerazioni si scorge, come integripate magnosi e andato errato pretendendo, che la politicas sienes sfa una continuazione e svolgimento necessario e prugressis della familiare. Egli partendo da un vertsemo phincipio cre Cife I domo nasce in societa e non pao vivere e pistreane che in essa e per mezzo d'essa envenuto alla falsa ciulseguenza, che quella sia la politica, e però a questa non ha assernato officiale diversa dalla neturale. Egli ha distinto re stati nelle umane società, l'economité de il morale esti il me-

litico dil primo ha considerato consistere nel possedimento dille cose materiali, il secondo nelle cognizioni, affezioni, ed labitudini, il terzo nell'ordine di fatto della cosa pubblica elegnindi ha detto : « domando se lo stabilimento agricolo e commercialo, educato ed illuminato, politico e regolato. nel male vinjamo sia tale, che dopo almeno un determinato perindo si debbe adettare sotto pena di violare i doweri rigorosi stabiliti dall'ordine morale di natura? » (1) Mario domando la eluies perchè è l'ordine economico? merchè, sonon in clascuno, uomo, i bisogni disici. Perchè è Fording morale a percha sono in ciascuno uomo i hisogni merali Ma perchè è l'ordine di fatto della cosa pubblica? perchè y ha una potestà pomune su molti uomini. Ma potestà compune à hisogno fisico o morale di ciascun uomo? Gli evilurni di questi per quanto fossero moltiplicati e fecondi. come mai potere partorire quella? Come non accorgersi il Romagnosi nebu da base dell'uguaglianza de' dritti e della liherta di tutti gli momini veniva ad essere infermata per andla-naturale potestà pubblica, come naturali sono i loro fisiciene morali hisogni? Una famiglia abbandonerà anco al presente in tanta universalità, ed avanzamento di politiche società quella ove; è nata, e se n'andrà in un deserto di Africa o d'America e li vivranno marito e moglie e figliuoli spltivando la terra i soddisfacendo ai bisogni fisici, prosperando of morali e inon recheranno seco una comune pubblica potestà ne avranno necessità di crearla. Se il Romasnosi avesse riflettuto abhastanza, come quella potestà comune su di molti nomini è l'essenza della politica società, ayrebhe yeduto come un determinato periodo al genere umano ora stato necessariamente e heneficamente destinato dalla natura per una convivenza agricola, commerciale, illuminata. guenzo ene cuella sia 'a politica, e però a questa non ha m (1011 Assistatorprime delichting Natus. IX. Si veda anco Introdu al dritto Publ. Upropassi e spezialmente S. 256 e seguina altan intere non per un politico reggimento, fatto secondario e nel tempo e nella prestanza per l'incivilimento del genere umano. L'insigne, pubblicista, per, combattere i funesti errori del Ginevrino, incespicò in altro grave, avvegnache per il suo rettissimo giudizio non ne avesse tratto alcuna trista consoguenza, anzi stretti confini avesse assegnato alla politica potestà ... Aristotile nella ana politica è contro quella opinione de Platone, e degli altri che la seguivano. Coloro dice egli che credono essere una cosa stessa il governo d'un magistrate e d'un re, d'un padre di famiglia e d'un padrone, non divettamente ragionano, reputando differive simili reggimenti solo in ragione di latitudine o di strettezza, e non facendo verun, conto della sostanza. Bene aggiustata osservazione sua ma lo Stagirita nell'assegnare l'origine della politica società cade parimente in errore. Egli ritiene la prima società essere la famiglia, che parecchie famiglie formarono la borgata che egli considera confusamente specie intermedia tra la famiglia, e la stata, e quasi uno stato imperfetto, o poi dice che: 41 l'unione di diverse borgate costituisce lo stato perfetto, che beste a se stesso, e che tocca per così dire l'apice della perfezione civile: dappoiche nato esso pure dal bisogno di sociale eststenza non si briga più soltanto d'essere, ma a prospere di agiato vivere, intende (1); - Tale dottrina d'Aristotile come le altre sue signoreggio le menti per molti secoli. Or da riflettere à che egli commette l'errore di non tenere conto della sostanza, quelle stesso che aveva rimproverato a Platenziel agli altri, Imperoccho la sostanza che differenzie la famiglia dallo stato è, che nello stato le varie famiglie stieno sotto, una sovrana, (e. comune spotestà , : e. pria dello state mascuna famiglia menaya la vita a sè indipendente : men hor gata, poi se, voglia intendere varie famiglie conviventis insieme senza la soyrana e comune potesta ed allora muella

nton è stato, e se voglia intendere famiglie conviventi sotto la stessa sovrana potestà, ed allora quella è stato. Seconderiamente affermo, che è un errore il supporre che per un prospero, ed agiato vivere si sieno condotte le famiglie a costituire uno stato e cloè una associazione con una sorrana e comune potestà: Conciossinche un tale fine avrebhero potuto le famiglie da sè conseguire; in quella naturale società avrobbero potuto elleno civanzarsi, aumentare i comedi, ed i piaceri. Gassicare, contrattare; ne una sovrana potestà comune peteva provvedere a quelle faccende, non vii ha mai bene provveduto; ne mai bene vi provvederà; altre invero sono state e saranno le incombenze sue. Anco ora si traffica, e si contraggono parentadi, s' acerescono reciprocamente gli agi da nomini i quali tra loro legame di civile società non hanno. E che in società di samiglia si poteva essere ben fernito delle cose necessarie e piacevoli, ne abbiamo esenapio nella storia mosaica de patriarchi, di che abbiamo fatto cemo, i quali non essendo legati in società politica, vivendo in famiglia, erano ricchi d'oro, d'argento, di pecore, d'asmenti, e di tende. De' primordii del genere umano Pacito serisse: Il vetastissimi tra mortali, senza allora mala libidine, e scelleratezza, e però senza pena, e coercizioni dperavano ; non bisognavano premii le cose oneste ciascuno col suo ingegno procacciandesi; è nulla contre il costume desiderando nulla per il timore proibivasi, e dopo che fini Buguaglianza e ed alla modestia ed al pudore successero Familiaione e la violenza, le dominazioni derivarono (2). artie alcerto non reputo che quel primo evo degli uomini fu universalmente d'oro; ma noanco ebbe ad essere universalmente di ferro. Dallo qualità naturali degli uomini e delle cose, sche l'interniene. le quali primamente non solo erane diverse ne diversi koshi ma altresi su di loro avevano

<sup>(2)</sup> Ann. l. 3. c. 26.

forte efficienza placei ao congetterare; sche tempo d'oré frie Honduliculification or residuate constant de la con bito della veracità del mosaide librioma anco colore, che delfatte non vi consentano, meco debbono indettare, eko tuste 461 tradizioni umane (windor contraddicente i fatti della natura Telfrestre attestans chelda hupghi indicati dall' israelita tesmi-Torolle umane generazioni si fuvono mosee a bereginarele sinpolare la gran selva. Ondeche assai verisimile si affaccia alla affente ab pensare che prosperi vasi ebbero que'inadrioche wells terral natale si aggiravano, red avversi quelli che lungi errarono, che questi come s' inselvavano contracevamo colifii selvenni e crudipie quelli si mantenevano più mansued, e Grazia e Mario Pagano, L'uno diceinami inicontinua vo Altri serittori hanno tensato, e sebondo me, al vero accestan-Idasi, dhenalla improbitandeglichemini di aniging deglicatati OHE ORD SECONO ONE SHE CHIEF THE CONTROL OF THE CON die deuni hanno ereduto che ismalvagi primamente fossedo - Sonvontki (tril dil loro (per oppermene i buonized altrischebi buonisprimamentel forsero convenutivaer difenderni da' incl-Vagi. Della prima sentenza trangli alti sono stati Beengab. led Einbeelog Conciossiseche Alsprimo! hierdetto Bache glbimibelie dapprima non durono costinini oper buono consisting. that perpayere infacthorous maggiore discurs dieserciturabi -latreeinit, e soddisfare alla libitine d'imperare; fondeche conche distante alle che il standatori degli stati avevano nociuto e reda -glovato al genere umano (1). Il secondo movendo dal prinopinio che nello stato haturale tutti igli polaini isono ugadi "d'diberique che pure hanno indole cost improba da desimi-Econo dinetic di ingenerationi di della contrata de giogo, e spogliarli delle cose loro, argomentava che non potè non avvenire che molti padri di famiglia dello stesso tienio unissero le forze loro, e gli altri a loro rendessero atsounetthe age in the country of the second of the simile a quella del

<sup>(1)</sup> Introduct. Juris. pub. Un. P. Spec. 18. 19 e. 1.0 h. 4.8 1017

this Residence opposite subject of the property of the subject of anala mireagitrine, casics serve consenuitate offe quelle turba di Introdi s'eleggesse: umcapéi chimna certs forme distancio si prescrivessus donde la bolitica società corepubblica Edisagiungevata in che ai giustisbimi madrindi famiglia tementi la forze dinguegli womible bollegati inon adte affaçoiarai imprepto after -rimedias che scolla forza respingere da forza esperò i Iprobi adgieistic Badriotti: famiglia zaenttinoce dekk improbi surono interessitati and unirelle ifarzeirlereomassociarsia con leggineeste industration in the tipe of the contraction of the errarono, che questi come s' inselvava(b) oceanevasco saildi emainiment and a series of the continue of the -auguszione: petr., cagioba od alcuna goti lità genomino jo adj Aistiituirsitzab agginngenda indidailpotarei idoba gli atomini ... ispar -Kiesperimentoidella debolezza delle famiglie segregate goatro obozviálenna nindatti furonamai sangiungersi oini civileusacietà. -haci indigentechia vivevano vaniti analla famiglia i qua i angla -eggiospouldehinda sincipanoli able idello obnecenti beragaib, isdive attationed lore reason och astation liberation is a liver at the contract of the contra mittanano perudercane ipini benigno anologi ovyengi assiltati ida reicinia selvaggia jeho glio polevano albagiato da quel ter--neodala itural sidatatan cibila libiatas ib in augus ibrothanianmay a più iche gli sattri. i con capitane a un bisalute y ole vimere. -char glibstrinse one criduse in . un) più attretto originto orillobiiborno danquistinio spironio sa cencara dao accietto redeli timo re - Striefe ministro; del bisogno la fenascere la prima volta ((B))» Eoroglidianco riferire, domor Nicolob Machiavelli da itale osengiogo, e spogliarli delle cose lore, argomentava che non potè non avvenire che molti padri di fantidua della Mosse tenic unissero le foral doch, e distabl 2 ilorg Annies Best alle de Chet-(3) Sag. Pol. 3 c. I. L'opinione del Pagano è simile a quella del

(3) Sag. Pol. 3 c. I. L'opinione del Pagano è simile a quella del Vico già da noi riferita jal page 4 Sal III dien santi sentental (1)

tenza propenda, imperocche dice: « quando agli abitatori dispersi in molte e piecole parti non pare vivere sicuri; non potendo ciascuna per sè, e per il sito e per il piecolo nul mero resistere all'impeto di chi l'assaltasse, e ad uninsi per loro difensione, venendo il nemico, non sono a tempo; o quando fossero, converrebbe loro lasciare abbandonati melti de'loro ridotti, e così verrebbero ad essere subita predi di loro nemici; talmente che per fuggire questi paricoli; mossi o da loro medesini o da alcuno, che sia in fra di loro di maggiore autorità, si ristringono ad abitare insieme in luogo eletto da loro, più commodo a vivere, espitu furcile a difendere. Di questa infra molte altre sono state Atene e Venezia. (1) »

S II. E dopo quello che abbiamo dette contro l'opinione che dalla famiglia la politica società sia necessariamente derivata, questa sia quella moltiplicata ed allargata; e contro l'altra che per motivo: di vivere meglio e prosperare: idalla famiglia: alla società civile: si sia passato, a me pare: indubitabile, che per la malizia degli nomini le politiche secietà. o gli stati in gran numero originarono. Macalcuni ancorper altro motivo. Nè posso consentire, che tutti parimente lo furono o da' malvagio per opprimere i buoni, o da' buoni per difendersi da' malvagi: porto sentimento invece, che alcuni de' malvagi per opprimere i buoni, altri da' buoni per difendersi da' malvagi ; altri perchè uno più potente oppresse e s'aggiogò de' deboli , ed altri per definire le questioni che tra gl' individui di varie famiglie prossimane insorgevano, id anco di buona fede, senza talento che alcuno avesso d'imgiuriare un caltro, en el problèmento de la companya en estada en estada en el companya en el co

Naturale è, che de' malvagi a prendere gli oggetti, che altri s'avessero, si fossero collegati, e l'avessero assaltati, e che i buoni fossero perziò necessitati a collegarsi tra luro

en les alles transparte a comment de la lagrant de la fille de la lagrant de la lagrant de la fille de

per difendersi da quelli; nifiette intanto che più spesso devette succedere, che i malvagi fatto il bottino, e divisolo si spesso di muovo sbandati; e che al contrario i buoni, respinti i malvagi, più spesso si siene rimatti in quella nuova specie di associazione, affine di essere sempre pronti a respingere l'ingiusta violenza, che petrebbe loro essere recata. Ed egli naturale è che i padri o capie delle famiglie sieno stati quelli, che o per aggredire o per difendersi si siene dollegati, i più forti d'allora, e che poi nell'azione uno di loro l'abbia fatto da capo sia spiegando allora stesso nel asomento del pericolo superior valore; sia che pria sosse da padri stato scelto, perché mella caccia o in altri esercizi sperimentato più strenuo e sagace.

Naturale è pure, che alcuno più rubesto, ed avido, ed ambisioso trovandosicine mezzo a più deboli licavesse costretti adare a lui oggetti loro proprio ed a lui prestare servigi di coloro come abbiamo tanuta discorso, fu Nemrod. -111 E. quanto modo, poi du, cheitra el individui delle famiglie prossimane de conviventi av végnaché d' una dell'altra indipendente a qualido facilmente ebbe ad insorgere questione a chiedi due e più viche avessero cagciata una belva, dovesse essa appartenere a non ressendo a chiano chia l'avesse morta; e ebbe adminsorgere questione, se alcumi insieme gressero coltivato um campo, comendo vessero i prodetti dividersity e tali ensimigliovoli screnii ancomeoni bronanfede skelle parti potevano nascere dicon mala federancoras ed aldorage ad exitare fiere lotte ed ammazzamenti, on dopon il sangue sparso, era naturale che uno o più si fossero dalle parti scelte a deffinire il litigio, o anco che di volontà propria, altri-ad evitare le scempio s'avesstro arrogata potestà di diffinirlo, e nell'uno o nell'altro caso avessero imposto d'escguirsi: la decisione lovo. E naturale era altresi, che utile evidentemente ciò tornando, così sempre i litigi si fosse cercato di finire, e così tra quelli individui e famiglie si fosse stretto

una legarie con una potestà comune su di tutti che ulli uodietal political costituto asisoses and involu Di quelli quattro modi generali, che a me pare le pomp tiene società avessero dovato principiare, credo ancora che raro ebbe ad essere quello, che alcuni malvagi avesserò formata società per opprimero i buoni; perchè come ho detto. fatto l'assalte e la preda hom avevano scopo di rima nere congiunt? 16 perché malvagir sendo, facilmente tra 1818 devevano tosto venire in discordie, è ben sevente per dividersi il furto see quindi seregarei di miovo. Beraro ancora quel Paltro che mio più potente opprimesse molti deboli . Mul difficilmente i deboli potengosi indicatu collegare a respin gere quell'ambizioso l'esle qualità di forza o di ferocia aon essendo allora acho rarissimamente tra alquanto vicini proprie singolarmente d'un salo, unde chi dentasse farsi usulo parore medio che i conseguire il buol intento dovera incontrave dasuperabili difficultati Edici pido spessi inodicio quindi stadice oussere state quelle diele chouj buoniesi lossero cial glunti instemes abirospingere igi nassalimenti dolmalvaggi ile audeffinite i litigi che trallero minsorgessero manzi esisti che printer franciscopsi fravesiero fattolle poliperel altro o viceversa otosto la fordunascemie società per unive due di mase costinuite avanabatores lors editivutto. Ove unita si ernile per respingere is mallaggi i inaturals ceranche cance poscia deffinissero le quistioni, che tra loro sorgessero; ed ove sin eranountiti her defination is quistionitities divideo piera hataraler the postia invient when respiritessero assalitori . male si legge in Cource de primissimi Germani: che quandignas its Della mocietà imcipienti per difesa, so difese, si has chain America, al tempo della sua scoverta, quando una tribù di selvaggi prendeva la campagna, il guerriero di meglio arovato coraggio conduceva i giovani alla battaglia sia per invadere il territorio d'altra, sia per respingere glicattacchi; o quando in corpo andava alla caccia il più esperto ed av-

vantumoso cacciatore si spingova áreventi sau guidavam je spingova degli altri; e la loro politica associazione siavas seltente in que' cosina Nelle dissensioni tre membris della stessa tribù nen waveva magistrato, indipendenta da sò ciascuno vendi: appropriate a refere quello, che cleme (1) asollo Laves of Endelle società incominciate pentintestini disigi si degge in Giuntino de' primissimi Scitis che non agricoltori, senza casa o sede atabile, open incolte solitudini andayano pascendo gli armenti, menendon seco in cerribente megli ed i digliucit spito tende albergando pilofurtobera appor loros ilemassimo erif mine, vola giuntizia nom ini nintà di leggi, ma dalla prudenza difficilmente i deboli potos (R) stantajajaman evinove involution go Ksiodo scantando o nehlas Reogonia a l'arigina del iras dices che; le intra propintalisse application de la company de l chezi popolizli nisguardayano, perchincon o giudizilo petti oroz sticuitano le leoso (3) (Erodoto narra che i Medi abitando per thatis e commettendo molta initruità i quelli diano stesso vica Dejocorsperimentato proho elesseno po giudicorsleso con eligi eltrigsentendo bome eglizgen i giustiziai decidessea saki na'dis titi nicorizyano. Alzquale gmbendo il imperipisi risirà ine suo campos, led segling salloras tosh sign yerping osed ongri manistra respecta per a foldmesserie seinementiget in reolo, elessera affinche ginatizia amministrasso ed agli saveramante do seca shanfahbnicare jungaci thomed nivi i coebitare i biografiase o be definissero le quistioni, che tra loro (h) ganstado Ecub valante -arE delle società politiche i per proynectera egl'internà diss sidii, iod af seei di suoppapadi in alguna suise atropo' attempater si legge in Cesare de primissimi Germani: che quandonno America, al tempo della sua scoverta, quando una tribù di -074) Robertsod The Histor America Block 14. System iggsvise vato coraggio conduceva i giovenia il ilimot. Petto goragio vato vadere il territorio d'altra, sia per respinges attentw (E) o quando in corpo andava alla enceingia vi de 2.1 mil. (4) :-

che la comandassero affine d'avere la potestà di vita e di morte, eligeva; che in paca niuno comune magistrato eras ma i principi delle regioni e delle ville fra suoi rendevano ragione (1). Gl'Israeliti che pria vissero nello stato de famiglia, e poi furono cattivi in Egitto, usciti sotto Mosev e sotto Giosuè nella terra de' padri giunti ed accasati i in ebbero secondo l'occorrenze capi, che s'addimendatorio giudici; i quali erano i condottieri nelle battaglie od il magistrati supremi dello stato. E quando poi gli Israeliti chiesero ed ebbero un re, le vollero affine amministratico loro giustizia e nelle guerre andasse innanzi e combattesse: (2)

Ed egli debbono a que' quattro modi arrogersi altri, i quali veracemente non possono addimandarsi originarii, ma quelli, onde molta gente, che ancora, non erano in politica società, vi si ridussero. Imperocchè dopo che alcuna politica società già esisteva, gente che ancora in istato naturale e prossimane vivossero, ebbero a conoscero convenevole d'entrara volentieri in quella o per isfuggire d'essere da quella den bellate, o d'essere da vagabondi malvagi ingiuriate. El de politica società già stabilita ebbe per, forza adorassoggetterer a sè gente, che in naturale stato durassero, sia pen libidipe di dominazione, sia per affrancarsi dalle molestie che quella l sfrenata le recassero; e le primissime conquiste ed allancamenti d'imperi a gran pezza ebbero ad essere di siffatte. maniera. Assai probabilmente sciolti da politici vincoli enanoe i rozzi finitimi, al quali primo, secondo narra Giusting do Nino re degli Assiri apportò guerra (3), E con chiquesza di storia da Sallustio e Livio si raccoglie: che gli Aborine gini, o primissimi abitatori d'Italia, genere d'uomini a solon

1. Car . Car 2 18,

<sup>(1)</sup> De Bello Gallico I. VI c. VI. Cesare osservò i germani due secoli avanti, che Tacito ne ebbe descritti i costumi, in alcun modo più avanzati. 14 1. 1 . . . . . . (2)

<sup>(2)</sup> I. Regum C. VIII.

<sup>(3)</sup> Ex Trog. Pomp. Hist. L. 1.

vatico, senza legge, e senza reggimento, libero e apensierato erano, ma spaventati dalle disfatte; che toccareno f Rutuli da' Troiani, con questi convennero entro le mura della stessa città (1). E da Sallustio si sa encora, che i Getuli ad i Libii, che primieramente tennero l'Africa, aspri ed inculti, di carne di fiere, e d'erbe come pecore pascevansia nè con leggi nè con imperio d'alcune reggevansi. spersi ed erranti. Ma dopo che Africa fu conquistata da popeli esiani, i Getali pria per connubii s'immischiarono a coloro a formare divilo società e poscia per la forza i Libit meno hellicosa gente furono a coloro congiuati (2). House I will be seen as to be light and have be at the it

SEZIONE IL DELLA GUSTIZIA,

OVERO DEL TITOLO LEGITTIMO DELLE POLITICHE SOCIETA' Araisan with a considerate and consideration

- T. Abbiamo adunque fermato, che politica società importa associazione d'uomini associattati ad una comune potestà, e però sicuna essenzialmente diversa dalla naturale, in cui ordella petesta mon e; ed abbiamo indagato i modi, onde le varie melitiche società ebbero ad originarsi.

Ballaltresi abbiamo sin dal principio dimostrato, che l'aguaglianza de' dritti di tutti ghi uomini, e la loro libertà è uni vero certo come la tendenza loro ad essere felice, è date condizioni indispensabili richiede, I una che ciascuno stabbla facoltà di fare ciò che giudica a se utile, l'altra che elò fecendo gli altri non offenda. Nè abbiamo tralasciato di considerare, che l'uguaglianza de dritti reca seco la disuguardianza de fatti attese le naturali diverse qualità degli uomani e delle cose, e che attentare a questa è attentare a quella (5).

1.4 mm 18:4 3 tox

. 1

diagn. on

<sup>(1)</sup> Sall. Cat. S VI. Liv. Hist. L. 1.

<sup>(2)</sup> Jugurth. S XXI.

<sup>(3)</sup> Cap. II. Sez. II.

· Or prendende ad ésaminare que saodin onde le politiele società cominciarone, reel : eniterio dell'agnaglianza de dritti di tutti dii uomini i varrembara consecere quali ellene i elberound essertioniunter or ingiume, education vora encora quali elleno caranno: sampre: giuste i acingiuste i averemo de deffinire ciò, che sicè addimandeto, il titolo legittimo, delle madasima. Uominb malvagilisho si fureno associati ad oggotto d'asseltare y rubare paressare altricin guisse qualunque pop graff tuirdne coertemente logittima società, displesto poro de ma rifesta effesacilli pymaglianzaisleiidrittia distutti gli poppi al principio primo e certissimo della felicità ossaremo itenti Uomini busini, siche si l'urana sasseinti ad oggatto di silendersi dagli assalti deb malvagio formegono certamente legittima società, imperocchè inirarona a conservare la loro, uguaniliame de dritti a riespingare, coloro, the, volevano, ingimarla, a jeenservare i loro beni, inviolobili sempre, per quanto magnori fossero stati di quadi che s'avossoro i malvagi assalitori. in Uomo ambista, avido ; ed Ambizioso che abbia assocrattati momini phù edoboli, fatto a sè dere beni loro e prestara servigin elibeoreato colla forza, is mantenuto colla forza societi che non adicami essere logistima casa su evidente e perm nentarioffices della nguaglionza; do dejitti di tutti gli uomini; i deboli ascoggettati (ebbero ai sciogliersi da quella forza associazione 16 steaso dritto, che i buoni di respingere gli desaltitle malragia od ebbero dritto a tornare nello stato ne deriva es la congre detron de tatto ciasceno drutdavile on Homini charger-sexitare di venire a lotte, ed a reciproche ingiarie, a per mettera fine all une, e riparare all altre, elec sero ano o più che diffinissaro il litigio ebbero costituita gistisma società, conciossiachà mirarono a che l'uguagliaiza de dritti: foase, osservata. Ed anco legittima società chbero formate coloro, i quali da se ad impedire o terminare, lotte ed ingiunie sche altri si facessero, usarono di potestà a c finirle ... adoperandosi così eglino, affinchè l'uguaglianza dei

aightigga séimhlíoloide de sa gastráige Reininféimh ag cio ga ri-Mirto, Sherogeff a webbedo westito contrastave silcani, ara sil ob. Springer of the committee of the committee of the character of the charact ilettate of the control selection and the control of the control o of business in examinate earlieste ibn out to be served to be a se Agrica Paga when omitting to total fleutabiums i blusses stocoutabutto. obuting operation in the second secon the same of the capacity of the same of th est da observate est principal est principal character of the connote-arministration in the collection of the col al principio primo e certissimo della felicità, osserggo itesr -neligitation and the contraction of the contractio otate. Offent isterendiche de meade raine and a destar a destar de salutation de la company de la co Africal and perchase contract of the form of the contract of t -main-eff Mentitines volver sylves tulopa resemble nello stato di inamamoles the sure of the property of the design of the parties of isticus vos eiglicis est paridume in unabivat. Butte a vera idom-· Manufait a dobait in the barding of the same design a . aristan eitheotatafolfahari ifampulenning in fulfaharistan 14304.20148114 Delesta a serializad e marce dissittir transliti. shentniquiess debly meussheer zei deinkrit ines dribathig ment elegion in the column in syndeptities appreciated usido Antherfride ancomet the water have placed practice alemi. of told and the state all the profit again alient are of itterene ne deriva, e la disuguaglianza de' fatti ciascuno hardavebre Sasania Parsi she che chimo the object the comment of the comment ommineranner labitariativally unearly infantaro albattar - Solitili in vary stant this offer predest the sprincipie consequing. Stail and state debbe meeting adnotage the postodressant that ostators are religious to the control of the contro Moracticuta componenti unos stessifosati o moscono antuni tembelanienti. Potuniusenie zenei unoi altrophen siebien fable, adder and heigh course course of the substitute of the substitute

siemo i contrastunti i varii stati, o tra di loro i componentio un medesimo stato e o mando danno ne possa venice o se selimedesimo, o quando danno maggione, a chi tranicionni trustanti abbia la ragione. Dodi più hassi a considerane che, siccome i varii stati sono, di uno rispetto all'altro, spezio tantii individui mello stato di natura postinche comune pue testà non le sul di loro così debbonsi osserval e l'aguaglianzab en la clibertà idineinsenno, dintero, chene iquella che addimana dasi la loro indipendenza, la quale è, comespet glifindividos umaniacostoperogli estati (la orinia e) sovraneggiante atditia (E pero! l'ingerimento debbe praticar sipe uando; l'infrangere l'ines dépendenza: loro: si evedrà i male: migrére i di equel i che sarbble a eotisti e orus é montre principal de la condesi de la conserva de nelleoquerelo d'altriostatione discressissis più freguentes chailgaelles nelle guerelende eamponeint ano stato, mon saleg perche più facile torna lo scorgene chi del belligeralità a la sur la perche più facile torna lo scorgene chi del belligeralità a la sur la constante del co ilistorio d la vingiones chestavi norté so ragioné e abbia belle partil chareollattanbiinium medesime statel marancora perabe ar clascuale statorimeressano spiril saucocast itra vapil stati lest qualifograf edmplonenteld' shoult tested istate. "Ondeche inhippo neralelila: identradità i edo il anobem edivento mon i solto inon i sono Canaciasa area iffe efficient of the action plans and the interior iffe of the constitution and the constitution of the consti greera grandusista tiedobberabbracularsi da: altripello disberdisa citata la sosiempolipolos limbes il sondided una quoduntuo ditenai - Perioutie to quilibranside rationillegli e von coronante la lib massi chelladgiastizia, dillatitolorilegistimo delle politiche soo cietà elisoutigia degl' individul che le compongono. El siuconsis gli anominion on auscemo inclie politiche società i mai vi pausuno? dello siauced natural, ed eglino perilo egesso preaciplo dello Provilite some millimentatione zahitti, peciliberi dilipare adileri cidi. Che iciaboona: giudica: doily extente a est parché non viffenda? ednoddob beining screeke katalitick unionach ciach kirkulatulik anco avere il consenso espresso o tacito de' componenti loro. Donde conseguita, che una società politica non è giusta, quan-

tumpus sia per consenso de compomenti juqualora do scopos sao siaringiasto, erche quella sherincorpori collariforza a sèr individuire altra politica società, a dagione d'offesa, che gli unico il altra de exesséro recato, dosto che l'offesa sia niparata ...ed ilitimore idi crimbyarsi cossato ha idopere di laseinre dibero a quelli individui, ad a quella politica secietà, dismestarogecco leigosno jandaella grisguardo ingliaudi co all'al-r traesarah giusta aban il dondoconsenso, oche equinci esprasso o desi la loro indipendenza, la nunle è conneptentificialità interestata in la loro indipendenza. Antisbimmatiki gonsensoedegki uomini attormare tuna politigas sonietà nonubanta i pennessera quella giusta, poichè la giustizia nod deriva dalla volontà degli custaini di madalla natura di dorio eodalle ocoseo noncordata da (loño; i ma uma) política società: none puditossera siusiazaenzazik consensordeirsuoi componentiat potche per de stesse neture degli uomitice delle coselle eglino perche ma facile torna lo scorzinadila dittirbilian dilagram longe elective politica società importando associazione d'uomini soggetti adoma esovrana spotestidi in guisa itala obel kunale Maka traidiniae non sussistanos segue cho da sovrana potestà da pers condigionicalisma legistimità quelle stasseachache la politica, sonietà a onio è che de micutile caglio associati i i eduabbi actile loro c consense respressor prescite a Quintlianon ristà in ll'arbittion deglis associati is orgini era i unab qual unquiel mattleta i cada reaga , esen- ; citata la sovrang potestà lessia stabilità una qualuntue forma: diappropriate di la diversa lore prefetire et ella che secondoulanteatura degli mondini endelle cose rechistoro magen sourgency potestal mon half white in the crossore la political soft cipth. Langovrana potestà consiste in fare le legginia ana politica società i mai fare le ileggi mon signifina altro, se non i salvisanoscare lo respressamento dichiarare a secondo di ctempio edui hteshiple, leggio della quatura (fil) imperocche dallo esatta anco avere il come so espresso o facito del coreponenti loro. Donde conseguita, che una società politica non esquistarquità-

adempimento delle medesime può solo derivare la felicità dei membri d'una política società. Gli uomini non possono metare d'un briciolo le leggi della natura, e senza incorrere in travagit e rovine non possono manometterle. Ondeche, se v'abbia la necessità della politica società, v'ha la necessità d'una sovrana potestà, e la necessità, che la medesima e tutte l'altre parti del reggimento, e le leggi che si sanciscano, sieno piuttosto d'una maniera che d'un'altra. Ondeche la potestà sovrana deve essere presso un solo, pochi, molti, o tutti d'una politica società, secondo che meglio giovi allo universale; e sia presso un solo, pochi, molti, o tatti, niuno ha licenza di decretare leggi a suo talento; ognuno ha do vere di decretare quelle che meglio giovino, che è riconoscere o espressamente dichiarare, come ho detto, le leggi della natura, secondo i tempi ed i luoghi. La quale assai limitata sovranità umana non è insita per natura appo d'alcuno essere umano, essa debbe stare presso chi meglio sia condizionato ad esercitarla, e se anco un popolo intiero numeroso ed unanime deliberi, che sia presso chi il meglio non sappia esercitarla, esso manca al suo dovere. Ondeche l'esercizio della sovrana potesta non è un naturale dritto di tutti gli uomini; ma e una funzione propria di coloro che meglio sanno adempirla; ed è dovere di chiunque non lo sappia, di non parteciparvi, che altrimenti fa il danno suo e quelle degli altri. Dai quali veri segue, che se uomini, già viventi in istato di natura, si riuniscano in politica società, debbono eglino eleggere quella forma di reggimento, che foro s'offre alla mente il migliore; e se mai così non facciano, i dissidenti non hanno dovere di sottostarvi, anzi hanno dovere di separarsi, ove quello funesto loro tornasse. E gli uomini che per forza sieno ridotti in una politica società, o vi nascano, come oramai quasi a tutti loro tocca, tosto che sono lasciati in liberla nel primo caso, o pervenuti alla matura ragione nel sel condo, ed affrancati dalla patria potestà, hanno dovere o in าอักฐร้องสำเรียกข้าง และสูง หนึ่งเกรียด็วสาร เป็นโดย และได้สีสัง

quella società rimanere o separarsene, secondo che loro torni meglio fare l'uno, o l'altro. Ed è anco dovere loro cercare le riforme necessarie alla migliore forma del reggimento, come a tutte le leggi, sia che loro non sarà possibile, o non sarà più espediente di separarsene. Anzi è dovere di tutti gli associati adoperarsi per le riforme. Ed in ciò fa d'uopo, che sempre si dia di piglio alla persuasione, e conservando la concordia; e solo sarà lecito rompere questa, quando quella non avrà efficienza, e quando i mali degl'interni dissidii sieno per essere minori di quellì, che opprimono per la pessima forma del reggimento, o per l'altre vigenti leggi. E tra le svariate forme di reggimento è da distinguersi quelle, con le quali le desiderate riforme sieno ottenibili, e quelle con le quali non lo sieno, stando l'une, non sarà mai lecito d'usare della forza; stando le seconde, lo sarà.

forza; stando le seconde, le sarà, enema dingivos alstimil E quantunque l'utilità, e non il consenso, sia il vero titolo legittimo della politica società e della sovrana potestà, pulladimeno in generale alle cose convenute dovere è che si stia, eccetto che esse non sieno sommamente dannose ed irrimediabili. Conciossiaechè gli nomini operano la massima quantità delle opere loro per mezzo di loro convenzioni. Tutte le attinenze che sono tra gl'individui del genere umano stanno riposte nella natura foro come un germe, che per mezzo delle convenzioni loro si sviluppa e rigoglioso produce. Queste sono gran parte della arte umana, la quale dalla natura umana Tigliata, sulla medesima si spiega, la promuove, e l'abbelli-Sce. Alle convenzioni il più efficace strumento è la favella, dono meraviglioso che la Provvidenza ha fatto agli uomini, onde eglino su tutto il creato di questa terra sono impareg-Siabilmente e sensibilmente eccelsi. E se però manchi la fede delle convenzioni, viene ad essere desiderato il preci-Puo arzomento, dell'umano incivilimento, la frode o la vier lenza scomporrebbero lo stesso naturale umano consorzio; chè sarebbero perduti i matrimonii cagione delle famiglie;

bistrattati i traffici d'ogni specie di beni; ed avvenute interne discordie in uno stato, ritorno di tranquillità non sarebbe sperabile; ed avvenute guerre tra varii stati, non sarebbe sperabile ritorno di pace. Cicerone un cotale sommo vero vide in iscrivendo: « Fondamento della giustizia è la fede, cioé la veracità e costanza de detti e de convegni, e crediamo il nome di fede derivare dal flat ciò, che si è detto.... Della giustizia si grande e la virtu, che neppure coloro, che si pascono di delitti, e di scelleragini, possono senza qualche porzioncella di essa menare la vita. Imperocche chi di loro invola o rapisce qualche cosa ad alcuno, che latrocinii insieme commette, a se neppure lascia luogo nei latrocinii; quegli poi che capo corsaro si chiama se non riparta ragguagliatamente la preda da socii o sara morto, od abbandonato; che anzi dicesi essere le leggi de ladri a cui eglino guardano, ed ubbidiscono. Sendo tanta dunque la virtu della giustizia, che anco salda e vantaggia le forze de ladri , quanto grande stimiamo noi che sara la virtu sua tra le leggi ed i giudizii d'una costituita repubblica? "(1) non one che continua de la costituita repubblica?

Ed egli è materia capitale a considerarsi, che la sovrana potesta umana non solo ha il limite suo in dichiarare le leggi della natura secondo i tempi ed i luoghi; ma anco intorno agli oggetti su quali dichiararie; il che pe veri dimostrati chiarissimamente si conoscera. Gli nomini sono nati nella famiglia e nella naturale società, tutti sono ugnali ne dritti, e liberi, laonde ciascuno può fare ciò che giudica a se utile, e non offendendo i dritti degli altri; affinche i dritti degli associati non ricevano offesa sono venute le politiche societa, e sono legittime quando appunto mirano a quel fine, la loro sovrana potesta è necessaria per adempiere a quel fine, dunque la loro sovrana potesta non ha colle sue leggi che a provvedere a quel fine. Ma i componenti una

<sup>(1)</sup> De Off. Lib. 1. c. 7. e Hb. II. e. H.

politica società possono ricevere offesa ne dritti sia per mezzo d'alcuni di loro medesimi, sia per mezzo d'altri che compongono, o no altra politica società, dunque la soyrana potestà non ha, che a definire i litigi che insorgano tra' suoi associati, e punire i colpevoli, e difendere i medesimi dagli estranei, dunque ella non ha che a giudicare entro la sua società, e mantenere la pace con quelli che non y appartengono, o recar loro guerra; per tali due soli obietti adunque ella ha da portare leggi, questo è il suo dovere , questi i suoi limiti; ondechè la potestà sovrana é potestà di portare leggi affine di giudicare, e di far pace o guerra, e non altro. Qualunque altra incombenza che clla tolga su di sè, apporti anco alcuna utilità, apporta sempre il danno d'intaccare l'uguaglianza de' dritti e la libertà degli associati, che sono la massima delle utilità, imperocchè senza d'esse non è possibile umana felicità, ad esse non possono rinunziare gli uomini, e per l'inviolabilità d'esse è la politica società e la sua sovrana potestà. La sovrana potesta può esercitare altra faccenda che non le sue congeniali, cagionando bene e non male, quando non ne imponga colla forza agli associati l'esecuzione, ma allora la sovrana potestà finisce di essere tale imperocchè di sua essenza è l'uso della forza contro coloro, che s'oppongano alle prescrizioni sue; alfora ella opera, come un solo, o molti di comune consenso hanno nello stato di natura dritto di operare illen e silgima silen

Egli adunque è aperto errore la pretensione che i membri d'una politica società individualmente, o collettivamente esercitino, o esercitare possano alcuni dritti per concessione della sovrana potestà, e che per deliberazione della medesima possano essere impediti d'esercitarli. Niuno dritto ha ella mai da donare, niuno dritto ha ella mai da togliere, ella non ha che tutti i dritti da guardare. Gli uomini come nella società naturale così nella politica hanno gli stessi dritti, e tra gli altri quelli d'attendere all' in-

dustrie de la trafficio ed usaro de beni loro de sculta Brould municestare a propri pension in isonivendoutou in insegnando a senno lerou d'adorare Dio secondo la propin coscerza di unirsi insieme per adempiere quelli scopi. de altri ancora. Ondeche la liberta dell'industrie e de traffici e della distosizione de benvida diberta della stampa se alel pubblico insegnamento, la disentandella religione, e la liberta dell'associazione per obbietti materiali, morali de religiosi sond haturali dritte de componenti una poditica societàle La sorranti butesta quander d'ulebla prothito d'eaduta: it; fallo, s duando Pabbia postia bermesso potrati de redenta; adi cani odalvora vengaldoproibielligha fallo ricale. La sevranambe testa in gresti argomenti come in qualundo altri ha dovere d'invigilare, che gl'individui ue le lassociazioni mon: rechino: den no ad altricindividui and altre associazioni .od alkintem società die comire il colpevolio Endecare danno ma individuo o una associazione non significa non fare quell'opete ... che solio. Sessectiono and sessection and significations offenders l'agnaglianza de drittine le li liberts nde di altri . Ed altrimento andrebbero in fisse e d'uguaglianza e la libertà ide deisi di tutti; imperovchè la sovrana potestà allora avochhe; licetiza d'investigare le azioni di coiascuno individuo oldi claseuna associazione, e di prescriverne il tenbre con minaccia di pena. Patto indubitato e miserrimo è che nelle politiche società la sovrana potesta quando per isconsigliato stalento. di prosperare d'universale avonduando per genio ad usurpad zione ha eccedato i confinicazoi dando di piglio ad incomu benze non sue : ed hao incoltre violato le libertà degli assoie ciatrivietandone, o regolandone l'esercizio. E questo secondos seempio e massiore del primo re l'uno è più facile a ginan rarsi che Baltro. Conclossiache per il tempo lango discorba ippopoli non avendo atteso da sè a momentose faccendo E necessario al loro bene cosere de sono alle, medesime dish estranei : diec ni loro: d'mo subito : abbandonate : o de tra-

source chocas of non-sapsebbero, managgiarle; inndeché, fa di uppo iche gradatamente loro si affidina accineche eglino la tolgano intigramente i quando ne abbiano l'abilità conquistata: ma, agciò usino igrippinglib do'idorom dritti isonza idiffalta propi opijeiloke olovin deelie ilegiilomiska pod omatsibe insitemu ankiv Pobseciremente asimos vilisi abitumo non alabbona huspepe . persid se non mainsing languages and shipparyisin April per quanto risquarda alle indebite faccento della sovrana potestà. edi affinche ella mer smattan il nearigo, il mirliore, espediente e cahe gli individuis o speciali adspelazioni gamingiao in concorrection concileis as pratical loss outrosto acha accompliaments, ile ademaniome, wi restina infine aglinoisoli sobbanasi. Openano percial acrimoso delubero ei cono detnimento: de popoli que governi, in qualicinue estati elestringer el sempre più all'inframmissione lovo, nelle bisogne de privatibl'allargano, invoce di società conoserspe le actronistica di consecutario di actroscomo di consistenza di consecutario di consecutari off. His Centis per come a anoin priono, e chieris i veri sulla legittimîta della molițica societă je della sovrana potestă ocha itsireyzi 1991, qarataqqoq issa katamasabadıni. Avl alluma endo od izboosti sistemi spno stati messi; da banda, a quando flir rittandento p enquando adiogimando combattatia gami : imit ib ibLo ansichithu sullau materia non izebbe netti jeongepimentico his peramidea della maturalo iservità i di parzione adel genero manniogestava combra cacconfusione omeglichobbiettis, she inalessi mode gidritti umanio si attenpeno gi Ghayla prima di tutus des utilicas fasse d'uguaghanza se des dibortà s de drittic di trittiogli wominicallora mond sinsospidava; i componencora cuonc sioaza sideva é abbastanza u che giascuno: dillero: in a faccia y addi altrigode sourcetto all'invincibile anture sua stassati appurp quenti alues veri congiunti la, degitimità o sillegitimità i della politichie società de della sovrana potestà loro deffiniscono de Platone est Aristotila se made divisareno delli origina delle pelitiche società, sulla degitimità dero endella rebyrana potestà errarono a lungo eddinossti, es l'unomitiche d'altro in contraddi-

zioni imbattendosi (1); oppure appe ambidue predominò l'illea, ohe i maggiorenti nello insegno avessere naturale deitto d'ime perare sugli, altrisi Adanleuna pon'è dritto d'imperare filimi perare è funzione a che atien le bene distutti di consociati fa d'uopo, che i miglioni dell'ingegne mercitine, e che i poveni d'ingegao per dacito di espresso gensenson lascino la quelli esercitare a anzi iciò rendoven eloro. Malli migliori mon hango -dritto d'arrogarsko l'imperostoon a violenzanzo frodeilo bensi ed'acquistarle colla opersuasione a ed indecumenti del dene recato a loro simili. Cost of principle dell'utilità che procipuamento consiste melli usu aglienza de dinitti e nella libertà di ciascuno: uomo, armonizza l'osservanza di quelle coll'obchidienza talka maggioranza i dell'eingegnid i i Cicerone a cumeno gli altri romani nonzispecularono dicoproprio : filosofiche se politiche i dottrine i gerletticii diibhiosi e kegliizono i i i graci più olinarono oquiladi: alla osigimo ei al desalli dittimi e sulla estra in be moltitudini Maivenmon ah pratico, ordinamento i de politici neggimenticie greciqued ciel comani inpide chiaramente avidono L'eccellenza de missi) seport in semplici e come in appriciso ogni notestà, ma ogni ereata cosa; ma Dio lapatengineoaib : Nelli ethi (moderna ola) gravis quistione i sinè racremente raditatae immiguestin duo sestremis fallis trancerrondost plla illegitismità - della sovranită și di setri buita zalefesto etesau di poesederla, io și e attribuitat alli aumama suplantari Nelliuna sentunya si è messa precipuamente sia mónicale lluguaglianza del drittir, eda libertà deglio nominio 'nell'altra asio di messa in non cale precipuamente viche la giustiziannon dipende dalla evolontà idittiorb: nell'una sentenza si è straniata la prima conseguenza della giustizia, nell'altra sit è accolta la prima e este sono rigettate la susseguenti, senzal delle quali la prima stessa va in perdicione Bungge dan once 1 o 6 field I be fitoschenistal unde perdicione Bungge dan once 1 o 6 field I be fitoschenistal und stado of all rains alter nos andrants fit all occupacio corett des. 17. April Coranganal measurements of assente, Stona dell'Oct.

(1) Sudrejin : una resente opera intitolata Hist, de la Souverainété e. L'Antiquité c. VIII. IX. espone particolareggiate quelle contraddizioni-

Errano indubitatamente colproquene alla icristima dottrina appongeno, che ella concede alignimi pi sovianità assolutated insindazabile. Tomaniso d'Aquinos tras politicis teologi sprimp nelintempogonella usanienzad el nella osantità quitra varioreggimenti proferiva ili monarcatopi mie bve cesso in tirannide trastaturassem pestima: expeggioro degli: altri eristi lo addimandavad merchè lessa allera alidiene di un solo mirava de di l imuld distutti partenivai. Esvolevas perio! che scoloro; cuis inconflosie stephere un res proviedessero affinche in tiranno nog tralignassen bohsigliavai al popoli di soffrire temporanea tirannide affine idib sebuzarei godanni e debrivolgimenti e edoi perieoli di vovinars invunano distinu malyagion tivanno i ma concedevance and a structure of the stru a' privatioditittordirucciderloon (1) Questa d'lausomma della dottrina divina osidia degitti idita della ragia sovranita della edidant grant mentet thi Bosshete is office dell quando perche Padlo i aivelva i adrittu mi i Provinani, o oba rogni: padestà viente da: Dividegli alos al mortia de grande de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del edivinare uni ucomo s'iassida sul tropes (22) in Dato Dio chiono solo ogni potestà, ma ogni creata cosa; ma Dio larghagli womini ouq Your e toi Uned esus olongine izarest teans baios raquesta adsticking whelle knonexperamettelle reas Bessnet mixicaimo aveva i zgià. detto eso dobumenti edella satualisteria i echi di resperi conszenso ode' popolios' eraile brimileramente contituitati elebesiméperii, che violentid ingicisti, ugutirsiani cio avessero cominciato, - menolar scersa deli tempo sedi ili cansanso ildei popolio potavano ; degittimishiventares (3) Come adunques ince dal sciele idiretacii' noa sentenza si è straniata la prima conseguenza della -192(4) De Begimine Principunt. Libolaco lie 3 6 11 L'opera de inthe a 1401-Aquinate dal libro 4 , sal gan se del libro 2; nel gan 5 del detto libro sono intercalazioni; ed i libri 3 e 4 sono stati aggiunti da Tolomeo de Lucca discepolo suo. Il De-Rubeis con esatta critica ha ciò deffinito, diss. 19. Giovanni Carmignani pienamente vi assente, Storia dell'Orig. - e de Progradella filosofia del Drino Para Secular. 19 Capial, det. 11. - transf**ormatic Liverois** marshours, seems II did vas kitspise A. d. ...

<sup>(3)</sup> Pol, L. Sec. Art. I.

tamente discesi su' tronias se dalla, folla del popolo e per consenso suo sui troni salipeno: e aquecoloro che senzamili consenso suo lo fecero adel consenso suo poscia bisognarone affine d'illegittimi in legittimi si mutassero? Dio per sua espressa volontà fu il legislatore d'Asraele, appure ne chiese ad Israele il consenso, egli formò son quello d'alleanza; es quando quello per la dura sua cervice domando i res. Dio gli stessi unti da Samuele volle, che quello solennemente elegasse. Ma Dio separò gli altri popoli da lui e dal suo elettoto e quando s' umano e portà a itutte de genti la legge di gran zia, un regoo universale par lo spirito stabili; i regoi mono dani alle mpndane disputazioni lascios e niuno più dell'mon scoro di Meaux ha gondannata pogni i falsa interpretazione di questo diving verbo: il mip regnermen è di questo mondo (1) i Se la parole di Paolo, significasseno i che ogni potestà viona direttamente, de Dio et de Dio sarebbero venutio Tibenio e Neci rona, Robspierna & Marat, chè contors pure ebbero potestàs empio divisamento. So shiunguo abbia la notanticul'hat samo pre legittima accolui pho idali avito dromo i cacci rumine cha dai tillegallationed at the empatalitic in resuches suitage (a sixtering dovrapno a lui, gome all'altro dovevano all'aubhidienze antise l'uno tenendo la potestà chiami i popoli im suo siuto seonu tro, dell', altroni i popoli dovranno a lui prestarla parahà l'alm tro & spodestato, Come; Bossuet, & chi il' hanno seguito, irigetteranno, tali conseguenzo se mon confessoranno d'averol tortamente, sentite le parola dell'apostolo? von divisos sontil

"Se jogni, potestà griene, dan Digattil esommo Pontefice chan l'autorità di deporce i rei iniqui. De Msistre movendo della? stesso principio di Bossuet e passa a quella conseguenza dilli sacerdote su dun teste collece separate la corona, e la tiarace

our dance to their a progression of their actions. (1) Parleremo in appresso a lungo di quello divino verbo e della

sentenza del Bossuet.

il·laico mette insieme, su difuna sola dorona e tiera. Sella non istimassi che l'uno e l'untre s'ingannano se fosse necessità avere i re Grannico i ponteffet su di cloro; surei con De Maistre e contro Bossael Roma saluterei come la metropoli dell'universo vero eristiano i cusi la metropoli di tutti gli imperi, Dep Muistre ini questi, termini rucchinde la sentenza sugli wi Non di al pootere dell' sonto i li ersare una leage chemann abbid bisogno d'alculia écézione ... La legge che preserve l'ubbidienza verso i sovrani è una legge generale come tetto de alire ilibuona i questa il e decessaria in generate:..... Il kieramento de fedelta sonza restificione esponendo gli womani a quatiogli ottobil delle tirennide, el la resibtenza senza regiote a tutte questo dello anarchite. la dispensa di quel giuramento i pronuncieta della soviemen spiritale putera Benfesimes offriesi atomentis umano come il unico metzo di chilentere d'applifité comporale schze cantellere il surved and the state of the server of the state of the server of the ser come Bessuet ha precess well require white first sare block it well delined wor lesible letter of the chief of the same carrier union of softi testa znia griore di tante negatiri ; in ressono suddin pito is potritistessa ragione, which phopographical strains are strained of the strain and the strain are strained as tamente Hondwiehe enevanoporesta spiratuate, itteheodas sui premachotestusdei ibanat ichentianafaanalohannatviene ilac posestal temporale her del papar ne de'i repail mod legho hon e di chesto mondo. I ite sond unifficiali dinana e la sovitanità low te husha che she who who was a control that some she was a control to the control that litica società, per interso de ditti deni puoli in sipulli de lonoscereitser fexiterma veo lillegittimie stato De Malstre mattacissinio intellecto e andato avanti per risolatamente lia proposto ili fatto ressere il diffato Agliseccesso della divoltazione fran-s ceso exhi venne in cheshe sentender al Aftanto etistifunione non risulta da alcuna deliberazione, i dritti de' popoli non

<sup>(</sup>f) Du Pape, L. H. Chung the control of personal and university (for the personal left and the control of

sono giammai scritti, o cono do sono che come semplici disa chiarazioni de' dritti anteriori non iscritti. I dritti de' po-22 poli propriamente dattimpartono quasi sempre dalla pconcessione de sovrani; ed allora opossone storicamente promb varsio ma i dritti del sovranone dell'aristocrazia non hannon data ne autori comosciuti. Quelle concessioni anco sono state. sempre precedute da mno stato di cosè che la hadnesessitate a e chet non dipendevas del sovrancio de (1). Delle squadi ateories la conseguenzai più cimportante di come il Dei Maistre stesson dies se wheel wome none put fare un seveno, otuto al ming può servito d'istrumento: pere spossessago qui e sorranquie b consegnare i suoi stati ad un altro sovrano già principe: v. (2) un Tutto il sistema di Do Maistre attentamente considerandonia sta in questo : sofisma o dia porrea come propristi della natura b umana, checi più ideglio upinintosieno appobli a pechi aristedo crati popochisaimi are in dia gonfondelle a diuesto a fatta que ben sita u pure immemorabile per lipotebigo como ideitto godio levere viviair cherainniù sad pochialed a pochiasimi eser matura esono e tutta nomini uguali e diberi hai dritti po possono regsereni o popoli n o aristocratis orenem dipossono essere ecosì edistinti degittimani mente o nombecondo oldelicesercizio deidritti umanii le voglique o no. Per sti uaminial'entichilà più antica è quella deldyitti il la greazione lono samella de dritti doro hanno lo etesso tempo il che futil, principio delitempio nei quali successivamente avon vengono infattici Senje genitori comuni del genera umano none avessero avuto dritti mon aurabbero potuto cadere nella stativ colpes; ed a stutte figliugli lorg innumerabili come l'arena delo

<sup>10 10</sup> Butovisti one met ode universitumisere onesse odes offen de propositiones onesse odes offen de propositiones de propositiones ones odes offen de propositiones de proposit

mare non arrebbero tramandate langran culpa, se non avesac sero, tramandato i dritti: non inchestor initio so incompige-Se quel fatto è il dritto degli cominil, se perchè i min. degli uomini sono popoli mochiogli pristograti, pochissimi i reguse perciòs di dritto d'irabsono di sovrani, perchè i ne, caeciati anco-senza: alcaneo motivo (net) é di dritto che cacciati. sieno & perahe (indusé) di dritto cahe coloro (che il hanno caccatirozon consegnino ad akri la sovranità, qualora col: fatto nea de coesción ? Se ado un encitivamo (é de copo che si ? pieghilalocollo; operchè ad una assemblea tiranna non sarà d'un posse de simpieghi de Ches se sil De Maistre ogni eccidio guarda: tranquillo y como me cestariar espistiono e dello colpeoilgem eramas ong leauhanin edote phib cine arollas bespenang d'essere carneficcione vittimac l'anarchia ribaltera i troni, che egli mira: a, piantere meofendique diggli he torto di fie : ramentel malediflacidide Maistre unel medesimos softana hu rinhovato in questa espressa teoria della sovranità and L'aomo: nella Suarqualità di cosprenizzione morale e corrotto giusto neller span intelligenzacze perversob hellerestia wolonter, ideve: nedessitraementicebsereogovernatorio Sundb quasto palitoreome suidio tantivalori, il indiado onom exapiteblo diamantimare miente : di Hiehlid che ciò che usisia, ciob ima potenza che conduce glioudminis per regule lectrifice cel bliques dunque sendo nedessaviamente associatou e nedessaviamente kovernato : la sater volunta i nuncia per inperintente innello a stabili mento i del gobe verific si(1). Screebe affatto cost quando di lessere che non fosse regimo governisse gli mominici niaciseli gli unomini debe bono essere governati, senza che tra loro intervenga un essereochequonersistemomer, come vi ha amezunare: privilegiato cheledebbar apovername al se o nomo se storre o governato se liper chè i ins

altri derminio las sovranità debbe stare pressoluno de nont

pressorporhi, it non pressortaite, e i perene in que le uno debu Al de maille que installe en 18 (1) Du Pape, L. 11 C. II & N. & manera la major debusió (2)

bono tutti gli altri, anco qualunque male soffrendo della dire? Il fatto non è mai il dritto, e per essere legitime debbe essere sul dritto fondato; e se il fatto fosse il dritto un re sarebbe legittimo finchè regnasse, illegittimo tosto elle più non regnasse; e non solamente un' popelo intiero, ma una insensata fazione, ma un solo violento asurpatore soprali facendolo lo renderebbe illegittimo.

Il teocratico sistema con isplendido appurecchio d'attine filosofici cancetti, e come l'uno dall'altro strettamente div pendenti. è stato propugnato da Bonald. Ma quelli in want numero sono falsi, alcuni veri non hanno necessario collega mento; e la proposizione che nella politica società debbeno essere il potere, il ministre, ed il sudditi, il primo assoluto, obbligato verso a lui il secondo qued obbligati verso a que sto gli altri, è conchiusione senza premesse, la mera asserzione d'un fatto invece della dimostrazione di ciò che sia giusto. Conciossiache il primo vero, da cui muove di Bol nald, è che la parela fesse stata da Dio al progenitate de gli uomini comunicata. Ma ciò dato, come consegue che gli abbia in uno comunicata lu legge primitiva e fondament tale di tutti i veri morali e civili? Ma ciò dato come conse gue « la società in un senso generale o metafisico d'a riunione degli esseri simili per lo fine di loro riproduzione, è di loro conservazione? Sa E come ne consegue addippiù phè una tale deffinizione « s'applica ugualmente alla società merale o degli spiriti, perche la loro produzione è l'istruzione, e la loro conservazione e la cognizione della verità o la migione? » Tale applicazione non si regge, che sensi metaforidi attribuendo alle parole produzione e conservazione, ma i sensi metaforici se possano vivo ed abbellito offrire alla mente un concetto, non sono quelli che un concetto dimostrano vero. e molto meno possono essere quelli, su cui il sistema delle politiche società fabricare. E come poi consegue che « la società è il rapporto delle persone sociali tra di lore? » E come

sphial printerious educa chemia in in requier to phelapologrape de divid nintransion de decrea ed ibrantagria de sudditi hand volora applicant il Ronald anni tale definizione alla speieth demostica elluse amnodai es decidamadom dhe e esitiloge estla eba da accider alle ilmsistema a chiaramento, si manifesta almperocche egli stabilinen o z bootustiu gli ognomi vdolli univerno, sila i dprogrammerti, si comprendono in queste translata politansala mezzo affesta cho eorning of the plantage of the property of the villa sheaki susani, omin shipe caopta sun oggettos e sauelle dua trindiction base fell little this potore similation se sudditie (1). Enletioche muelle prime triade; sommende stuttional osseria dued de monites istendi comprendona a sense de effetta e id postice sepagate a file colorenzate dispersion dispersi una causa erisguatilitali suo affatto, non ilè, che e una pausa be. obrangein to the the transfer of the contract of the contr slatni pllab parabay aizesasara dabisi rezaraming ciasuane am letto lumano sono due, causa ord reffetto conna merzo se se una santa recontiaria isisiyonin chiamata umerroalociò mon impostanchend' idaennecessarie; siepp tren Halse, lan seconda triede intelligende en volonta i organie ed chietta; l'intelligende danasan la volbuta disfletto de gliporgani pan sono prodetti ad della ciatalligenza siè dalla volontà, sono soppaturali all' name abcome l'intelligenta e la volontà; senza che in quell'ipotesia dib triade : la triade finirabbe cogli, prgani, l'obbietto son in stobbelichen fantion Er quelle triadi gost dinanse sono da qualicudis potersuministro e suddito: come: uno de due sua ducada trea come unanmera qualunque é dixerso da auna shrogisuttizglizesserizumani ichannoizintelligengar, volontà. ed sergani, e messone itutti agire: l'uno sull'aline cama sulle eoso do cuit sireoudatio sopo de quinci, tutti e o ciascuno verso secured simple squeet poters of ministre of sudditger of the same uila società domestica non ha quella triade; come la madre

v 1391502 ni v 133 vietov 1323 ling digno life germaindad Archest ...

demonaco (o ministro, edicilopadre causa o potere, se da mate dre dellas proprentione de figlinoli de necessaria canta como ibopadre for come, identichanle prondizioni tranta società den menticases la molition ha Tradoro, sappura erroneamente i unte L'altro si volessero identiche niteneve a questa una monitai hatrebbeimai li cionuche guna; secietà damastica esiste anco senza figlineli parsuoltandditir neusara il Bonald oche cont sederà adi beigglegleg ma una società politica non asiste senm sudditionEd defalso altrest whee mella politica società neces squiinsiano potenquio ren ministri node uffizieli suainte sudditi ou penolo, impercechè e formaria basterebbaro une cha cet mandi, e gli pltri che ubbidiscano. La società religiosa non da jagguagliarsi, solljumana innunella, doil suprema i potere degli vomini, o dell'universa; per nai cristiani è indubitett varità, shengaquel possernatio suppositivino Mediatero ches eglistinatituli di iministri si suoi perchèn sul innon dovere stared sempre. Uemo: Dio dia mezzo e moi upminidae noi ciamo sudditiidezsuoi; ministrii per genquistere iluregnoude Cielie e non per essere governati da loro ne gennio della oterna: Mn Renaldestassocka infirmato: il augustistemas elactristà Odel wero goglie, in follo gli ingegni più alagri quando vitriluttmo. Concidentaché aggli dan que manapite principit un mando is discorrere in merticolare dell'origine della società politica le de supi progressi dice che u sels samiglie rii moltiplicargad si dispersoros susi divisero a intento de femiglio belo abita; name i medasimp territorio; avendo de i bisognici comandina soddisform p del perisoli pomuni ad evitare de signinino no in gorpo dinstato perindifendero sè medesime un ancoi merciali taccare; tutto diventò pubblico in quelle famiglie diventato pubblishe isunzinni day yanimonti oned i septimentip cherena percevana , (11), Arzio chieggo se samiglie, chainon arana simples (mardistinte Empardall'altrasusis piunivanos in coupa

XI . . . . . . . . . . (1)

<sup>(1)</sup> Op. Cit. L. I, c. VIII.

di stato; come lo stato o la politica società è la stessa; che la domestica, la quald esiste dina volta che si contrae matrimenio tracum womb; ed unal domid, e si accreses per Phyliabli, che queglind procreuno? come e la stessa che la religiosa illa quale macque in quello istesso supremo momento, in cut Diolinspiro in factia all'uomo il soffio di vitat Necessaria per la creatione stessa dell'uomo la società tra Blog? 61P nomos necessaria per la conservazione della si ecie creater la società tra l'umo e la denne . colle prole loros mid mon necessaria la società, che varie la miglio dopo tempo discorso per sopravventiti bisogni costituirono quine potevano don costituire, che vollere edititie, othered to consense for sosthericano Be società politica importa sovrena potesta pil Boand non pensit attriment, dinique la sovrana potestà col consenso fororie famiglie Editiumono: II Bonald in riconosource of organical action political società ebbe implicitamente con fussito da sual totale differenza della veligiosa, e dalla domesiles? elbuyuzatti A'sue sistema'sulki medesimezza di quelle e non per essere governati da loro ne avamioldalbisoteran lal Ondeches leglimpisorregerei il isistema, nehordurae istesso demonvaji dissement passando is annigite o hella i politica sodiethamne dienon distruggers full noto, the desictorasse al distora d'esse, dirivirus delle legga generaline necessarie della conservazione del genere unal no un essere che avesse ibipotere di sommettere adi un ordine generale di diveri; ec. quelle modiente particolari e diviser di (P). Ediad qui obireggo comeountuale potere mon send refigioso ouded domestico , A necessariobile preestatement es so now bidesso picome sorge questo gigance daffacteren, profesenza macree Pipadri di la migital, que tanti re, come dovevano abbidire a questo estranio ne l'églino re per le stesse leggio generali) e necessarie deligenere umano propugnate del Bonald ? Cost tutto il sistema

THE THE WALL TO BE PARTY

suo, all'applicazione, si risolve in una asserzione priva di attenenza con tutti i precedenti divisamenti, ed altro non suona, se non il fatto del potere è il suo diritto.

Il sofisma di Filmer è stato il più accomodato ad immedesimare la società domestica e la politica: Adamo fii il primo padre, ed il primo re, e per dritto di primogenitura sono i re della terra. Ma Bonald sapeva come incluttabilmente il sofisma del Patriarca era stato confetato da Sidney e Locke; e che al postutto quello monato buono in tutte le sue are gomentazioni, non porgeva ad alcuno re il titolo della sin primogenitura.

Haller con altra serie d'idee propugna, che su de capi degli stati non è altra potestà che quella di Dio. Egli pone a principio : " le state di natura non è mai cessato, è l'ordine eterno ed immutabile stabilito da Dio stesso ... ed esco contiene necessariamente rapporti ex-trasociali, e rapporti suciuli diversi; in ciascuno di questi de superiori e degl'inferiori de libertà e l'asseggettamente, la dominazione e la dipendenza.... lo stato extrasociale esiste tra tritti ali dendiri che non sono, gli uni risguardo agli altri, ne superiori ne inferiori , ne membri di una medesima comunità n (I). Or verissimo è, e provvidenziale, che tutti gli nomini mastano con diversità di forze intellettuali e fisiche, e chi-ne! hi maggiori, comenda aglicaltri, (2) come il padre al figlio, il sapiente all'ignorante; il medico all'ammelato, il rieto al povero. Ma verissimo e provvidenziale parimente è velo il figlio aggiunta la maturità della ragione non è più non getto come priseal padre, acquista l'aso della sua libertà, e splo gli è dipendente per la riverenza e la gratitudine; grouping to come a fit of the most specification of the some

<sup>(1)</sup> Restauration de la Science Politique e. XII.

<sup>(2)</sup> Su di ciò si veda quanto abbiamo stabilito intorno alla disuguaglianza de' fatti, la quale se si distruggesse, verrebbe a distruggersi l'uguaglianza de' dritti Cap. Sec. Sez. II.

والمعارض والمعارض

l'ignorante, l'ammalato, ed il povero riconoscono ed ubbidiscono per propria volontà il sapiente, il medico, il ricco; recano danno a se medesimi se non la facciano, ma il sapiente, il medico, il ricco non hanno dritto ad adoperare la forza su di loro. Colui poi, che abbia superiorità di fisica forza su degli altri, può abusarne, ed Haller ritrova nello stesso stato sociale e prescritti dalla stessa natura, quattro mezzi contro tanto male. 1. Una legge universale colla sua potenza intrinseca, ed il suo carattere obbligatorio, la religione e la giustizia, che diascuno uomo ha innata nel suo cuore. 2. Diverse forze morali e fisiche per fare rispettare quella legge; il dritto della resistenza, o della legittima difesa. 3. L'assistenza dalla parte de suoi simili, tra cui la giurisdizione de superiori e l'aiuto degli uguali. 4. La fuga e la separazione (1). Ma quando poi si tratta dell'abuso, che può fare la potestà suprema dello stato, egli dice: « che eternamente resta vero, che mon può essere impedito che dalla religione e dalla morale... Le suprema potestà a cui non, si può resistere, non be alcuno giudice sulla terra, contro di essa non viha ricorso che presso Dio » (2). Or egli ende in aperta contraddizione: conciossiachè il superiore e l'inferiore sono per hui dettato della stessa natura degli uomini anzi degli esseri tutti, e nulladimeno egli stabilisce esserganco dettato della natura che contro un superiore s'adoprine que' quattro mezzi ove egli della sue forza abusi; ma se un inferiore per natura può agire contro un superiore per natura, perché dunque non può agire contro colui che è superiore a tutti? Egli non sa addurne altro argomento, se non se niuno può avere giurisdizione su colui che è superiore a tutti: il che escluderebbe al più contro il superiore di tutti un giudizio quale si propunzia contro degli altri,

<sup>(1)</sup> Oper citres XV.

<sup>(2)</sup> l. c.

ma non escluderebbe mpical diritto della resistenza e legita tima adifesa quen nencondele segorso degli uguali; e sinalis fletta, che quel dritto Haller svole ampissimo più che forse non : conviensi pin Apslitica asocietà a Haller, non niega che la potestà suprema può abusara, ciò iche significa, adoperare la sua forza contro des leggi della giustizia; ora perchès allora gli altri non shanno dritto d'adopérare da forza loros contro di lei? Come perulei si può invocarenta giustizia en electasor in cui ella la giastizia viola la Inclale gaso non sarchbaro al più che due forzemsentoignisticia salouna contro l'altra la superiore e l'inferiore k e se la juferiore vincesse la sui periore, essa diventerable da superiore ma invero in tale caso sono due forze unqueuperiore charitatata, ned una infe riore giusta e de giusta può, anzi deve respingere l'inginata Delle due l'inna, piène diffatte, ches nostituisse, legittima la suprema potestà in una politica società, ed allere clascunt col fatto, può acquistare da suprema potestà que quindi cia seuno colefatto può de inferiore cassare as superiore ende suddito: a re, ed: allora out il sistama di Haller gliv nomini avvicenderanno i (ta alaispiùossfrenaths anagahia ai adal il biù efferato dispotismo 45 ou nopo è il diatto 2 manda giustinia 2 che definisco la legittimità della suprema potestà ed allora cisa duno, che la possegga, debbe renderne conto a Dio, ced agli gerne, it have some dell'umanità; e quale è al savinimou . Il fatto, posto invede del dritto nel sistema teocraticolive l'assoluta sovranità d'un solo la quale pen la stessa netura degli' nomini & trascinata: a degenerare pine tiramaido. 5 Pare quel sistema, se da un canto affrança il umana souvanità de ogni esteriore freno, e necessario, imperecche ella in opens esteriori e verso uomini conviventicin reciproche attendusi s'esercita, da un altro la assoggetta a quello dell'interna coscenza, e d'un Dio punitore de re come de popoli, che sviano da diritti sentieri a tutti prescritti. Ma il fatto invece del dritto nel panteistico sistema, che ha la sua ul-

time le massime espressione dell'Hegeliado d'hulassoupan kar tivannica, scienta dhysigmis legges distinas ed anneanas still in the same and see a still devente idolatria della forzalo Per rollalio o dilude di indivinite di nella: tenebrosaque edo da brantoioaza ofatille (Diedetrica Vacquella) non appena annungista dal maestre è stata dagli stessi adepoi in o diversio (sensio intesa la paresi che i dos stato dionisia riduale: conseguenza deb imondo edisco ils 'quio) si antaglia sibene se io il echie, gidenko som sideriko skottosaktro supeito, isch usepacaditas pierib l'assurdità del granteismou quando si stratia degittindividui umaini. dili queste semanaribni adoli Putto 10'e adolle inttenenzis loco a non sicipus dissorrere coi come i del Portou pod sciache cost si cambano preministessbuell brgomento, ainsi ensilyanundari (sersy samusuasesily omisbisan, lighiy silgesile ringer great large thinks of roof, Bratto burton s visibility miniustessi dell'encono, etchie dudlo, eseconde buiglibil supplied of the second of the anisi illusud scores densisus repranto enels inpgareó gl'indicido de **ôb**me itali (ville ed *o* necessario per se stessou(2) o Franco como e idistitivizoredalizitaduniteierti dico sulle le Stato sendobber tifidentellume idelle uragione associazione ed individuo unainia ddoStateitcher enhecessarielper segou niega gliestogsibindbridhe definition and in the state of the series of dano, ittitala iloizenna diciale ioildenne úta tous lua. Sechland germe, il buon senso dell' umanità; e quale è ne' suoi ampiù astroida (al., potrorii proide inharma di ibo oradia somo escopraticali va range de la State de la constant de delar archenióuquamentalmentique mire indizibbantado. attens amatrimenta dicena il capricifioscenzo. Le contraddiciosse spliq fueridalla stesse ereinogolo del dialettico sisteme : enpejossiaché la comiglia spen Hegel come lo Statoniha in son sugrassana s' esercita, da un altro la aspegecia, sas que antiporte in training in the contract of the co 51(2) Begild Pespodizione devisistemi megenido natio da suamonne sia Storia della: Mosofia del gritto vendatia dati Bectiti i Idrech Libne i Ve vece del dritto nel pantersion sistema. El a Azquo .coa .xi8

non è un puro mezzo per l'individuo, consiste appunto nel negare gli individui come tali; vale ed è necessaria per sè stessa. Or se la famiglia è necessaria per sè stessa, come poi viene annientata dallo Stato? O non è vero, che la famiglia è cesiffatta, o non è vero, che lo stato è necessario per se stesso come la famiglia; se la famiglia sia cosiffatta, lo Stato non può essere che aggregato di famiglie, un mezzo per le famiglie, non è necessario per se stesso; o se lo Stato sia necessario per sè stesso, se annienti la famiglia, la famiglia non può essere necessaria per sè stessa. Due esseri necessari, e di cui l'uno annienta l'altro, è contraddizione in termini.

Lo Stato, idea necessaria per sè stessa, ha in sè l'assoluta' sovranità; ondeche l'Hegel dà il bando a qualunque azione di Dio e degli uomini, ad ogni legge positiva divina, ed umana, a tutta la storia, e sdegna la costituzione inglese: ed ogni altra che l'assempii, e rifluta le assemblee rappresentanti de popoli quale mezzo di tutela o guarentigia deldritti loro. Ma al postutto siccome l'ente Stato non esiste: è un corpo dato ad una ombra, così Hegel è necessitato ad inco vestire la sua sovramità ad individui non fantastici, bensi reali. Ed allora il sistema suo cade dall'altezza, in cui si supponeva collocato, perchè le tenebre che lo circondavane impedivano di seorgerlo, e si offre nella sua umile indole e portata; che è di concedere l'assoluta sovranità a principi, e più a' funzionari su de' popoli; a' funzionari è per privia: legio ideale il senso politico. Così l'Hegeliano sistema colla: pretensione di rigettare ogni fatto, ricusa a popoli i lordi dritti, ed ogni dritto attribuisce al fatto, direi quesi materiale; poiche eccetto rarissimi casi, e non mai ne moltepliciparticolari delle bisogne d'uno stato, la suprema potestà si mette in atto da' sunzionari e non da' principi. Se il sistema teocratico vuole i re indipendenti da popoli e dipendenti da Dio, il sistema ateo vuole i funzionarii indipendenti deDio, e dagli uomini; l'uno almeno cansacra fatti, che pria ha consacrati il tempo sovente sopra accumulandovi splendori e gloria; l'altro consacra fatti del momento, che l'umana ragione non approva, nè l'umana immaginazione sen'allieta, il dispotismo degli avvenitiggi.

§ IV. Fra coloro che attribuiscono alla umana volontà la legittimità della sovranità a sono de noverarsi gli scrittori addimandati di dritto naturale, che dalla umana convenzione derivano la politica società. De quali il Pufendorf ha più esplicitamente trattata la materia.

Egli sostiene, che per tre vonvenzioni viene a costituirsi una politica società. La prima è, che « ciascuno s'impegna con tutti gli altri ad unirsi insieme per sempre in un solo corpo, ed a regolare in un comune consenso ciò, che risguarda la loro conservazione e la loro reciproca sicurezza. Questa convenzione si sa assolutamente e senza riserba, cioè qualunque forma di reggimento; venga; ad essere approvata dal più gran numero, od a condizione che ciascuno non sara tenuto d'entrare nella società, che nel caso che gli aggrada la forma del reggimento.. Che quinci: fa d' uopo d'un Decrete, per cui si regoli la forma del reggimento. E quando si è entrato nella società assolutemente, e senza riserba, ognuno deve se voglia dimorare nel luogo ove è stabilita, acquietarsi alla forma del reggimento, che si è scelto a pluralità di voci quando anco non la trovasse a suo grado. Ma se si sia stipulato di non rimanere alcuno nella società che supposto, che la forma del reggimento gli andasse a gemo, ed allera il consenso del più gran numero non imporrà alcuna obbligazione a coloro che non avranno approvato espressamente la forma del reggimento, e non li renderà membri dello Stato, che va a nascere. » La seconda convenzione è quella, ... per eni si scelgono una, o più persone, a cui si conferisce la potestà di governare lo Stato, in guisa tale. che coloro, che sono investiti di quella notestà, s'impegnano

a vegliare con cura a al bene ed alla sicurezza pubblica, e che gli altri loro promettono fedele ubbidienza ». La terza convenzione è quella per cui a sovrani e sudditi s' obbliggano gli uni verso gli altri ad adempiere i loro rispettivi doveri » (1).

Bene sta, che alcuno se espressamente o tacitamente non acconsenta alla formazione d'una politica società, dal convenire anco unanime di tutti gli altri non possa essene con stretto a parteciparvi. Ma è contrario a giustizia, che alcuno avendo consentito in generale e senza riserba d'entrare in una società, vi rimanga qualunque maniera di reggimento dalla pluralità delle voci, venga, deliberata. Imperocchè, so gnella trista sia,, egli non solo non ha dovere d'assoggettarvisi; mu anzi dovere ha di dipartirsene; e se ciò non possa fare, non ha dovera d'ubbidire, come suppone il Pufendorf; altrimenti la legittimità, o illegitimità della potestà soyrana dipenderebbe dalla volontà degli uomini, e non dalla natura loro. E come ubbidire a sovrana polestà, cui si tributassero onori divini, o si desse imperio di guastare gli ordini naturali delle famiglie? Quella riserva e sempre implicita, ne uomo y ha mche possa, senza calcare la giustizia mrinua. ziarvi. In quelli gravi casi di lesa giustizia siccome una espressa rinunzia non è lecita, così, se mai fatta, dovere è, il non serbarla anni apvenetant, anzi almana non li de richiese anni le tre l'en partier l'anni l

Ed egli en da ripujarsin superflua la terza convenzione espressa, o tecita, che il Pufendori, pretende necessaria d'adempire i reciproci doveri loro sudditi e sovrani. Conciossiache una volta che una o più persone alla sovrana potestà sono elette, e colesioro l'accettano, l'eseguimento de doveri di loro e de sudditi è compreso ed in quell'alezione, ed in quella accettazione, imperocche senza que doveri la sovrana potestà non esisterebbe. Quella terza convenzione

<sup>(1)</sup> De Jure Nat. et Gent. Lib. VII Cap. H S. 7. S.

suppone, che un popolo potesse eleggere una o due persone a sovrani senza avere dovere d'ubbidire loro, che gli eletti potessero accettare le foro funzioni senza dovere di bene esercitarle; che in altri termini significa, che gli uni e gli altri facessero una convenzione senza dovere d'eseguirla. Una convenzione, ed il dovere d'eseguirla sono inseparabili cose, eccetto sempre il caso della iniquità di quella, ma allora anco invalida sarebbe una terza, e cento pure sul dovere d'eseguirla, Quello errore del Pusendors proviene dall' aitro, che vizia tutto il sistema suo, non guardare punto ulla giustizia, ma soloalla umana volontà in determinare la legittimità della politica società, e sua sovranità. E reca meraviglia come egli in quell'errore cada, mentre che trattando primieramente delle convenzioni in generale aveva dimostrato. che ulcuno non si può validamente obbligare a cosa in sè medesima illecita (1); e trattando poscia della potestà de soviani a prescrivere leggi a populi dhigentemente propugno contro Hobbes, che le norme del giusto e dell'ingiusto erano sul dritto naturale fondate anteriori alle leggi civili, e che il vero ed il retto dalla umana volonia non dipendevano, illa dalla natura stessa delle cose, la quale non è date ai Sovrani di mutare ad arbitrio lofo. (2) a illon, il <sup>91</sup> Il Locke non incorse nell'errore del Pafendorf, egli non

richiese quella triplice convenzione, anzi disserche coloro richiese quella triplice convenzione, anzi disserche coloro richiese quella triplice convenzione, anzi disserche coloro richiele meglio provvedere alla propria conservazione e sicurezza a sono convenuti di formare una comunità, o un governo, per ciò stesso si sono nel medesame tempo incorporati, e compongono un solo corpo politico, in cui il più gian numero ha dritto di risolvere, e d'agree (3). Egli quinci sembra di concedere molto alla umana volonta in

A Commence

<sup>&</sup>quot;(T) Lib. III C. VII. § VI.

<sup>(2)</sup> Lib. VIII c. I. S V.

<sup>(5)</sup> Of. Civ. Govern. Book 2. c. VIII Sc. 95. 3 (24) (41)

sostenere come necessità sia, che alle decisioni della maggiorità debba sottostare la minorità dissenziente in una politica società (1). Ma egli aveva un freno apposto a quella, in abbrueciando la sentenza dello Hooker, che i membri d'una societàfossero in generale obbligati ad ubbidire alla sua potestà legislatrice, a meno che non si presentasse loro qualehe rugione che li sforzasse a non farlo, cioè che le leggi della: ragione, o di Dio non gl'imponessero il contrario » (2). Ciò che puossi appuntare al Locke in questo argomento si èlche egli non vide chiaramente la vera indole della società: politica, e della sua sovranità; conciossiache disserva che nua politica società è solamente ove ciascun de' membri, ha desciato la sua naturale potestà e l'ha rassegnato nelle manidelle comunità » (3). La vers indole della politica società come abbiamo fermato, è il custodire i dritti degli associativi e quella della sua sovrana potestà di portare le leggione quell' uopo. Il Locke per il retso giudizio suo da quel l'assiste e rassegnare ciascuno la naturale potestà non trasse false conseguenze; ma li Rousseau traducendo quelle voci in mi nunziare, ed alienare ne ricavo falsissime e perniciosissime

day off allowing made in the constitution

<sup>(1)</sup> I. c. S. 96 e segu.

<sup>(2)</sup> l. c. cap. VIII § 90 not.

<sup>(3)</sup> l. c. cap. VII. S. 87.

<sup>(4)</sup> Contrat. Soc. L. I. c. 1.

individuo può adoperare per mantenersi in quello stato. Allora quello stato primitivo non può più sussistere, ed il ganero umano perirebbe, se mon cambiasse sua maniera di essere. Per conservarsi allora gli quomini non hanno altro mazzo, che formare per aggregazione luna somma delle forze già esistenti, metterle in ezione con un solo motore; ferle agire di concerto. . Ma come regli si domanda, fare siò senza naocare gliauomini a sè medasimi? Man Trovare auna forma d'associazione che difenda e protegga con tutta la forza comune la persona ed i heni di ciascuro associato, e per la quale ciascuno unendosi a tutti non ubbidisce pertanto che a sè medesimo e resta così libero che pria. Tale è il problema sfondamentales dels quales ils contratto sociales dá sla soluzione. Le classole d'esse sebbéne non mai formalmente annunziate i sono facitamente ammesse e riconosciute orungue sempre legstesse pariolate pala società si scioglie, ciastuno riprende la dibertà naturale, perde la convenzionalte, per la quale quella rinunzià. Tutte tali clausole riduconsi ad una sola gioù l'uliengaione totale di ciasouno associato con tuttici: suoi deitticia tutta das comunità: ciascuno dindesi tetto intieroy dancendizione è uguale perstutti e la condizione essendo uguale, pentutti calcuno non ha interesse diarenderla onerosa ngli altrina (1) is is inte obne to rece o Rousseau s'avvisa bene, che le stato di matura non è la politich società, ma la famiglia : e così egli Brigetti d'errore gravissimo ... in eni mria era incorso de trattando dell' origine dell'ineguaglianza deglimomini, cioè di che stato di natura importasse quello, in cui gli nomini come bestie, randagi, e quiscentisi di ghiande e ed usando di vaga venere farina fossero vissuti senza alcuna famiglia. Ma egli va in altro

estremo e funestissimo errore ponendo, a, principio, che la società politica si costituisce per la totale rinnazia, ed slie-

<sup>(1)</sup> Op. cit. L. V. c. VI.

nazione, che dei dritti iloro fanno gli associati. Aliengreuna cosa significa, perdene alcuno una cosa propria ad anquistarle un' altro, il quale possedendola allora come cosa, sua propria può disporne a suo talento, e questo significa appunto nel sistema di Rousseau ciascuno individuo como ponente una società perde i spoi dritti . a questo essera composto, morale . l'acquista e padrono de' medesimi ang concede poi a tutti quella persione di godimento, che sindica opportuno. Sendo quell'essere il padrona dei dritti adi tutti fa quelle leggi che meglio a lui pare e piace, essamon sono mai ingiuste, niuno ha da lamentarsene, perchà niung ha più suoi dritti, che intigri in quello trasferi; il quale of despota nel senso più ampio e più vero vanon è affatto obj bligato verso alcuno de' suoi membri, può mutare, quando gli attalenti, le sue determinazioni. Ciò dice lo stesso Ronsseau « l'atto d'associazione contiene un impegno reciproca del pubblico co' particolarimo e quindi ciascuno individue si trova impegnato.... come membro del sovrano, verso, i particolari, e come membro dello stato verso il sovrano. ma bisogna notare che la deliberazione pubblica, che può obbligare tuiti i sudditi verso il sovrano a cagione de due diversi aspetti, sotto i quali siascuno d' asso è considerato. non può per la ragione contraria obbligare il sovrano varso sè stesso, e che per conseguente è contro la naturalidel corpo politico che il sevrano s'imponga una legge che pan possa violare : E ne conobiude come inevitabile conseguenza che non può esservi alcuna specio di legge fondamentale obbligatoria per il corpo del popolo, nè ancoi il contratto sociale » (1). La conchiusione dunque del contratto sociale di Giangiacomo si è il dispotismo esercitato dallo stato. Reli banditore d'ogni liberta umana è caduto in tanta contraddizione, perchè non aveva l'idea della vera ugueglianza de;

<sup>(1)</sup> L. I. c. VII.

difitti dégli nomini, de della vera libertal egli quella aguagifunza teneva nella mente sas confusa sempre cellaguaglianza de fatti, la quale è la distrazione dell' uguazionza del dritti. Per lui quindi uno stato basta che per catti i componenti suoi porti legge agail! "Cioe" tutte congui nello estesse condizioni. sieno misere rime di servili da sempre bene operato, per lui Husoviano unlo statto non può hispiari male così dice cedi stessoria di suvrano non assendo formato che del particolari the 10 tompongenous on hame but avered interesse con-Mario at fore ger consuguente in potesta sevrana non the bibognoud alounas galarentigiai) versoual audditit poiche de ime Bossibile che il como bostiai nuoiere ai tutti i suoi membrio il soviano perciò selo eke egli è , de sempre tutto ciò che debbe busin verso eveno de' snoi membri, puo myere, uspiete -2 Pavola guella Hinunzia andritti unitano Pha fatto intai a firm o'pud faith imperceditoniano puso rinunziare la tendenzalista aduessere itelise, a questo suit adpiereço o isua nec cessita. Cili domini passuido dallo estato di materia a vouello di Bulitica società hatino voluto, comendevevano, conservare medical lord diffit, effect and the sicorare preservation dorse Non Sara Mas superfluor of variantentarethunei la ipoliticalisto erre si sinciali soli el compositione de la composi dividuluinesseri orbido, si sustinguos imatorono giammais festano sempre teon autividioro marerali disubsi la società political e mezzo onde quei dritti vengano dificacemente tufelikli gree però dia sovranità sua à da funzione ingcessuria ad obbiggtoria per il corpo dejoningmabatous onit ilaubi biblibilitalia singlizide sia il fondamento della politica società, e sovranità stavesque one ese elleuna delle particinfrangacilo contratto; feliterativiene ancoescioles skill obbligazione skappe quinch

che se un re manchi alla convenzione, e sia cacciato, il popolo ha arbitrio di scegliere altra forma di reggimento; e viceversa se il popolo manchi alla convenzione, si ribelli, ed il re lo vinca, questi ha arbitrio di scegliere altra forma di reggimento. Ma la giustizia, o l'utilità, dichiarata dalla umana convenzione sendo il fondamento della politica società e sua sovranità, se quella richiegga, ad esemplificare, che un reggimento monarchico costituzionale, quale era stabilito, continui ad essere in vigore, un re rompendo la fede ed anco cacciato, non segue che il popolo possa quella forma cambiare, ma che altro individuo ponga sul trono, il quale pratichi con religione le funzioni sue; un popolo, o meglio una partita sua attaccando senza ragionevole motivo la regia sovranità, e compresso, non segue che il re possa cambiare quella forma, e rendersi assoluto, ma che gli ordini turbati ristauri. Se il reggimento monarchico costituzionale sia l'utile, o il giusto, esso debbe permanere, manchi il re, non per ciò il popolo ha dritto di mancare a sè medesimo; manchi il popolo, noneperciò # re ha dritto di mancare egli pure; ciascuno sempre faccia il suo dovere, questo è il suo dritto (1).

<sup>(1)</sup> Alcuni scrittori hanno considerato la sovranità rispetto ad una data forma di reggimento, quindi discorreremo di loro opinioni, come in luogo più opportuno, nella seconda parte di questa Introduzione.

## CAPITOLO SETTIMO

#### **DELLA RELIGIONE**

Intellectus humani victimas, Religione, tanquam sale, respersas. Bacone, De Dign. et Aug. Scient. Lib. IX.

·§ I. Niuna cosa più certamente dimostrata, e da ciascuno a sè stesso più facilmente dimostrabile, quanto l'esistenza di Dio, creatore, e provveditore, ottimo, dell'universo. Si dubiti di tutto, sieno per l'uomo fantasmi il cielo e la terra, ma se nulla dal nulla, se l'uomo è conscio di sè, vi ha la cagione sua; e se fantasmi non sieno tutti e ciclo e terra, vi ha la cagione loro; la cagione delle cagioni è Dio. Dio: Io sono can sono, come usci la voce dal roveto dell'Oreb; nel delfico tempio stava scritto: Tu sei. Dio è, per cui tutto è, e si muove; e la verga si muta in serpente, e torna in verga, il cieco vede, e parla il muto. Tutte le generazioni umane, selvagge, civili, corrotte, virtuose, hanno conosciuto Dio, ed innanzi lui chinata la fronte, e verso i cieli rivoltala, hanno veduto, che i cieli narrano la gloria sua. Gli atei sono solitari mostri, vuoti dell'occhio più visivo della mente, erranti per la valle della terra, perseguitati dal dubbio, non aiutati dalla speranza. Dio, che non sia creatore dell'universo, è affermare e negare in uno la cagione delle cagioni; Dio creatore, che non sia provveditore dell' universo, è affermare necessaria e non necessaria in uno la cagione delle cagioni ; Dio che non premi i buoni, e castighi i rei di questa vita nella vita eterna, è negare Dio, poichè Eghted una imperiezione in Lui non sono compossibili. Ma in Dio infinita è la sperenza umana; Dio, padre comune del genere umano, esercita la giustizia stendendo la sua destra, ma usa la misericordia con ambe le braccia stringendo al sub seno il genere umano.

Società d'atei non d'mai esistita sulla terra; alcuni miserabilissimi selvaggi e ravij se mal si sieno trovati, i quali all'idea d'una divinità non attendessoro con costante adorazione, pare privi affatto d'essa non sono mai stati! Bayle ha defio: "Il consenso universale non soffre alcuna eccezione a questo riguardo, non vi ha alcun popolo, ne alcuno individuo, che non riconosce una cagione di trutte le cose. Gli atet. sonza eccettuarne un solo, segneranno sinceramente con tutti gli ortodossi questa tesie v'ha una caglone prima, universale, eterna, che esiste necessariamente, e che deve essere chiamata Dio (1). . Bacone aveva detto the Dio non ha mai operato miracolf per convincere ghately le ordinarie spère sue a ell bastano. Vero è che un poco di naturale filosofia inchita gli uomini all'ateismo, mas la scienza più profonda il condlice alla religione. ... I popoli prù barbari hanno nozione de prosebbene tutta Fumplitudine sua non comprendano. Così contro ngli atei militano gli uomim selvaggi insieme co' più profondi filosofi (2). "Bayle: ber quel suo genio surucciolo allo scet tico, si piacque di porre in problema : se una società at atte fosse male peggiore, the alcuna di idolatri; e seguendo l'antico avviso di Plutarco, contro di questa si pronunzio (3). lui si è assennatamente risposto: che se egli intendesse per idolatri coloro che negassero un Dio provvidente, è però Hi muneratore e punitore degli nomini, ed allora cotali idolati indiretti, o disguisati atei sarebbero; ma se per idolatri in-

<sup>(1)</sup> Cont. des Pensées Div. SS XX. 2 1 1 1 1000 and 96 (1)

<sup>(2)</sup> Serm. Fid. XVI.

<sup>(3)</sup> Pensées Div. S CXIII, e segu. ed Addit: cinq. Obiect.

tendesse coloro, i quali quel concetto di provvidente almeno ritenessero di Dio, che poi sfigurassero, ed io dirò abbassassero in mille modi ancora; nulladimeno cotali idolatri sarehhero sempre agli atoi preferibili. Imperocche d'idea di Dio, comunque guasta e pervertita, pure sempre quella è d'un eterno fondamentale ware ill quale jove; manchi, irrompe piene inevitabile di nefarie, perturbazioni. Niuno di buona fede diza mai, che i civili consorzii prospererebbero, anzi esisterebbero, che il genere umano non andrebbe a rinselvansi, e disperatemente perire, se l'idea di Digifosse abbandonata: Gicerone disse: "Non so se talta la pietà verso gli Dei la fede aucora e la società del genera umanos ed in sunos da svirtù danniù escellante da giustizia, si bandisca (1) (10 E noi sappiamo, che questo necessariamente avvergebbe. Gicerone conobbe : "s che non fu mai alcuno uomo grande senza ispirazione divina (2); e pensava, che i romani per niuna altra insturale virtà ma solo per la pietà e la religione, per la sapienza loro, di comprendere, che L'universe cose sono rette gagpyernate dalla volentà degli Dei immortali, aveyano superate tutte le genti e le pazioni (3). Ed egli era tutt'altro che superstiziose; anzioviveva in quella stagione, in cui gli Dei falsi e bugiardi erana ludibrio e scherno dei sapienti, e le monti loro endengiavano cintima anziosa aspettazione del Dio vero, che ancora non s'ara manifestato tiere si macana di norre in precisione di contra più di contra più "L'antichità non eresse monumenti più stupendi de tempii agli Bei; di cedri e d'oro si compose la casa di Dio in Sionne, Tra noi cristiani il genio italiano mettendo nell'aria il Panteon creò S. Pietro. Ne popoli mai hanno celebrate feste più solenni che quelle in onore di Dio. Temerario errore quello di chiamare superfluo il culto esterno, perche Dio legge nel-

<sup>(1)</sup> De Nat. Deor. 1. I c. 2. XX 32 .viv. spaned seb sand (1)

<sup>(2)</sup> Serm Fig. XVI.

<sup>(3)</sup> Penseer Div & UXE a see, Org. Agen quarte

l'intimo, dell'animai all'unomomon è, anima solari animane corpe; adebbai com tutto i si adorare il suo Creatore i deldiel per quanto agli spudmeontemplarlo colla mente, ed si iscual con agni magnificaza di vedto appresentarne la maestà e de gloria. L'impresipue il esperila di cristiani do: scambiare : k'impresipue il esperila di cristiani do: scambiare : k'impresipue il esperila di cristiani do: scambiare : k'impresipue il esperila di commo è un vera effigita planta l'esperila di commo è un vera effigita planta di cristiani de commo di cristiani de cristiani de commo di cristiani de com

Non mi sono mai sentito così meno sulla terra, e più sollevato verso i cieli, che quando ne'tempii d' Italia, arricchiti da Raffaello e da Michelangelo, ho inteso i canti severi del Gregorio. o l'armonie del Pesarese; o ne' tempii di Germania, arricchiti da Rubens, e da Duro, le melodie del Bonnese. Nè mai spettacolo si offre che l'anima più comprende e sostiene, che quando il popolo per le vie ad alta voce, ed il cielo mirando, ringrazia l' Altissimo de' benefizi ricevuti; o colla faccia prostrata sulla terra implora da Lui, che cessi i flagelli. E se alcuno gravato dal volucro dell'argilla, mi dica: questa è poesia e non calcolo di ragione; si, gli rispondo, come poesia, le stelle sparse nel firmamento; l'oceano che sta ne' suoi confini; i fiori, le piante, gli animali, che popolano la terra; la progenie di Adamo, che ha nella fronte la ragione, e nella bocca la parola; e l'unanime voce di tutti loro: Dio ci ha municati E diro meglio, non o edeverquiped dire § II. Le varie religioni , onde sono stati, e sono ancora governati varii popoli, non è argomento che niuna sia vera, come le opinioni, che in ogni maniera cose hanno eglino tenute e tengono, non è argomento che alcuno vero non sia; varie le opinioni e moltissimi gli errori, eppure vi sono veri, e di gran veri si formano le scienze nila i obnosse smrol s Le varie religioni, e le simiglianze intrinseche d'alcune di loro, c d'alcune anco le simiglianze esterne neppure

sommargomento; comes da abunimatuvdolamoste here, coherell lemissinte sieno parto idelis mientis de pli i uceniniti abarsi oper le regioni della terralisenzo che di comunicazione comunicazione sinestato bisagno: e che però observiene ad il issere escluse il concatto, che akuna dal everbe di vino sia estata insegnata da legica illazione idia quelle orbrietta en simigliange i intrinse che: edizancon esterne della crelipioniile, i chemma stalla prima e genitrice di tutte, generata ella medesima dalla mente umana. o da Dio agli uomini comunicata. Certi incomprensibili misteri, che sieno comuni a varie religioni, per me sono, contro alquante volgari opinioni, fortissima prova della primitiva unica origine di tutte loro; conclossiache cose, che cogli spontanei e più profondi speculati della ragione non hanno niente d'omogeneo o di prossimo, quale il Trino nell' Uno Dio, è del Trino Uno, che si umani, come da svariate menti degli domini, sparsi su svariate ed anco rimote regioni, si saranno potute mai concepire? E la Trinità si trova più o meno adombrata, ed alterata nelle religiom dell'India, della China, del Giappone, della Polinesia, dell'Egitto, in estreme regioni d'Africa, presso i messicani d'America, adombrata in tutti i parlari di Dio ne fibri di Mose a domma chiaro stabilita dal cristianesimo. E non è più naturale, non è più conforme all' andamento d'ogni umana, ed efevata cognizione, che da una mente almeno quelli concetti di sovrintelligibile sieno stati escogitati, e poi alle aftre tutte sieno stati comunicati? E dirò meglio, non è più naturale che, sende sovrintelligibili concetti non fossero stati primieramente da Dio comunicati, e che poscia trasfigurati, e guasti dalle varie menti umane nelle varie religioni si sieno incorporate?00 E prescindendo dalla esattezza della osservazioni, che presso i varii popoli le varie refigioni hanno preso vita e forma secondo i climi, ove eglino si sieno trovati per nascita o per immigrazioni, io non trovo in ciò alcuna con-

traddizione coll'idea, che una sia stata la prima religione, e

genitrice di tutte le altre. Poiche, umanamente parlando, allora è svecedato della religione; come di qualunque affra com uniana, che, sebbene una sia la natura dell'uomo, o le sue essenziali qualità, pure nel loro sviluppo elleno diversificano secondo i climi, che comprendono tutte le cagioni fistelle, che operano su di loro, e sempre intento con quella legge dell'umanità già accertata, che i climi tanto hanno più efficienta sugli udmini, quanto eglino sono più primitivi, cioè imeno nella civiltà avanzati la quale colla tradizione del veri di mmerazione in generazione s'effettua de perenna. Bile anch considerazioni tutte impine ci dimostrano, come le mossiele scritture non asseverano cosa, che non possa essere vera cinè che una la vera religione rivelata da Dio medesimo h'e mimissimi gentorii del genere umano, dalla massima parte sun fu: smannta ang kerata a corretta quellipesa, ile presso panista eletto popolo se mantenne integra nonostante la dare certible sual per mezzo della voce sempre iviva di Diocoparlantarior la bocca de' suoi veggenti. La guale multadimeno non era monpinta, finche non fu nella pienezza de tempi vehutonDia ateista umanator et col prodigiosnot la parloraffinche en scenla muto il genero umano me diventasse conoscitoro ed cosservistanci - PE se la stessa ragione umana dimostra. Dio non intere canace che uno perchecuna la cagione prima di catte le coso : un' popoli dell'antichità il solo popolo israelita fullache all Dio solo puro , come egli e, d'ogni profana mescolanga adora L'artichissimo indiano, per parentela di razzase vicinità di stanza è quello che meno sconcio degli altri gentili lessosti concetto d'un Dio solos Per quel vere il popole chrescatigolarissimaniente e magaificamente da tutti gir altring: @... stingusva e glicavanzava, mentre a molti nelle scienze innaine rimeners indictro; a specialmente in quelli exizit "tradianni visso schiavol e-mokiplico per duel secoli fimene mulatro la Mosè uscì a vivere libero, e sagrificare al Dio uno. Anco coi lumi soli della ragione, non tenendo considerazione della ri-

volazione, la vera religione, quanto all'esistenza dell'assere supreme, si dimostra la mossica; tutti i più sublimi speculati della mente, umana non possono, più sublime, concetto formare della divinità, che quello che serisse l'israelita legislatore. E la religione cristiana è il compimento e la perfezione di quella mosaica, la quale si congiunge coll'origine delazonere umano: sulla terra. i mia antanana dia di menin'! ous por l'indubitabile antichità della religione israelitica, considero assai aggiustato il sentimento, abbracciato anco da Cesare. Balbo, chorles varie religionissono stato degenerazioni in prinipa di quella dell'unque vera Dio (1) die quali degenerazioni comingiaranog facendosi anassaggio delle adorazione di in soloc Die sotto everitinessi sai quella di varii Dei seccondo ingarii momi, e proseguinono colli apoteosi dei maggiori, e l'adoantione doglicastri, deglicelementice edelle sorprendenti forze edella-fisical natura e ocide saheismon dondo di infinità del politeismas manistellerovall'idolatries un pretzo di degno pudi -nietra: dalle, manigiproppie affazzonator ed elevato a Dioce poi abbassardno: alla vocamuzione massima atidalli invilimento della mente mana, ili fethismoreli adorazione ildir vili, brutis ad intime all'altra pari, e peggiore, l'adorazione diun vivo osceno nomo. come un Glaudio iddaranorChligolau Eglius nengennoi assaverarain che successione astorica esatta abbiano avuto, quale api and Balko abhiamo accennato quelle degenerazioni danzi di elenna galouni popoliticestarono netti; mao ciò che monta teinemia per cento si è, che la religione non cominciò dolle più [destadate sue maniere, per quinci risolire alla sua perfezione, ilimoneteismo a ma viceversa da guesto cominciò presso gli ttominist preaso um solo popolo stattegintemeratas: espresso alicaltriz più or meno esciaguratamente drasnaturo. Marenon iperción ne per alcun, altro argomento e posso accomodarmi all'orinione del Balbo del continuo regresso dell'umanità a Mose uset a vivere interest sagnificate at The and Area on in (1) Delle Meditazioni, staricha: 13 Offaya, on oruge off short one

sino a Caste Cristos esdek sino progressors callora in poid de almo perocelie ripugna calladatoria tuttase che da inacioni 1855 appi siddictro sit cossera generalmente strovate in civiltà di scienges lettere, arti, costumi, er religione in più bassa condizione, che ne dono rispettivi primordine che autonil genere amano per dustro mila anni non avesse fatto, che invecchiando paggiorare. Ripurna alla storia, per non disqualtre che Gregia di Hidargo e di Soloneo di Aristide dei dia Temistocle, fosse stata friferiore a Grecia di Cadmendilmacon di Cacrope; che Roma di Romolo e di Tarquinio fosse stata migliore che Romandi Fabio, di Scipione, se endis Cenare vo Esper ila sassas meligiones ció che ne pensavano Somate im Grecia, a Cicarone in Roma, vino ingrecitedoi; remaniche gli avevano precedutia Anzilio credo, othe sulfaces condenses also conference sulfaces de la condense de la cond monotelsmo comingiavaga is egnache confusaca vagaga passara pler numero dil mentinguale phirlume necessarie della jaran the idevina che sa improssimavar o Rescouto e storia diddishi tabile di chrosdadab wanta di Cristo conredicazione delenian golo non ha fatto mainsbeta ili quiogresso della diminazione dei politeistrize della propagazione dell' ideatdell'unico Dio; comin solo per la diffusiona sempre pinibroscente del Gristianesimos ma price per to stesso Maomettanismo. Conciossiache oliorii cheen di ilifondamento di aquesto astesso a errore è il monto teismoj e sotto questo aspetto gli Arabi abbracciando la don trina! delb falso: profeta progredirono (2) ... I quali erana allera nella massima parte, idelatri , arvegnache, de giudej e dei officiani in mezzo a loro non mancassero; ed egli asseiri narii bili confuse, il buono ed a rei e e se pria cella persussione abasi magoralla riforma rediameor patendo e persecuzione o mei nel reggimento occivica, cosocio a temperario, a quando a

outly: Meatta Quarta obtain is carone be seen outly the might ()

<sup>(2)</sup> Sale, Observ. Hist. et CHIII. bur to Maltonios order il seed .

colla (spada: e coll les termania da spinas baranti, arganantiony iersi cae bgnd extrinseed natural directlighnergyma'r fathoesse enerit idolatria fa da ilar odistruttaripreaso, giozarabi, di stabli dunel monostante de dalsitation dei el zeppa dan loro incligione l dele dottrine duto, imenaliale applitiche que coiro grandistimo roomes and anomination of the state of the control ships rolls in a sum in the second supplies the second supplies the second seco disse sanctements in sell ità ditto intoit eran de prevalene appla cristianal la cometé l'informatib dallabatera deligione a donne la ing a statte, attatte il original variable escaphical paint in a statte, a special or a statte, a special original original or a statte or Fabio. distributes é entiocomertos sobre el sales en estados para la propiesa de la propiesa del propiesa del propiesa de la propiesa del la propiesa de la propiesa del la propiesa de la propiesa del l -quo hezas arquas satis conoccioni in bigidas anticon de la constanta de la co nesse collectice regular toldello state. Il culto e stato, propriores numberesso contriburelsso modification populidina sasta saberioret wibidtag sacandotale elkomo ignohundus altra, spiste strangenestian semionis require enoitable solution en Europe phese partie of the contract of t Agazionice gederesocerticarividegislimiguismatalis, chempa date fidaibilie, aikute notupossailo antimisseregaminessis. Sanival distale inante el de company de la com inilladiniseno miser bithnee strupium il ie gedanis oprimilegil che altre sienco inificiatio diobfarbi Il Ondentica ga quedine Il dia eristicia i par cordiction in in the continue of the continue of the contract i rondoli leuropei : L'Oriente seb invello si a comprende l'afficitto. chine usulo ordinamento ani acaste mon isslot di saderdoti, ma anco do kustrieni possidenti silestiologi thi coltivatori edfortigianis si melonante é finalmétite dio sérvier vaniarang sectado à tempi ob i luggit il numerpo delle icasteti maistresmioni mangar ross iniskequella de sacerdotia, aquella debguerrieri jaquella deb compresori ed artigiani, distinti o nogliberi lo sorvi (1). Ed esti è pure indubitato; che daccasta sacerdatale che cgran parte nel reggimento politico, quando a temperarlo, e quando a

<sup>(1)</sup> Leggi di Manu pass, ed intorno al modo subservarsi pure le Caste il libro decimate firadicali Rauthier, 1811, 1920 (2)

predominario; ondechèrassai confusione della temporale potesta e della religiosa. Durhadimeno errore volgare de da riputarsi quello, che il dispotismo orientale attribuire si voglia alle religioni, anzi nel libri sacri più antichi e più vonerati sono stabiliti i dovenì de' reila felicitare i popoli. Nelle leggi di Marrà sta scritto :: che i re, proteggendo gli comini che si conducono onorevolmenta, e punendo il tristi; quelli, che hanno per unicompensiero la felicità de popoli, pervengono al paradiso; e che quando un sounano percepisce l'entrata regia: senza vegliare alla repressione dei ladria gli Stati suoi sono egitati da turbamenti, ed egli stesso è escluso dal celeste soggiorno (1). Pure non è a negarsi, che la ensta sacerdotale e la guerriera andando di concerto, in grande oppressione vivono i popoli. Quelli reggimenti appresentano l'idea più spipcata d'essere una istessa cesa la religione e lo stato, the content is out I oneronous come comme

L'ordinamento politico degli Israeliti deda considerarsi come singularissimb promeiossiacher ebbe a sua base dangeligione e la casta sacerdotale, ma d'altre easte non si compose; tutti, che non cerano figliuali di Levi, possedevano la prontessa terrati ed imbranditano la armia Pria non furono presso loro che giudici a reggitori, quando d' una, e quando d'altra tribut de primo re fu Beniamita de se gli altri fui rono predestinate figliuoli di Giuda tutta la tribu loro mon ebbe privilegio di politiche funzioni. I re per legge non furono: mais assoluti ateria ebbe esempre assemblee di aeniori de di popolo; la funesta separazione delle dieni tribù succedette. perche il re non ascoltò i consigli di quelli, e non iscomò le pubbliche gravezze...d. re, che governarono tiranni, calpostarono i comandamenti della religione; e da' profeti furono inesorabilmente ammoniti, terribilmente minacciati, severissimamente puniti.

Commissions recommended property a surface and a comment of Libro none \$ 255 e 254.

Grande senza idubbio fuol inframmissione: delle antiche religioni negli antichi stati di Rumpa, in Grecia, in Italia, in Roma; ma' caste saverdotali mon funeno in quelli. In Grecia seppure i Pelasgicantichissimi, semitici, o japetici, ne formassero unal, ella tosto finici furono famiglie sacro o sacerdotali (1), ma non sacerdotale casta; sonza di cotale iffipedimento si svolse la magna greca civiltà. E se tutti gli atti solenni dello state principiavano dal nume, se con essequio profondo s'ascoltavano gli oracoli del delfico tempia. le state nen fu mai immedesimeto colla religione, e molto meno fu ad essal sottoposteu Nonpertanto vero è, che la refigione fu presso is Grecia conte spresso tutti i popoli, il primo grandissimo lacitore di civiltà, La lega anfizionica non era che religiosa nied ella fu il notente vincolo delle più inclite preche città; de nel tempio simmanzi alla maestà del nume i greci deponevano l'ire, si riconoscevano fratelli, reciebravano i giochi daz cula Lomicida era respinto; li i trattati di pace erandasullo colonno osculti. (2) di directione -man kalia; presso idvalii popolijali etgusaki, i sabinigi dadinigli umbri, is lucati, ilas religione più austeramente, che itte Grecia, informava, ili pubblico reggimento de la privata vita; i rituali libri; gli pruspicire le divinazioni degli etruschi famosissimi furono: I popoli confederati chbero, loro, ferie affine, in onorando in comune gli Doi, di saldare loro amistà, Come fratelli stimarsi. Furono presso lero pressoie di nobill e di sacerdoti, conservatori del misteri, tramandati; ma speciale educazione ed abilità bisognava all'esercizio dell'ufficio sacro. Presso gli etruschi era jeratica gerarchia che cominciava dagli scolari, i Camilli; erano collegi elettivi, ed il month in fact, the control of their it amateriation appeared

<sup>(1)</sup> Athen. Lib. VI. c. v. ed Esch. in Clest ( ) a suffer a suit

<sup>(2).</sup> Sainte-Croix des Anc. Gouvern. fédératifs. d'spez. art Hi. Freret sur les Assém. Amphiet. e Remarq. de Sainte-Croix sull'opinione di Freret.

pontesioenelettoOvenivo 186% suffragi de dodici popoli. Trazpop pielic italicial' anistocrazzia tenno scripre in principale modo il gavernamento dello (Stato) (1) in oli il necessoro dello (Stato) (1) i in In Rome, in cui gran parte della religione, e specialmente pel primordii, fu accattata da quella degli etruschi, dapprime ib pubblico sacerdozio (2) fu approsso de' padri, o del 2000 bili, poscia fu anco a' plebei comunicate (5) III sati presilege furnno sempre electivi eeme elective Hydentefice Wassino, copordet esollegio de poniencio che estellultra esobrastava lle chozicerimini alerengioner parniva aller di chagenazione de de morte 1642 Pontefice Massimo fui una Wolte Welluto The His Corumanie pièbeo (57 4 Ediantine qui hat poles Minasterie la le attro asurpal singly in belatelil. Ondecher in Rolling, sebbene ogat pubbileate pitvita essa solto Piegidi acha religione isse oustoditele bure de characterische furman de len bredeminate fiel laseia tra il finifo e l'infinite altro di collimbratif 1981: smovte. 3) Par Sinoidbile ochellaunch miele Purbal medzie selväggit esisteltera maister 12 delitat way be and their sacretions as at their termination of their sacretions and their sacretions are their sacretions and their sacretions are their sacretions and their sacretions are the sacretion are their sacretions are the sacretion are the sac logiati anono arando en emisporativa. Cesareo defisse: Lo Electent dar canti shionil. : Hiorp and all problem elegione abbracciality queller fiether fechier feinteri eloda' leongelimpari sente mand dialog (6) Beprint denni ac quantum de uvitan asséro aralla. Dalle gualvaconsiderezioni viene a fermarsi che non solo in Orteme, are la relikione imperava sullit politica botesta .10 4 che le cose spiritueli e celesti. Per cio che è delle cose tem-971(4)) Micelia Storia edoglir antichio Rope Athly Cap. MRI MRI 19 Balloso ( a coloro che sono i capi del governo (1). E altamemicolo dila principle of the gaserdate of the control of the co attribuisse an erse merpreetheidnenoid godmans one gangland 6 MdAno di Bomaci 1840 Cici, ale Bepubli la Illy Live Her Xoci de rat

<sup>(4)</sup> Cic. de Leg. L. II, Dion. L. VIII.

on **(B) of the Roll of S**eparated of a supplied the color of the superior of the the first of a sugar

<sup>(6)</sup> De Bello Gal. L. VI, C. XIV.

quasitin ser la incorporavazation meanco in vOrtidente del que lo catato non era assoggattate alla ereligione, ema 'merilio ilaisis gnoreggiava, alcuna idea di totale [distinzione tra zhiesa e state non-maissisconcepi inkancustai più savi. Da falsauréligioni persyr mucraid, of illand take the pollage and the person rectant o operatura, alternara a astrumoneros directos constituidos furidades de constituidos de const bili, poscia fu anco a' niebei comunicatairinge setromente httphosococic satisfy amiasanaitains close protadococic situation. Lantica, sapienza non; rayeva mai sespicato : [limio] regue non eò di gueste anondo il foto de l'agent and de l'actione i di di ci cosorio date ar Dio quel et che sà dividia dia lang i poa o neghèrèt che iligristianesimozobbiacilisprimpanpyinzistoceilsandelosquesto veroni la religiona i non di godditan della temporali potestà rita religione, non rès dominatrice delle temporadi petestàt des pero fezione del cristianes imo separa questo, mondo dall'altricosso lascia tra il finito e l'infinito altro di compues se non quanto sia negessario affluchà malufiniti mualle asoletiabe ais appace di congiungerai colli infinita celli infinitalisi congiunga allocia non; più è l'incombenza del cristianes imomelle faccande imonel dancanii spidare na senatan tra ali na senatan e ne senatan e na senatan e na senatan e na senatan e na senata benze sus riskuandano il cielo "rei lisp queste copune pressore l'Alerno, die concedere anisprisondine a mass eterna exti apminib Questa- è vera religione, divinas lo oneveror i tile lo ilouilan i n Pico con Bassunt coher la potenza data da Gosta Gristle (i spoi apostoli ampissima, estutio divide inon ha per orgeno che le cose spirituali e celesti. Per ciò che è delle cose temporaline politiche. Gesul Cristol ordina unicamente idoil blithire a coloro che sono i capi del governo (1). E colorienti di coloro che sono i capi del governo (1). paredesidiosGestic Gristoriodate's an Gestreira nich whese olf 'Cestire. attribuisse diversa interprethzione, oid softintes coaddizionio farebbe della rispostal dimbes di Cristo di di condite il comitte a (4) Cic. de Leg. L. II, Dion. L. Vali.

on the bound of the control of the c

pensare, una risposta capziosa ed illusoria. Le parole di nostro Signore: Il mie regno name di questo mondo mon sono solamento dette per disingannare il ministre dell'impratore, ma ancora per assicurare a tutti i re nel corso de secoli, che i regni della terra nulla hanno da temere dalle leggi, sopra le quali egli ha fondato il sud impera, nè da' ministri di questo impero (1) ava se con le como Or di quella ampissima potenza data da Gesà Cristo alla sua chiesa, una parte è il ministero d'insegnare la sua dottrina. Gesù Cristo disse: è statu a me data tutta la potesta in vielo ed in terra Pandate dunque Cistraite tutto eld genti, insegnando loro di esservare tutto ciò, che vi ha comandato (2). E l'altra parte di sua potenza è d'assolvere i peccati, ministrare tutti i sacramenti, di stabilire; i ministri della sua religione, di giudicarli, ed anco privarli. Cesti Gristo disse: coloro, cui voi rimetterete i peccati, saranno rimessi, ed a coloro eti non la rimetterete, non saranno rimussi. Se tuo fratello abbia peccato contro di te. ense egli non ascolta la chiesa, sia come un parano co un pubblicano: (3)1 Eccedono adunque la loro potesta e calpestano i i prenetti di G. Cristo que ministri della religione che voglione tema porale potestà eservittire o le temporali potestà turbare. Res cedono la doro i polesta docalpestano i precetti di Gin Griste que ministri di temporali governi, que re, quelle assembles di ottimati, v di popoli, que' popoli, i quali vogliono esercitare potestà 'spirituale,' o' la 'potestà spirituale nel suo esercizio turbare. E gli stessi dettati più solenni, e veri della ragione frisegnano quella distinzione di chiesa e stato; imperocche le cose spirituali. Te religiose cretome, canto sono tali econog ritorie presso ? Altissimo quanto appunto si poggiano enelis chiese rimese all hapero, meatre in Occidente i freto othe

<sup>(1)</sup> Dif. della dich. del Cl. Gall. par. i, L. I. Sez. II.
(2) Matth. XXVIII, 19.20.

<sup>(3)</sup> Matih. XVIII, 17. Vap u.S. & A. 18 17 (1)

L'individuale intelletto e volontàp e qualvoque esterna forza, o temporale potestà, i non può attribuir, loro alcuna efficace dublita, il suoi costringimenti non possono mai partorire, che ana vera fede venga meno, o una falsa fede acquisti vita. Ondechè è contrario a qualunque religione, o che ella s'aiuti di temporale potenza per propagarsi, o che temporale notenza s'attenti di manometterla. E quindi G. Cristo disse: chi vuol seguirmi mi segua. Non raghi, non manmie, non busic, non errori, la verità, la fede, la preghiera . l'amore del prossimo, castighi tutti, spirituali i castighi (volontarii) liespulsione dal seno delle sua chiesa, che è pena appunto per chi crede, sono, i mezzi, onde, la sya; religioge, si diffonde e Lighter (da, M. Pattellipura d. , un solenza-Gli apostoli, ricevuto nel Cenacolo il Santo Spirito, cominciarono la loro missione in mezzo a' Giudei, ed allora ordinarono la nascente comunità con diaconi per la cura de paveri e l'amministrazione de ibeni, con consultori per ilegoverno odelle e comunità de conteseniorie o ispettori per l'Esercisio delle sacre funzionio ad egline sempre capi supremiesi diedero cosi tutti aliministero d'appunziare l'evangalio alle genti, associandosi altri cui conferiyano tutta la loro potestà (1), Ed allora a paritre secoli e più la ghiesa cristiana quando lu persegnitata fieramente, e quando tollarata. Ma tosto che Costantino ebbe abbracciate la sua fede, che il Labaro simmiliò innanzi alla Croce, ed egli ed i suoi successori si dichirazono suoi protettori i capi suoi, ed i papi specialmente l'invezapeno sovente della loro potestà in pro della chiesa. E così a pero (a spaco cominciò a formarsi l'idea di quelle due potestà governatrici del mondo, le quali dovessero prestarsi vicendevole sécorso. E ne segui allera, che in Oriente assai assoggettata la chiesa rimase all'impero, mentre in Occidente i papi alla

<sup>(1)</sup> Atti Apostolici, pass. I, P. V, 1 2, Jacob, V, 14. I Tim. III, 1-13. Phil. I 1, Si veda su di ciò Walter Man. Drit. Eccles. L. I. Cap. I, S 9, 14-17.

supremazia universale, e sull'impero e su' popoli aspirarono. Errore intanto è il credere, che Gregorio VII, Alessandro III. Innocenzo III. pretendessero ad una monarchia temporale ed universale immediata su' popoli, pretesero bensì ad una supremazia sugl'imperatori e re, ad essere moderatori tra. loro ed i loro popoli, ed a deporli da' troni quando a' comandi loro non ubbidissero. Alcerto quella era esorbitanza di potestà, che loro il divino istitutore del cristianesimo non aveva conceduto. Nulladimeno è da confessarsi che in quella stagione i papi sostennero la santità del matrimonio, principio d'ogni civiltà, che i principi scandalizzavano; corressero ed affrancarono il sacerdozio e l'episcopato, che nei costumi era perduto, ed era pieghevole alle inique voglie de' principi; ed il reggere tirannico de' principi a favore dei popoli fiaccarono. Fu un papa che nella solennità d'un concilio dichiarò: che tutti i cristiani dovevano essere liberi dalla servitù (1). Abusavano i papi talvolta nel modo, onde operavano que' grandi benefizi a tutta Europa, e l'umano incivilimento promovevano? Senza dubbio; eglino erano uomini. Ma chi, senza mentire in faccia a Dio ed agli uomini, dirà, che Enrico IV, Federico Barbarossa, e Federico II, erane preferibili per l'Italia e per il mondo a Gregorio VII, ad Alessandro III, e ad Innocenzo III?

E se priva d'ogni umana e divina ragione è la pretenzione, che lo stato sia assoggettato alla chiesa, non altrimenti è quella che la chiesa sia allo stato assoggettata; perciocche si confonde stranamente il temporale collo spirituale, la natura stessa della chiesa pervertendosi, anzi il concetto d'ogni

(1) Alessandro III nel Lateranes III al 1167. Voltaire su quella dichiarazione, e sulle gesta di quel pontefice contro il Barbarossa, dice: " Questa sola legge debbe rendere la sua memoria cara a tutti i popoli, come i suoi sforzi per sostenere la liberta dell'Italia, debbono rendere il suo nome prezioso agl' italiani. " Essai sur les moeurs ect. C. LXXX, III.

religione falsandosi (1). Senza che quel principio del Protestantismo e dello Scisma, che sotto questo aspetto non difserenziano, è da tenersi, come altra volta ho scritto (2), quale regresso per l'umane libertà, perchè a principi locali, forti di numerosi eserciti, e ben provveduti di materiali argomenti di prevaricazione, ha attribuita la potestà che toglieva ad un sacerdote, il quale, sedente lontano più o meno, presto o tardi non altrimenti, che con soli modi spirituali, aveva da esercitarla sulle coscenze. Paganesimo novello ha riunito sotto a' re la potestà spirituale e la temporale; chiamando eccessiva la spirituale de papi, con manisesta contraddizione ne ha costituita una più eccessiva e snaturata, perchè confusa colla temporale. Quale specie di papi, Enrico d'Inghilterra, e Nicolò di Russia? Il Protestantismo è stato anco un regresso in quanto ha voluto ritornare il cristianesimo a quel che ha opinato, che sia stato sul nascere, ed il cattolicismo è essenzialmente progrèssivo, (eccetto ne' dommi, ove sarebbe assurdo per l'eterna perfezione di Dio), onde s'accoppia con tutti gli avanzamenti dell'umane società, ed è il promotore e la guida di quelli, che l'intrinseco delle coscenze risguardano. Ne su il Protestantismo l'emancipatore della ragione umana, come fino al secolo scorso per mancanza di ponderate riflessioni, e per oltremontana vanità si ritenne, ma coll'alte cagioni emancipatrici di lei s' incontrò; ed egli non fece che all'autorità del papato surrogare la propria spesso più assoluta, ed intollerante.

La chiesa separata dallo stato debbe avere libera esistenza, la quale importa la libera amministrazione de' sacramenti,

<sup>(1)</sup> Se quello è in generale errore del Protestantismo, per amore del vero intanto è da notarsi, che la Confessione Augustana distinse la chiesa dallo stato al Tit. VII de Potest. Eccl. Si veda Walter, Manuale di Dritto Eccl. L. I, Cap. IV, § 43.

<sup>(2)</sup> Sulla Indip. e sulla Separ. della Potesta Spir. del Papato, ecc. Disc. Rivista ital. Nuova serie, Torino 1851.

la libera predicazione, il libero esercizio di sua disciplina, e di suo esterno culto, la libera comunicazione co' suoi saperiori, la tutela delle persone e de' beni, come qualunque individuo e qualunque associazione. Ed ella da un altro canto non debbe godere di privilegi; le temporali leggi non hanno da prestare mano forte alla dottrina, o alla disciplina sua; esse non imporranno i suoi dommi, nè astringeranno i suoi membri a serbare loro voti, o loro obbedienza alle sue spirituali potestà. Chiunque pretenda, che quella libera esistenza non basti alla religione cristiana cattolica, non è suo forte e risoluto fedele, dissida che la cosa divina possa sussistere senza l'aiuto delle mondane cose. La separazione di chiesa e stato è il solo mezzo, onde in lei sieno veri credenti, dei ogni specie di scandali diminuiscano, i quali agli occhi del volgo abbassano la religione; imperocchè il volgo con fac lità confonde le peccata degli uomini colla religione, di gali alcuni sono indegni ministri. Quella separazione è mezzo sicuro. onde lo Stato ne' tempi, che corrono, non giunga a conculcare la chiesa; al presente non è lo Stato che ha da temere dalla chiesa, ma è questa che ha da temere da quello; imperocche quello largisce merce abbondante di materiali beni, questa soltanto ha tesoro di beni morali, che vanno al presente o negletti o spregiati. Quella separazione è prestantissimo mezzo, onde le varie genti sino agli estremi dell'orhe ricevano la parola di Cristo nella sua integrità ed efficacia; e si riducano iu uno ovile, di cui uno il supremo pastore, che siede al Vaticano (1). La chiesa cristiana cattolica. quale da Gesù Cristo su fondata, e da' concili, da' padri, e

<sup>(1)</sup> Nelle cose dette sulla separazione di chiesa e stato non intendo comprendere la questione della potestà spirituale e temporale del papato, la quale è da considerarsi come singolare e sotto altri aspetti; la cui trattazione non ha luogo acconcio tra gli argomenti di questa Introduzione.

de pontélici canti e stata ordinata, non può ingiuriare alcuna constitutati politico reggimento, ne alcuno umano consorzio portificare. Proprio di lei è vivere, come sempre è vissuta; la monarchie, tra aristocrazie, tra democrazie, tra governi monarchie, tra aristocrazie, tra democrazie, tra governi misti di qualunque g nerazione, tra gente cruda e fiera in inezzo alle selve ed alle solitudini; ella è per tutti i luoghi tutti i tempi a salute del genere umano; e perseguitata, idi esaltata, splende sempre nella sua gloria.

EXIIS IV. Se senza l'uguaglianza de' dritti, ed ogni specie di li-Bertà non può essere per gli umani individui felicità, per quanto diaggiù alla razza umana è conceduto di averne (1), la più Breziosa di tutte le libertà è quella d'adorare Dio secondo la bropria coscenza, anzi è così impareggiabilmente più preziosa delle altre, quanto la futura vita è impareggiabilmente più infeziosa della presente. Ma libertà di religione non significa Bunto indifferenza intorno ad essa; lungi da me tanta in-Sana opinione. lo credo nella mia religione, la cristiana cat-Mica, credo che sono in grave errore coloro che menomamente se ne allontanano, è mio desiderio e studio che chi se ne sia allontanato, vi ritorni, chi non sia mai stato nel suo seno vi entri; ma io non posso, non debbo usare di forza per attirarvi gli altri; forza non è ragione, molto meno Ereligione, la ragione di Dio; e se io oggi che ho la forza, Histringerò gli altri ad adorare Dio secondo la mia coscenza, quando gli altri ayranno la forza, perchè non potranno costringere me ad adorare Dio secondo la loro? E quale or per loro, e quinci per me specie più dolorosa, e malvagia di tirannide? E tirannide inutile, imperocchè, siccome la religione ha sua sede nella coscenza, per qualunque iniquo mezzo non può prevalere contro d'essa; non può altro ottenere, se non se che alcuno non faccia opera che giudica santa; ed ove cresca di violenza, che alcuno pratichi opera

<sup>(1)</sup> Si veda Cap. Sec., Sez. II, § I.

che giudica sacrilega, o patisca martirio; ma non potra mari conseguire che alcuno creda ciò, che non crede, che la relligione nella essenza muti nel suo cuore.

Evidenti verità conosciute dalla ragione umana, e non sarà mai superfluo dirlo, dalla infallibile autorità della cristiana religione confirmate. Gesù Cristo non volle, che fiamma pier vesse dal cielo a divorare coloro, che ricusarono di riceverle Ei, abbandonato da molti suoi discepoli, chiese a' dodici se volessero anco eglino andarsene (1). Paolo scriveva a' romani: che non avevano ricevuto lo spirito di santità per temere, ma lo spirito d'adozione in figliuoli (2). L'odio contre. il peccato, ma l'amore verso i peccatori fu la dottrina dei Tertulliani, degli Atanasi, degli Agostini, de' Cipriani, dei Crisostomi, de' Bernardi (3). Luttuosi i tempi, in cui quella fu abbandonata; strana cosa che sieno ancora abberrati di varie credenze, che cercano d'ostacolare il suo pratico universale trionfo. Ma non per questo non sarà empio l'eres tico, colui cioè, come dice Agostino, ed i sacri Canoni ripetono, « il quale a cagione di guadagnare alcuno temporale. bene, e massimamente gloria, e principato di setta, inventa, o segue false e nuove opinioni (4). Empii coloro, che nella cattolica Italia volessero gettare i semi del protestantismo. harattando la vera religione di Cristo per mondani interessi; e quanto empii, altrettanto ignoranti, eglino non saprebbere che, anco risguardo alle politiche bisogne, nuova discordia s'aggiungerebbe all'antiche più ostinata e crudele.

Dalla separazione di Chiesa e Stato, e dalla libertà delle

<sup>(1)</sup> Luca IX, 53, 54, 55. Joan. VI, 67, 68.

<sup>(2)</sup> Ad Rom. VIII, 15.

<sup>(3)</sup> I passi di quelli e di altri sacri scrittori sulla tolleranza religiosa si possono leggere in M. Antonio de Dominis, de Republ. Eccles. Lib. VII, Cap. VIII. num. 3 a 18.

<sup>(4)</sup> St. Agost. De utilit. credendi, Cap. I, Decr. causa XXIV. Quaest. III, Cap. XXVIII.

religioni viene, che lo Stato non ha alcuna a tenerne per sè: Vilha eleuni, che rifuggono innanzi a quella conseguenza, e gridano che allora lo Stato è ateo. Faiso un tale concetto, quell'epiteto non è mai applicabile ad uno Stato. Conciossiache stato, come abbiamo dimostro (1), non è un individuo reste, ma un individuo ideale, veramente è la riunione di tutti gl' individui che lo compongono, esso dunque non ha una reale individuale volontà, ed intelletto, che può credere o non credere in Dio; esso non può essere nè teista, nè ateo. Ondechè per religione dello stato non può intendersi altro, se non se la religione, che la sovrana potestà dello stato dichiara come vera, ed in qualche maniera privilegia. Ma cotale sovrana potestà non ha altra incombenza, che di prévvedere, affinche i dritti de' componenti lo stato non ricevaño offesa, a questo fine e non altro ha ella da portarti sue leggi; ciascuno degli associati ha dritto all'esercizio della sua religione, quindi la sovrana potestà non ha che sa Impedire, che alcuno de suoi soffra ingiuria da un altro nell'esercizio di sua religione, e punire il colpevole; e quando mai estranei s'attentassero di turbare la religione de' suoi, recare loro la guerra (2). Una volta che v'ha religione dello stato, v' ha necessariamente offesa dell' uguaglianza de' dritti di quelli membri suoi, i quali altra ne professino; imperechè sarebbe ella vano nome, se non fruisse d'alcune preminenze. Tra le quali indispensabile ed importantissima quella d'essere abbracciata da chi rappresenti lo stato, perchè indecente ed anzi assurda cosa sarebbe, che colui che rappresentasse lo stato, individuo privato sconfessasse la religione, che nella pubblica qualità venerasse come vera. Che non sia religione dello stato non significa certamente, che i supremi funzionari di quello non osservino pubblicamente

<sup>(1)</sup> Cap. sesto, Sez. II.

<sup>(2)</sup> Cap. sesto, Sez. II, S II.

la lore religione, ma che lo facciano come qualunque saltro individuo. Desiderabilissima cosa pe' popoli, che codoro joho timoneggiano lo stato, sieno veri cristiani; i miscredenti non possono non disseminare tra' popoli lo scandalo eslascoriuzione, per cui o la loro servitù perdura, o la loro libertà relo vina. Egli è assai lungi nel mondo, che quella intiera separazione di chiesa e stato, ed uguaglianza de' dritti di tutti in materie di religione sieno universalmente stabilite. Negli stessi paesil ove l'altre libertà sono salde e fiorenti, quella della indis gione è impastoiata ed afflitta; e però gli esempi più sorprene denti, e miseri sono quelli d'Inghilterra (1), e di alcumi degli Stati Uniti anglo-americani (2). Nel Belgio solamente chicae e stato sono divisi, ed intiera vige la libertà di religione (512 Nulladimeno fa d'uopo convenire, che una volta che da les coli esiste presso un popolo una religione dello stato red esclusione di tutt'altre, o in mezzo ad altre più o mene sid lerate, separare totalmente chiesa e stato, e concedere aguitati libero esercizio d'ogni religioso culto, cosa ardua è ad an

<sup>(1)</sup> Lo statuto 26, Enrico VIII, C. I, stabilisce che il re è il governatore della chiesa in Inghilterra. La teoria di chiesa e stato in Inghilterra, come viene deffinita da Gladstone, è che le medesime persone compongono lo stato d'Inghilterra, e la chiesa anglicana, che essi due sono una società, la quale è chiamata uno stato, in quanto vive sotto una qualunque forma di legge temporale, è chiamata una chiesa, in quanto ha la legge spirituale. Capo e principale magistrato della chiesa e dello stato è il re con tutte le alte ecclesiastiche prerogative. The state in its relations with the church, p. 7 a 11

<sup>(2)</sup> Nel Maryland è privo de' dritti politici chi non è cristiano; nella Carolina del Nord chi non è cristiano protestante. Il governo federale degli Stati-Uniti non ha alcuna autorità in materia religiosa. Amm. alla Const. degli Stati-Uniti, art. I, e note di Rawie. Miscell. polit. e filos. ecc. di T. Jefferson.

<sup>(3)</sup> Cost. 1831, Art. 14, 15, 16.

fettuarsi senza che gravi turbamenti ne derivino; ondechè qualla è condizione di cose da essere gradatamente, e secondo le opportunità raggiunta.

Difficile ufficio ha in questo agitato tempo uno statista, che érede in Dio e nella libertà de' popoli. Imperocchè in due si divide il comune del mondo, in coloro che usano della religione per istrumento di tirannide, ed in coloro che l'issacredulità mettono a fondamento della libertà; opere empie ambedue, e che gli uni suppongono giustificare, perchè con una falsata libertà si perseguita la religione; gli altrit; perchè con una falsata religione si perseguita la libertà. Io non appartengo a niuna di queste due congregità, o ipoerite sinagoghe; ho fede nella religione dei miei pedri, e per il lume della mia ragione amo la libertà; liona te l'altra voglio congiunte, perchè sono due indissolabili veri; e se dalla cattedra insegno, o vergo delle carte, tatte e due propugno; de' potenti, e delle plebi non ho curato mai i favori, o gli sdegni.

-02 ( 61 a) 9 mi : 7

a: , ,

98 3 -91 -4

. o

9.

(6) Buch 1836, Art. Co. 10, 11.

# . .

.

•

# PARTE SECONDA

### CAPITOLO PRIMO

## DELLE FORME, O CONSTITUZIONI DE REGGIMENTI POLITICI IN GENERALE.

§ I. L'ordinamento della sovrana potestà d'una società politica, o d'uno stato, è la forma del suo reggimento, o la sua constituzione. Quello veramente è il dritto pubblico (1), sotto la cui tutela ripara il dritto privato, secondo il baconiano aforisma; ed è certamente quel dritto, o fondamentale legge, dalla cui bontà o tristizia s'informano, e bene o male provano l'altre leggi, secondo il baconiano aforisma continua (2).

Tre specie prime di costituzioni si sono sempre universalmente ritenute; quella ove la sovrana potesta sia in un solo, quella ove sia in pochi, quella ove sia in tutti d'una politica società; la monarchia, l'aristocrazia, e la democrazia. Antichissima quella distinzione, conciossiachè Erodoto scrisse: che i capi de' Persi, vinti i Magi, discussero quale delle tre specie fosse da preferirsi (3); e d'esse Platone ed Aristotile

- (1) Il dritto pubblico speciale in questo senso ristretto è stato tenuto dal Lampredi, Juris publ. univ. proem. § 7. In senso ampio esso comprende tutte le leggi che risguardano lo stato; PP. L. I, § 2. De Just. et Jure. Su di ciò si vedano tra gli altri Hubero de Jure Civ. cum. Comm. de Lyncker, Lib. I, Cap. I, VIII, IX; e Boehmero, Introd. in Jus publ. usiv. Cap. II.
  - (2) De Dign. et Augm. scient. Lib. VIII, Aph. 3.
  - (3) Lib. III, S 80, 81, 82.

ampiamente trattarono. I due filosofi intanto non istabilizationo come erroneamente dal comune si erede, per terza forma lei democrazia, ma la politia, che termine generico corrispone dente a repubblica de' romani, ed a stato tra noi, adoperarono a significare moltitudine, e non tutti che imperassergo anzi monarchia, aristocrazia, e politia, riputando reggimente buoni e giuridici, come corrotti ed illegittimi ad essi contrapposero la tirannide, l'oligarchia, e la democrazia (1)100

Montesquieu si è piaciuto di divisare tre reggimenti per natura diversi, il repubblicano, il monarchico, ed il dispotico; l' uno quello in cui il popolo in corpo, ovvero una sola per zione di esso tiene la potestà sovrana, l' altro quello in emi governa un solo, ma con leggi fisse e stabilite; il terzo al cenz trario quello, ove un solo, senza leggi e senza norma, tatta fa a suo senno e capriccio (2). Il reggimento repubblicana ha distinto poi in due, quello in cui la potestà sovrana rib siede presso il popolo in corpo, e lo ha chiamato democratica, e quello ove la potestà sovrana risiede presso porziano del popolo, e lo ha chiamato aristocrazia (3). Egli così di diparte dall'antica distinzione ed universalmente ricevata, come suddivisione d'una medesima specie considerando l'aris stocrazia e la democrazia, ed il monarchico ed il dispotica come due diverse specie.

Antonio Genovesi con senne ha appuntato quale assai imperfetta quella divisione del Montesquieu. « Ogni governo; egli ha detto, è arbitrario o limitato; arbitrario se non vi sone leggi fondamentali, le quali fissino la maniera con cui bie sogna condursi nel regolare gli affari; è più o meno limitate, secondo che quelle leggi restringano la pubblica autorità. Qualora col maggiore numero de' voti può un capo di stato

The first of the second of

. :4

<sup>(1)</sup> Platone Rep. Dial. VIII, Arist. Polit. Lib. III, c. 5,

<sup>(2)</sup> Esprit des lois, Liv. II, C. I.

<sup>(3)</sup> Op. cit., Lib. II, C. 2.

ordinaticielo, che gli va a genio, questo è un governo dispotidoquen akrimenti che quello, in cui uno solo comanda source state legge che il proprio piacere; lo stesso avviene d'uno stato, in cui la potestà sovrana risiede in alconi membri di quello stato, e quinci il democratico e l'aristocratico possono essere dispotici nel modo stesso che il monarchico (1). » La storia indubitabilmente quelle sentenze conferma; il numero, che eserciti atti dispotici, non fa che gli atti cessino d'essere tali, ed un reggimento non sia dispotico arvegnache per la forma sua, monarchico, aristocratico, o"democratico, o altrimenti, s'appelli, Ottimamente l'americano: Channing diceva: « Non è da confondere la libertà celle istituzioni popolari. Un governo rappresentativo può essere così dispotico, che una monarchia assoluta. Calpestare sotto a' piedi i dritti del maggior numero, o d'un solo individuo, è dispotismo. La potestà sovrana, che sia esercitata da una sola mano o da molte, da un re, o da un congresso, è ana tirannide quando spogli un uomo delle franchigie e de' privilegi, che gli sono stati accordati da Dio (2). »

Egli difficilmente è esistito stato monarchico, aristocratico, oi democratico, o d'altra maniera, senza alcuna fondamentale legge; tosto che d'un qualche numero viene esso ad essere composto, che popoli selvaggi dalla prima imperfettissima pelitica società, che è tribù, sono usciti, una qualunque legge fondamentale è stabilita. Molto meno poscia quella manca, ceme le politiche società vanno progredendo; allora la cessazione d'ogni legge fondamentale ordinariamente accade, quando essa stessa viene attaccata in interni rivolgimenti; i quali rivoluzioni s'addimandano ove si operano dal popolo o da partita sua; e colpi di stato, ove da uno o più, che tengono la signoria. Singolare istituzione di Roma fu la legale cessazione

<sup>(1)</sup> Nota al l. c.

<sup>(2)</sup> De l'Escl. ecc., trad. franc. de Ed. Laboulaye, C. II.

d'ogni legge per mezzo della dittatura, la quale alle volte giovò alla repubblica, ma fu sempre esempio pericolose, imperocchè di breve diventò lunga in Silla, e perpetua in Ce-1 sare. E le rivoluzioni, o colpi di stato succedendo, brevissima dura l'assenza d'ogni legge fondamentale, tanto e non più che il fervore della civile guerra; conciossiachè toste chitra' lottanti resta vincitore, una qualunque è necessitato \* determinare. Ma legge qualunque fondamentale non importache non sia dispotico un reggimento; sarà sempre di tale: malvagia indole, sia che uno, pochi, o tutti quella legge violino; sia che dessa sia tale, che uno, pochi, o tutti abbiano abilità di fare altre leggi a proprio talento apportatrici di danni, o non abbiano nel governare debito di seguire stabili norme. Aristotile tra le varie specie di monarchia rammenta per: l'appunto due, che egli sennatamente dice, rasentano le tirannide, erano dispotiche, e nel tempo stesso legali. Presso a' barbari, o agli Asiani erano per legge fondamen+ tale re ereditari, i quali avevano illimitata potestà; e presso gli antichi greci erano per legge re con simiglievole potestà ». non ereditari, bensì elettivi; ciò che invero pare più mirabile, perchè con aperta volontà del popolo più duratura tirannide; e tale sorta di monarchia s' appellava Esimnetia (1), che Dionigi d' Alicarnasso alla dittatura romana paragonava (2) Nella storia moderna esempio unico sono i Danesi, che, venendo in discordia popolo, ed ottimati senza spargere sangue; rinunziarono ad ogni antica franchigia loro, e conferirono a Federico III potestà senza limite, onde quegli stabili a legge fondamentale: sè, ed i successori suoi essere superiori a tutte le leggi umane (3).

<sup>&</sup>quot;(1) Pol. Lib. III, C. 9.

<sup>&</sup>quot;(2) Antiq. Lib. 7.

<sup>(3)</sup> Anni 1660, 1661, Molesworth Mem. C. 6, 7. Pufendorf, Introd. alla storia de' Prin. Stati d'Europa, C. IX. Leggi Const. del Regno di Danimarca. Art. II.

Una constituzione mista, cioè che sia composta di due di quelle semplici, o di tutte e tre, fu anco da antichissimo tempo divisata. Ippodamo il Pitagorico ebbe detto: che uno stato sarebbe saldo, se mista fosse la sua costituzione, ossia ritratta dalle altre tre, che sono, secondo natura, la monarchia, l'aristocrazia, e la democrazia, presa in senso retto, cioè, la generalità del popolo, e non la scorretta ed infima sua parte (1). E la precellenza d'una costituzione mista sulle semplici fu la sentenza de' più grandi statisti greci e romani; imperocchè eglino in quella videro un contemperamento al genio, che ciascuna delle costituzioni semplici porta seco di degenerare in tirannide, di che a lungo ci toccherà di discorrere.

§ II. Or gli statisti, avvegnachè concordemente abbiano fermato, che i politici reggimenti sono di diversa natura, secondo che la sovrana potestà in un solo, in pochi, in molti, o tutti risieda, pure i più assai vagamente, e con differenza, hanno determinato in che quella potestà consiste; e però con molta confusione e discrepanza alcuni hanno per monarchico definito un reggimento, che altri per aristocratico, o democratico. Il che specialmente è succeduto, perchè non è stato, nè può mai essere, che uno, pochi, molti, o tutti esercitino tutte le governamentali funzioni; per alcune sendo d'insuperabile impedimento l'essere uno; per altre l'essere più, pochi o molti; e per altre l'essere tutti; e la necessità di dividere le funzioni torna maggiore, ove sià numeroso popolo ed esteso territorio. Aristotile portò opinione: di tre parti la sovrana potestà dello stato comporsi, dell'autorità deliberante su' comuni negozi, delle varie magistrature, e dell'autorità giudiziaria; è la prima essere di grado superiore, e comprendere: « l'autorità, che delibera della guerra e della pace, stringe e scioglie alleanze, detta leggi, condanna a morte, al bando, e a confisca, e sentenzia sulla condotta de magistrati (2). » La quale

- (1) Stobœi de Repub. XLI.
- (2) Pol. Lib. VII, C. II. Trad. di Ricci.

enumerazione tutta è viziosa, perchè manca di chiarezza; non indicando quali sieno le magistrature, che non abbiano l'autorità giudiziaria, la quale è parimente solennissima magistratura; perchè pecca di confusione, per autorità delibérante significando disparatissime funzioni, quali sono sancire legio. e dichiarare guerra, e sentenziare gravissime pene; e perebe enunciando alcune particolari funzioni, ne tralascia altre endentemente più momentose, quale quella di levare balzelli, o eleggere i capitani per la guerra. Senza che, se quelle parti compongano la sovrana potestà, e la forma di un politico reggimento venga per natura sua ad essere distinto, secondo che la potestà medesima stia appresso uno, pochi, molti o tutti, quale reggimento sarà mai quello in cui quelle tre parti stieno separate, l'una presso uno, l'altra presso pochi, l'altra presso molti, o tutti; o due parti presso un numero, e l'altra presso un altro? E quale reggimento quello, ove separate stieno appresto un diverso numero le svariate funzioni, in cui la parte di grado superiore, l'autorità deliberante é suddivisa? Ed ella necessità è, che quelle parti in un modo o in un altro separate sieno; e niuno più d'Aristotile l'ebbe conosciuto; conciossiache egli nella sua Politica discorre di moltitudine di costituzioni: le quali in Grecia ed in Asia, e pria de' suoi tempi ed allora furono ordinate con quelle parti divise. Ed egli per l'appunto non sa di che natura sieno, e piuttosto a caso, che a ragione, quale aristocratica, e quale democratica, e quale monarchica addimanda. E peggio argomenta, quando fassi a considerare alcune costituzioni come miste, imperocché come determinare la natura loro, se pria non si sappia quella delle semplici, delle quali si compongono? Anzi siccome quelle parti della potestà sovrana egli vede o in una guisa o in un'altra separate, così sovente inclina a considerare come miste alcune constituzioni, che assai sono lontane dall'esserlo.

Ne' moderni tempi i più degli stessi celebratissimi statisti non hanno atteso a dessinire la sovrana potestà, ed alcune enu-

amerazioni confuse ed incompiute, presso a poco alla aristodelica, hanno di quella divisate. Bodino cinque capi assegna alla sovrana potestà, o come egli la chiama maestà: dare sle leggi, far la guerra e la pace, creare i supremi magistrati, decidere diffinitivamente ogni giudizio, graziare i colpevoli (1). Grozio distingue le faccende governamentali in zenerali e particolari, e queste in direttamente pubbliche ed in private; dice che il governante regola le generali, statuendo ap abrogando delle leggi, anco le religiose, per quanto abbia adritto d'inframmettersene; regola le particolari pubbliche. ofiuando fa la pace, la guerra, l'alleanza, o leva balzelli, o esercita il dominio eminente, e simili; e regola le faccende oprivate, le quali, avvegnachè tra' singoli cittadini vertano. pure alla pubblica quiete interessa, che dalla pubblica automith sieno decise; ciò che è l'arte giudiziale. Ed aggiunge. eche il governante fa le faccende anco per mezzo di magistrati o altri ministri, tra' quali i legati (2). Di leggieri si ascorge le sentenze di Grozio essere più imbrogliate ed incoerte, che quelle di Bodino, e l'une e l'altre andare sogilette alle stesse censure, che quelle dello Stagirita, Pufendorf. Hubero, Boehmero, Wolff, Lampredi, (3) e gli altri scrit--40ri di dritto naturale e pubblico, come si sono addimandati. onen meno erratamente hanno fatto, la lunga serie descriyendo de' dritti chiamați di maestà.

Locke e Vico, per quanto io ne sappia, sono coloro, i quali, avvegnachè muovano da diversi principii, pure ambidue convengono in questo vero, che la sovrana potestà nella legislatrice e non in altro consiste; e che la forma del reggi-

<sup>(1)</sup> De Republ. Lib. I, C. X.

<sup>(2)</sup> De Jure Belli ac Pac. Lib. I. C. III, S VI.

<sup>(3)</sup> Puf. de J. N. et G. Lib. VII. c. IV. Hub. de J. Civ. Lib. I. c. VII. Boeh. Introd. in lus pub. Un. Lib. II. c. II. Wolff, Inst. Jur. Nat. p. IH Sect. II c. IV. Lamp. lus. pub. Un. P. II c. III.

mento per quella vieno determineta. Il sibseso inglese dies: che in una società il più gren numero facende dec limina forma del reggimento è una democrazia; facendole pocho mit sone :e dore successori, è oligarchia; facendole un melocanet narchia della quale può essere elettiva o ereditaria in dieno tere degislativo è il poters sovrano, poiché coloro characte sono dare leggi ad altri, debbono necessariamente estene loro: superiori.... e tutti gli altri poteri de' differenti membi bri dello stato a quello sono subordinati a (1) Ilifologia italiano dice: « che la qualità che distingue ciescune intale raisto è il dominio del dritto o Iurisditio: il angle catale presso uno, lo stato è monarchia; presso un ordine le inch stocrazia; presso il popolo, è democrazia. (A) Mange alli singolarissima eleganza è, come egli altrova osserva, idomicio del dritto appellare la potesta, o autorità di dare la della (alle improprio linguaggio è chiamare misti, quelli stati concinte in essi l'autorità d'applicarla atia disgiunta dalla primitata chiaması per un alla de de la companya de la compan La potestà sovrana tra la varia che sieno, in qualmagne stato non puè essere che una; implica contraddizionel esi che non si è abbastanza considerato, che varie potestà since sovrane; cosa sovrana è cosa superiore a tutte, je mesò mon può essere che una; ed ella è la legislatrica potestà operche tutte le altre crea, modifica, annulla. Un reggimenton nelle vico perció è monarchia, aristocrazia, o democrazia segendo che la potestà legislatrice sia presso uno, pochi, molti-enverò tutti d'uno stato, ed è reggimento semplice de appa misto, sia che le altre potestà stieno, o no, presso dolora, presso i quali sta la potestà sovrana. L'essere l'altra petesta, o no, congiunte alla sovrana importa, che il reggimento to be surely represent the order of the property of the first of the surely

<sup>(</sup>i) Civil Govern. Bobk 11; C. X; § 432, C. XIII; § 1501

<sup>(2)</sup> De uno un. Iuris prino desi Cupi. CLARICALE C. a. 2000 de calendar organistration de calendar de c

abbia più sdrucciolo a divenire dispotico, o no, che s'addimandi arbitrario, o temperato, ma non mica che sia misto. Affinche un reggimento sia di forma mista fa d'uopo, che la:potestà stessa sovrana o legislatrice stia collettivamente presso un monarca, un ordine d'aristocrati, ed il popolo, o almeno presso due di loro, in guisa tale che il consenso di tutti e tre, o di due di loro decreti la legge. Il modo di dare il consenso è per natura differente così ne reggimenti semplici come ne misti, poiche lo da il monarca da per se: mentre i pochi gli aristocrati, i molti, o tutti il popolo è neciusità, che si considerino come un corpo, e che, raccogliendosi gl'individni consensi, si deffinisca il consenso del corpo. che può stabilirsi d'essere o a ragione d'unanimità , o a racione di maggiorità assoluta, o relativa di quelli. La natura del politico reggimento non cambia, se i pochi, i molti, o tutti solgano degl'individui, cui temporaneamente deleghino la loro potestà, poichè allora l'esercitano in un modo indiretto, o come chiamasi per mezzo di rappresentanza. Tutte l'altre potestà invero ad una si riducono, cioè all'esocutrice; imperocchè tare le leggi, ed eseguirle, sono le due opere al governo d'uno Mate necessarie. E siccome appo gl'individui umani volere Ana cosa non è lo stesso che praticarla, così appo gli stati notestà legislatrice non è la stessa che l'esecutrice, sono distinte per la natura degli uomini e delle cose; e però non **Gessano d'esserlo, seppure in fatto riunite stieno in una sola** persona, o in numero di persone, cioè in un corpo o perwona morale. La potestà esecutrice poi va ordinariamente in dne distinta, conciossiachè le leggi sono di due generazioni, alcune riguardano la cosa pubblica in generale, altre i litigi che insorgano tra' particolari, o i reati che si commettano in uno stato: la potestà d'eseguire le prime con ispecialità s'addimanda esecutrice, la potestà d'eseguire le seconde, che è giudicare, s' addimanda giudiziale...

Il Locke, se colse il segno stimando, che il potere legisla-

tivo è il potere sovrano, lo falli quando poscia opinò: « che in quello stato, in cui il potere legislativo non è gempne in essere, e l'esecutivo è investito ad una persona, che ha eziatidio: parte nel legislativo, quella in certo senso puossi ancor dins! sovrana, non perchè abbia in sè tutta la sovrana potestà, che è di fare le leggi, ma perchè ha in sè la sovrana escenzione. da cui gl'inferiori magistrati derivano tutti i loro, subindia: nati poteri. o almeno la maggiore porzione (1), m: Qualla! persona indubitatamente è sovrana in un siffatto reggimentes quale è l'inglese, ma non mica perchè è il capo del riotent esecutivo, bonsì perchè è parte del legislativo, in guist sale? che, se fosse capo di quello e non parte di questo, sermano non sarebbe; e sovrani, come ella, sono l'ordine aristotratimes che da per sè unito in una assemblea, ed il popologiche met: mezzo de' suoi rappresentanti uniti in un'altra , sono serte: parimente della legislatrice potestà; ondechè intiero l'esergicità della sovranità in quella persona, ed in queste assembladde morali persone collettivamente risiede. E Brougham, non aludic menti seguendo il Locke, da un canto ha tenuto che il succeso legislativo è il sovrano; da un altro poi in molte perplemitàrie: confusione si è abbindolato, or richiedendo che il notare ilincutivo sia congiunto col legislativo: in un solo: nomo . squin un ordine di persone, e in tutti d'uno stato, afficielle de abbia pura monarchia, pura aristocrazia, o pura demogracia; ed ora riputando, che la delegazione del potere esecutivo endià siudiziale non deroga a quelle forme (2); senza perre meste che un uomo, un ordine di persone, o tutti d'une stato casa: sovrani, avendo selo il potero legislativo perche appunto pini mesze d'esso e l'esecutivo ed il giudiziale piuttoste in ma modo, che in un altro posseno statuire e riformare. (1) banco Il Sudre teste in Francia non ha saputo meglio, serje-

<sup>(1)</sup> Civ. Govern. Book II, E. XIII, 9-151.

<sup>(2)</sup> Filos. Pol. P. P. Cap. II. Physical and the state of the state of

vendo una storia della Sovranità, che attenersi in questi termini alle vecchie ed erronce idee: « s'intende in generale per la parola sovranità il potere di creare l'ordinamento della politica società, di stabilire le leggi fondamentali, la gerarchia delle magistrature, in una parola, costitaire lo state: Ocesta espressione è ancora stata applicata a poteri pubblici investiti del governo. In questo senso si è considefiate come attributo dalla sovranità il diritto di fare le leggi ;adi⊃conchiudere i trattati , d'amministrare la giustizia 4 di stabilire dell'imposte, di disporre delle pubbliche forse (1) ... Il petere ordinatore, e costituente della politica società indubitatamente è sovrano, perchè appunto è legislatore, e rid stesso doveva condurre il Sudre a conoscere, che degli altri poteri costituiti , ondo governosi una politica società, sorrano non è che il legislatore, conciossinche da caso tutti ghi ultri dipendono. Che se il potero legislatore costituito non abbie deterità di mutere in alcun mode gli altri poteri costiculti. ciò non è che in virtà d' una legge stabilita del potere costituente, cioè dal primo potero legislatore, e ciò semprepidulimentra nel potero legislatore risiedero la sovranità. disstruisti americani assai hanno disputato intorno alla. natara, del reggimento democratico: o della repubblica; od il Madison così ha detto: « se noi ricorrismo per un critorio at differenti principii, su quali le differenti forme definanti sono stabiliti, noi definismo, o almeno nominime repubblica quel reggimente, che deriva tutti i suoi reter direttamente, o indirettamente del gran corpo del popele, ed è amministrato da persone, che tengono il lero ufficie a piacimento per un limitato periodo, o durante lore buona condotta (2). L'inglese Bowyer, accomodandosi a quelle sentenze, aggiunge: « l'istituzione d'un magistrato immobile

<sup>(1)</sup> Hist. de la Souversinesé diez L'Antiquité, Cont. Paris 1854.

durante sua vita, o con successione ereditaria, sarebbe una assoluta alienazione della sovranità de cittadini, e cosi (la: repubblica) parteciperebbe del principio monarchico (1):108 gl'illustri membri dell'Instituto di Francia pare stience per cotale dottrina; imperocchè Passy, in una dissertazione interib alle forme de reggimenti, ed alle eagioni che le determinante; loro diceva: « che vi sono de sistemi in cui il primo del poteri è ereditario, e de' sistemi in cui alcun petere 405 esiste, che a titolo di temporanea delegazione, che gil uni sono le monarchie, l'altre le repubbliche (2). Appointable 9798. Fuori di dubbio è democrazia co repubblica duel reskimento, che tutti i poteri deriva dal popolo, ed i govellulla tengono gli usici a piacimento d'esso, o durante buona con dotta loro; imperocche evidentemente la suprema potesta o la degislatrice in siffatto reggimento, in guisa diretta d'indi retta, sta: presso il popolo; ma come non serebbe parimente democrazia quell'altro, in cui la potesta legislatrice si cesse. citasse da tutto il popolo, o da persone da lui elette de la potestà d'eseguire le leggi fosse investita ad alcune persone per itatta la loro vita? Allora non sarebbe pià democratits un reggimento, ove coloro che tenessero la potestà mudica trice, fossero immebîli, mentre l'immobilità di coloro è in ged nemie ordinamento, indispensabile, affinche s'abbia sicorte che da giustizia sia fatta, perche altrimenti si nelle monarchie come nelle aristocrazion e nelle democrazio, saranno auppline dipendenti/da chi potranno rimpoverli. Sara civile avanno mento, che arbitri scelti da litiganti abbiano l'imperio di ties cidere i litigi; il che in qualunque forma di reggimento sarè praticabile. Ne si vede perche un reggimento democratico parvi tacipenebbe del monarchico, ovo la potestà esecutrice, proprie chief educati sain acreanta, tanno a cuella atribatta ha

<sup>(</sup>I) Comm. on Univers. Publ. Law. C. XXI. London 1884. Gar. (2) Memorres de l'Acad. Royale des Scienc. Mort et poi de l'Inst. Re Paul de Mart et poi de l'Inst. Re Paul de Memorres de l'Acad. Royale des Scienc. Mort et poi de l'Inst.

mente detta, si ctenesse ance da una o più persone immobili, le quali non avessero mai la potestà sovrana, ma anzi i dettati suoi dovessero per l'appunto, mandandeli ad esecuzione, ubbidire, se giovi i o ne alla cosa pubblica la immobilità loro, come quella del giudici, è altra questione, che diversamente può essera risolta secondo la diverse circostanze, in cui un poe polocalitavi, ma non sarà che quella immobilità snaturi un democratico reggimento. Per le opinioni del Madison, e del Bowner, gli Stati-Uniti anglo-americani cesserebbero d'essere democrazie, se in essi s'elegessero a vita de' presidenti, o sepa vita s'elegesse il presidente del reggimento federale, appostanta che la potestà legislatrice restasse nel presente modo ordinata.

La democrazie sotto questo aspetto, differenziando delle aristograzie sele per il numero delle persone, che hanno la sourana, patestà, le condizioni essegnato da quelli scrittori alle une sarebbero, da attagliarsi alle altre; e quindi per parità di ragioni sarebbe da conchiudersi che Venezia, che aveva il Dogo, a vita, non fosse stata raggimente aristogratico purir ma minto a manarchico avvegnachè la legislatrice potestà in methodel corpo degli attimati esclusivamente fosse collocata: Essarebbe stata pura aristocratica la Ragusca repubblica che areasima a Venezia per sito ugualo per tenersi da corpo dbinttimativesqueivamente la legislatrico potestà les similiso simila per altre politiche istituzioni, per questo solo ne differenziava, che aveva un capo, pria Conte, e poi Rettere appellate, il qualt non era a vita come il Doge; bensi a tempor e mosacdeva intanto maggiore autorità. Nè per amora del vero lascarò di notare, che i più cospicui scrittori della veneziana costituzione, Contareno, Paruta, Giannotti, per madesnza di chiari concetti sulla sovranità, hanno a quella attribuita natura mista, con evidente sproposito non solo come monarca considerando il doge, ma altresi come corpo d'attimati il senato, il considerando il doge, ma altresi come corpo d'attimati il senato, il considerando il doge, ma altresi come, come, come populare

il consiglio maggiore, composto di soli ottimati, dal quale, o del consiglio de' Pregati, dal medesimo eletti, venivano le leggi deffinitivamente approvate (1). Per le medesime considerazioni un reggimento democratico, o aristocratico, non viene ad essere misto di monarchia, se abbia un magistrato esecutore ereditario, snoglio di partecipazione alla legistatrice potestà. Esempio di ciò sono state le sette Province Unite de Paesi Bassi, le quali erano indubitatamente stati. l'uno dall'altro indipendente, a forma mista d'aristocrafia e democrazia, imperocchè in ciascuno di essi i nobili ser eredità, ed i deputati delle città per elezione, tenerano la potestà legislatrice. L'atto d'unione di Utrecht per milla toecò quelle sette sovranità, imperocehè i deputati agli Stati generali non avevano da far legge, ma da vegliare afficiebè le sette province ne' dritti loro non s'ingiuriassero, e da at--tendere alla comune difesa da forestieri nemici; e nelle urivi bisogne i deputati di ciascuno stato dal medesimo dovereno richiedere la risoluzione. E quelle sovranità e forme di resgimento, nè dagli Statolder di ciascuno stato, nè dagli Statolder generali, ricevettero mutamento; imperocchè si gli unicoche gli altri, avvegnache svariate ed onorevolissime prerogative possedessero, pure non ebbero mai in alcun modo la legislatrice potestà, e quali primi ministri furono sempre giputati. E quel che all'argomento nostro fa d'uono notare è chè la

<sup>(1)</sup> Intorno alla costituzione di Venezia, ed a quelle opinioni si vedano Contareno De Repubblica Venetorum, Lib. I: Paruta, Della Vita Politica, Lib. terzo in fin. Giannotti con molto particolareggiamento è chiarezza parla della costituzione, e sobbene la giudichi mista, pare la consideri inclinante ad aristocrazia, Della Repubblica de' Veneziani in princ. ed in fin; e Discorso sopra il formare il Governo di Firenze, l'anno 1527. Intorno alla costituzione di Ragusa si veda Giacome di Pietro Luccari, Copioso Ristretto degli Annali di Ragusa, Forma del governo aristocratico della Repub. di Ragusa.

loro elezione a vita assai seppe d'eredità, posciacobè cadde sempre senza contrasto negl'incliti principi d'una medesima stirpe, i quali furono autori e presidii massimi della libertà, contro il durissimo dominato spagnuolo, ricuperata; e quando infine l'ufficio da elettivo per legge, ed ereditario di fatto, passò ad essere ereditario per legge, di nulla le prerogative suo, furono accresciute (1).

nome di re, seasa avere in tutto e in parte la legislatrice potestà, cambia l'intrinseca natura d'un reggimento. Ondechè il neggimento polacco, che primieramente era stato monarchia anistocratica, del secolo desimosesto in poi fu aristocrazia, sendochè dare le leggi diventò attributo solamente delle scempestissime diete (2). E nella riforma tarda e per nulla aggiustata del 1791 fu il reggimento lasciato aristocrazia; conciensischè la legislatrice potestà alla Camera de' nunzi fu conferita; ed al Senato, preseduto dal re, non si concedette che facoltà di sospendere le leggi decretate da una dieta, e se impose d'eseguirle ove la nuova dieta le confermasse (3). Il seggimento di Francia del 1791, orpellato del nome di monarchia, quale democrazia è da riputarsi; posciachè la po-

Basnage Ann. des Provinces-unies etc. Descript. Hist. du Gouver, etc. Hist. du Studhouderat par l'Ab. Raynal, rev. corr. par Rousset.

<sup>(2)</sup> Cromeri de Orig. et Rebus Gestis Pol., Lib. XXX, pass. e Descr. Pol. Lib. II, De Rep. et Mag. Polon. Legge d'Alessandro 1505, e Pacta Conventa 1573; Zaydler, Storia della Polonia, parte terza, G. II e IV. Il Cromero, per non conoscere la vera natura de' reggimenti, chiama mista delle tre forme semplici la costituzione polacca, quale fu fino al 1505; e per ciò stesso gli altri storici, compreso il Zaydler, non s'accordano su quando cominciò ad essere aristecratica repubblica, come Zaydler medesimo dice in nota al c. C. II.

<sup>(3)</sup> Cost, del regno di Polonia del 3 a 5 maggio 1791, § VI.

testà legislatrice all'assemblea sazionale eletta dal pepolete come per espressa sam delegazione du authibulun peduab le nom lu data che la favoltà di sospendera le escuzione delle leggi, finche due susseguenti assemblee non ternassere alde liberarle (A), i exerce a cases on togal recommenda 343225 ouq E se ono stato può essere democrazia od aristoccazia ob l'uno e l'eltro insieme con un capo di potestà esecutsici ese ditario, viceversa può essere monarchia pura, avvegnache quel l'ano, presso cui risiede la potestà legisletrice, sia elettivo e non ereditario; di monarchie elettive le sterie sono piene angleche assai manifesto fassi l'errore del Passy, che la monarcialité ovo il primo de poteri sia ereditagio. E palese tornai l'agro errore di lui, che le repubbliche sono, eve tutti i speteri ilpob esisteno che per temperanea delegazione; conciossiache sons state repubbliche democratiche ove il popole da séizenzaule legazione alcuna, ha esercitata la legislatrice potestàpeciocco state repubbliche aristocratiche, ove gli aristocrati com eretime e da per sè l'hanno futto; e se in repubblica democratica ul quanto numerosa difficilmente e malamente potrà il pepulo; senza delegarla a pochi, esercitare quella potestà, in repubblica aristocratica agovolmente e prudentemente gli aristocraticale d'ordinario non saranno molti, da per sè potranno fartos Figuali veri pare non sieno stati finora considerati; esperti le varie forme di politici reggimenti si sono deffinite e chiamate non secondo l'intrinseca natura loro, ma secondo le loro fallaci sembianze. Nulladimeno se alcuno si piaccia di applicare falsi ed usati nomi a' varii reggimenti, lo faccia pure, ma non lasci di significare presso chi in uno stato si trovi la legislatrice o sovrana potestà; affinche per il falso nome nemi s'ingeneri falso concetto sulla natura de' reggimenti; confondendosi come uguali quelli che dispaiatissimi sono, rito-

<sup>(3)</sup> Cost. 3-14 Sett, 1791, 3Cap. HI, Sez. belant als, e. Sez. III, art. 1, 2.

As and page grad after first serve is (8)

nandasicome miati quallizahe asida tempetratica anto disperiei. sli agnibalorma dinama ir a cresi resolo bpenshè etatta de potestà cin Alto isologio din a pochico di inamolti e tutti non inieno inell'escroisio lore consiunte : il che a come abbiamo discorso i mon può essere altrimenti per la natura stessa degli uppaintie delle zesse: Nella quale confusione sono incorsi prestantiszimi serittoriu adsalcunia a segno italou come sili Paruto i da stimare mistandas repubblica degli Ateniesi, specia di re gli arconti. nod'ottimute l'arcopage; a misti i reggi di Francia e di Spagues presso a poco come quello di Polonia o quello di Inshilletrand A. do it were told scores to heard ottoburger reserve or all lendo il fine delle politiche speieth debha essere l'utile degli associati non altro debbe essere quello della ilgro costitucione sciendeche la monarchia l'aristocrazia, la demograzia, o alduna (postituzione mieta, si suppongono che abbinno qualità, ciaccina almono secondo i tempi ed i luoghi, da procurare dutio benez e che già tralignate siene, se mai apportino danno. Par di fine de ivarie forme de regginanti mon debbono differenziare itono quale un diverso mezzo, onde ettenere lo stosso Sadd Egli je però grava errore il eredere che una monarchia debbat mirara al bene del monarca, una aristocrazia al bene declinamistocrati, una democrazia al bone di tutto il popolo, una costituzione mista el bene del monarca degli aristocrati, e distutto il popolo, o di due di loro secondo che distutte e trot o di due quelle forme sia composta. Allora il fine d'ogni phlitica società dipenderebbe dal dievarsi piuttosto in un modo che sin un saltro ordinata : la sovrana potestà a allora de sos wana, potestà non sarobbe più una funzione (cioè un mezzo per conseguire un fine il fine della politica società sorebbe possedero la soyrana potestà : allora niuna opolitica società sarobbe ginsta, so degittima (2): conciossiachè qued cine quella:

<sup>. (61)</sup> Della Vita Polit. Lith. Ter. in f. 41 78 1708 44 8 3500 (8

<sup>(2)</sup> Si veda Par. Pr. Cap. sesto, Sez. II.

art 1, 2.

stessa a forma maggiormente democratica, ed in quella stessa a forma maggiormente mista, il bene delle donne, de' fanciulli, e degl' infermi di spirito o di corpo, di qualunque non partecipasse alla sovrana potestà, non sarebbe mai compreso nel sociale fine.

E qui cade in acconcio il considerare come Mentesquisu è andato errato dicendo: « che quantunque tutti gli stati abbiano generalmente un oggetto medesimo, che è di conservarsi, nulladimeno ogni stato ne ha uno che gli è particolare, Lingrandimento l'oggetto di Roma, la guerra quello di Lacedemone, la religione quello delle leggi giudaiche, il: commercio quello di Marsiglia, la pubblica tranquillità quello delle leggi della China, la navigazione quello delle leggi di Rodi, la libertà naturale quello della polizia del salvanzi, le delizie del principe, in generale, quello degli stati diapotici, la sua gioria e dello stato quello delle monarchie, l'indipendenza d'ogni privato quello delle leggi polacche, e ciò che se risulta l'oppressione di tutti (1). Se Montesquieu per oggetto generale intende il fine di tutti gli stati, ed allera non solo, il conservarsi, ma anco il migliorare debbe essere quallioggetto; conciossiache stato che non migliori, preste o tapdi si corrompe, e dalla carruzione viene la morte sua ; ansi, siccome gli stati in generale più o meno migliorano così quello il quale si conservasse senza migliorare, stosse immobile o stantio, per ciò solo diverrebbe inferiore, a petto agli akri, debole, e quinci facile ad essere sopraffatto. Ma si rifletta che, a parlare esattamente, lo stesso conservarsi e migliorare d'uno stato è suo fine, in quanto che esso si risguardi come un corpo morale o ideale, ma veracemente esso non essendo che l'associazione di molti individui, il suo fine è l'utile di coloro; e la conservazione ed il miglioramento

<sup>(1)</sup> Espr. des lois, L. XI, C. 5.

suo cioè la sua stessa esistenza non sono, che un mezzo a quel fine. Il quale primo e sommo vero della scienza politica non è da scerdarsi mai, affinche a nome d'un bugiardo bene dello state non si magagnino i popoli; si sfasci lo stato, se ciò meglio torni agl'individui, de' quali si compone. E se il conservarsi ed il migliorare è l'oggetto o il fine di tutti gli stati ciascuno, a perlare propriamente, non può averne altro -particolare; può solamente avere, anzi per la natura delle cose ciascuno ordinariamente ha de' mezzi diversi, onde conseguire quel fine; come mezzi dunque, e non altro, sono da considerarsi duelli che, come oggetti particolari, Montesquieu accenna dei Marii stati. Ma in ciò egli anco in molti modi ha fallato, poichè la pubblica tranquillità è certamente mezzo, o meglio condissone, che cerca qualunque stato, e non solamante la China, e non solamente gli stati composti a reggimenti buoni, ma anco quelli a reggimenti tristi : la navigazione ed il commercio erano d sono mezzi non solo per Rodi e Marsiglia, bensì per qualunque istato marittimo opportunamente gito, la Sicilia, la Sardegna, ogni altra isola del meditorranco, Genova, l'Olanda, Inghilterra, discorrendo; la guerra così era mezzo di conservazione per Lacedemone, como per tutti gli stati fu e sarà quando · venigano attaccati; la gloria è desiderio di tutti, qualunque siasi Floro forma, non è eggetto della sola monarchia, e l'ottenerla & premio al valore dell'ingegno o del braccio; la conquista Tu studio non solo di Roma, ma d'altri stati ancora; lo sarà altri , lodevole se giusta, ed incivilitrice; vituperevole se ingiasta ed apportatrice d'imbarbarimento; la libertà natu-'rale vera, cioè fare ciascuno ciò che voglia, purchè gli altri uon offenda, è da custodirsi da ogni civile consorzio: la liberta naturale de selvaggi, se non è quel tenore di vita, é l'errare per le selve, al che non mira alcuna spezie di loro polizia; in Polonia l'indipendenza d'ogni privato, o il libero veto, non era l'oggetto delle leggi sue, bensì pessima istituzione politica, che favoreggiando l'anarchia, sommamente

contribuì alla sua miserrima consumazione (1). E meglio l'errore del Montesquieu si rilevera, ove si consideri, che sovente gli stati, conservando la stessa forma, non hanno atteso allo stesso oggetto, secondo il suo linguaggio; e viceversa forma mutando, a praticare lo stesso oggetto sono perseverati, solo si può concedere al Montesquieu, che le delizie del principe sono oggetto d'uno stato dispotico, ma questo non encome abbiamo sopra riflettuto, che una degenerazione o di mopar chia, o d'altra forma di equo reggimento; e solo è da con venire con esso lui, che le leggi giudaiche avevano perdloro particolare oggetto la religione; conciossiachè il giudaico stato singolarissimamente l'esistenza sua, e per l'origine e per la continuazione, coll'adorazione del Dio Uno aveva congiuntan Nè altresì aggiustato è, come Montesquieu sentenzia, che v' ha nel mondo una nazione, la quale ha per oggetto diretto della sua costituzione la politica libertà (2), cioè la nazione inglese. Imperocchè soltanto esatto è il dire, che quella costituzione di forma mista, monarchica, aristocratina, e democrati tica, è così ben ordinata, che meglio d'ogni altra proyugge alla libertà di tutti i membri, che compongono le statongo Lo stesso Montesquieu ha divisato, che gli stati, sacqued loro natura, monarchica, repubblicana o dispotica, mbhiane diversi principii; « che il principio di ciascuno è ciò she lo fa operare; l'una è la sua particolare struttura, l'altre le passioni umane che muovere lo fanno. Le leggi non debbono essere meno relative al principio, che alla natura di, ciascun reggimento. » Ed egli quinei, come principio dele

leads so do rom remondo cabramen de ele ele el se sucel

<sup>(1)</sup> In Polonia il hiberum veto importava, che un solo ciliadino il presente anti Dieta divera il potere, u per la sua sola opposizione, o presente an iscritto ar materie di stato e di quivare quella deggi vaa attività. R Cost della Dieta straord, tenuta in Varsavia, 1767-1768, § 17. Quel veto era stato introdotto tra il 1652 ed il 1672.

(2) Esprit des lois, I. E.

reggimento repubblicano assegna la virtù, tanto se demochatico, quanto se aristocratico, ma una virtu minore per questo; del monarchico assegna l'onore, che deffinisce if pregradizio d'ogni persona e d'ogni condizione, e dice che duello può ispirare le più belle azioni, ed unito alla forza delle leggi condurre al fine del governo, come la stessa virtu; ed Infine al governo dispotico assegna il timore (1). Su di questo solamente egli bene s'avvisa; su di tutto l'altro gravemente erra; la virtà se è il principio del reggimento repubblicatio, democratico, od aristocratico, lo è del monarchies of the debbe essere di qualunque, il quale non sia ittisto o dispotico. Quel solo, che puossi dire, e: che nella democrazia la di mestieri, che un maggior numero sidodi virtuosi, un minore nella aristocrazia, un minore nella menarchile, afteso che più sono gl' individui, che nella prima parquelipano alla potesta legislatrice, meno quelli che vi partocipano nella seconda, meno quelli che vi partecipano nella terka ima tutti edioro, i quali in qualsiasi stato timoneggiano, se la virtu non abbiano a principio, lo stato mandane in perdizione de virtu ne governanti significa amore del Bene pubblico, ossia di tatti i conviventi nel civile consoffic. E. di più, siccome alla fine i governanti anco nelle micharchie vengono, se non da tutte, da alquante famiglie, steetime governanti sono tutti coloro, i quali una parte qua-lundue esercitano de pubblici uffizi, così solo quando la with assar diffusa; uno stato può bene essere retto, conservarsi, e prosperare. E di più, siccome l'esecuzione delle leggi, se dipende da chi comanda, dipende anco da chi ubbidisce, e siccome le virti ed i vizi si comunicano da individui ad individui, e moltitudine corrotta finalmente cera rompe i pochi che pen avventura-reggenoonensi, a canchiue dengal la syirthein tutti i componentinouporotate inchini en con la propieta de la propieta del la propieta de la propieta del la propieta de la propieta del la propieta de la propieta de la propieta del la pro straord, tenuta in Varsavia, 1767-1768, § 17 Quel veto era stato

principio, onde può il medesimo conservarsi e prospetara, E la storia, che Montesquieu invoca, sta apertamente control di lui; imperocchè addimostra, che gli atati democratici, cariti stocratici, monarchici, o d'attre generazioni, senza virtà futti ugualmente rovinano. L'onore, che e' vuole tenere come principio della monarchia, o è significazione di virtà, o è ipocrisia di vizi, o, come più comunemente suole essere, assortimento di frivoli o strambi costumi.

Machiavelli più profondamente intravedendo nei reggimenti degli stati di qualunque forma fossero, qualora mirassero il bene universale, altro principio di loro non riputò, che la virtù degli gomini e la fortuna; la quale, secondo me, è il favorevole portato di necessarie cagioni agli uomini ignote. E. quando descrisse l'arti, onde un principe, pria del bene. de' popoli, cercasse di mantenersi lo stato per l'armi o per virtù acquistato, ed a piacimento suo, ed a sue precipue utilità lo reggesse, disse : che ogni volta, che con arti virtuose. potesse farlo, sarebbe meglio, ma con quelle non potendole, ad altre allora ricorresse (1). Io dico, che l'arti male se giovano per poco a governanti, alla fine li perdono; che come il comune degli nomini va sempre più illuminandosi, il riuscimento delle scaltritudini e delle macchinazioni diventa più raro; l'arte più sicura è quella della virtù e del senno, che cogli antichi greci addimando Sapienza. La quale così appunto significava Vico nostro in questi solonnessimi detti: « Egli è l'uomo non altro nel proprio esser d'uomo, che mente ed animo, o vogliamo dire intelletto e volontà; la sapienza dee compier all'uomo entrambe queste due parti, e la seconda in seguito della prima; acciocche dalla mente illuminata con la cognizione delle cose altissime, l'animo si induca all'elezione delle cose ottime.... La Sapienza de'gentili cominciò dalla Musa.... scienza del bene e del male...

<sup>(1)</sup> Principe, C. VI.

Quindi Sapienza su poi detta d'uomini chiari per avvisi utili dati al genere umano... Appresso Sapienza s'avanzò a dirsi d'uomini, che al bene de' popoli e delle nazioni saggiamente ordinano repubbliche e le governano (1). »

(1) Scienza Nuova, Lib. Sec. Della Sapienza Generalmente.

THE LOSS HAVE SEED FOR THE 100 of the following but the state of the first of HAR BOARD COMMITTED TO STOLEN TO STOLEN THE ACT **ទី ស្នា**ងក្រុង ដែលម្រង់ ម៉ែង ខេត្តសមាល់ សង្គម ប្រជាជា 1.500 g. 200 gray 16 g. c. c. c. (1941) (1975) 中国的 (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) 32 K30 00 BB C 0 C proparties for a second contract the formation of pini-scorp and office the last person of his ស្រុកស្រាស់ស្រាស់ស្រុក ប្រសិទ្ធិសាស្ត្រ Commence of the Commence of th out and highly owner to the complete ple stream free schedules and contract of the school of the separate Andrews Care Control of the . . . Mark Litera in the analysis in the control of the interest of the A Table 1 and the second of the second Caramera China I and I and a life of the carbon Note the more election of an inequality of the second Contact of the Artifact of the But the Market and the rest of the artist of the first of Temperature Contraction of the C 1 3 2 3 3 6 1 5400 1 Children Land Jan 19 mill 1966 16 17

San Brigaria Carlo Barra Carlo Carlo

## CAPITOLO SECONDO

DELLA MONARCHIA.

tician tol at te as sys

§ I. Siccome nel mondo sono state assai monarchie, aristò crazie e democrazie, e siccome in alcune di loro sono state virtù de'reggitori, e prosperità de'popoli, ed avanzamenti delle scienze e dell'arti, ed in altre vizii de' reggitori, travalli de popoli, svilimento dell'umano ingegno; anzi negli sterili reggimenti quando sono stati que beni e quando que mante così a coloro, cui è spirito di parte, ambizione, od invidia, è tornato sempre facile celebrare a cielo, o vituperare oltranza alcuno de' tre reggimenti, mettendo in rilievo quindo sia stato di buono, e di glorioso in uno, e tacendone il tristo ed il vergognoso, e degli altri appresentando l'utile di li danno solamente, secondo che al proposito loro sembratico espediente. Alcuni poi i naturali salutari o nocevoli enero de tre reggimenti non hanno scorto, perchè non sono addentrati nelle qualità intrinseche loro, e con loro hanno con fuso estranee concorrenti cagioni, le quali que' naturali effetti, o hanno corretti, o hanno guastati. Egli indubitato è, che le forme de reggimenti sendo varie, i loro pregi o difetti non possono essere gli stessi, e ciò indipendentemente dall'altre condizioni, in cui si trovino i popoli. Nulladimeno e stoltezza somma il cercarne alcuna priva di difetti; conciossiachè se opera umana non è perfetta, molto mene edifizio governamentale, il quale non è, se non se perchè gli uomini da male passioni sono conturbati, e per mezzo di quegli nomini medesimi è d'uopo, che si fabbrichi e si conservi.

Aristotile cinque specie numerava di costituzioni monar-. chiche, delle quali una, come abbiamo accennato (1), esistita già presso popoli barbari, e l'altra presso i greci, concedevano ambedue ogni illimitata potestà a' re, erano tirannide, anzichè no. La terza, e'chiamava capitanato indipendente e perpetuo, come quella di Sparta, ove i re non tenevano assoluto potere, che nella guerra, ed in pace non avevano esclusivamente, che la cura delle cose sacre. Egli, sebbene non avesse veduto in che consistesse la sovranità, nulladimeno bene s'ayvisaya a dare quel nome alla regia autorità di Sparta, mentre i due re in quella non ebbero mai la legislatrice potestà. Una quarta, egli addimandava de' tempi eroici, quale originata da libera elezione de' sudditi, ereditaria e legittima, in cui i re comandavano gli eserciti in guerra, amministravano parte de sacrifizi, e decidevano i piati. E quella veramente monarchia era, imperciocchè nelle primarie età delle genti il giudicare era portare legge, a que' primi re, se erano giudici, erano legislatori; onde il Vico sapientemente disse: « le antichissime leggi s'osservano concepute, comandando o vietando ad un solo, le quali poi concorrevano per tutti appresso (2). » Da' singoli esempi.i costumi giuridici, e da questi le legislazioni derivarono. Ed infine, la quinta forma di monarchia lo Stagirita diceva essere quella ove « un solo uomo con que' modi assoluti governi, che usare potrebbe ciascuno stato e ciascuno popolo nella propria amministrazione politica..... essa designare vera e peculiare forma di polizia, onde fa d'uopo ben ponderarla... ed il primo quesito da muoversi è, se più giovi ad un popolo il governo del migliore de' cittadini, o d'ottime leggi (3). »

March 1981 St. Committee of the Committe

Or da ristettere è, che i termini della questione sono falsamente posti, imperocchè suppongono due ordinamenti che certi e costanti reciprocamente s'escludono, mentre essi sono mutabili, e compossibili. Non è, nè v'ha maniera d'essere. che in uno stato sia sempre a monarca il migliore de' cittadini, o viggano sempre ottime leggi; il monarca può essere il migliore de' cittadini, e può essere mediocre o malvagio, sia ereditario, sia elettivo; le leggi possono essere ottime, mezzane, pessime, così nelle monarchie, come negli altri reggimenti; e così nell'une, come negli altri di necessità, più o meno, sempre sono da riformare. Nonpertanto la questione come messa da Aristotile, assai fu vagheggiata in Europa per la lunga stagione, ove egli altamente predominò, avvegnacchè da confessare è, che la conclusione sua dal comune degli scrittori non s'abbracciasse; poichè egli al monarcato l'aristocrazia aveva preferito (1), e queglino viceversa fecero. Anzi fu tempo, che il comune degli scrittori parvero in due parti divisi, gli uni, ed i più, tenenti per il monarchico reggimento, gli altri, ed i meno, per lo democratico, e rari e singolari propugnavano l'aristocratico, il quale, benchè in rare repubbliche, meravigliosamente fioriva,

Pregio indubitabile della monarchia pura, o assoluta è la celerità nella formazione delle leggi, ed in altre risoluzioni, e nell'esecuzione loro, e quando quelle savie sieno, cioè per quanto è possibile le più utili allo stato, il monarchico reggimento s'offre alla mente preferibile all'aristocratico ed al democratico, specialmente che l'esecuzione di alcune grandi cose è naturale necessità, che anco in questi all'imperio d'un solo venga affidata. Ma è da attendersi assai sovente, che le leggi e l'altre risoluzioni, che sieno d'un solo uomo, riescano le più utili possibili? Per essere tali presuppongono in quel solo probità e senno quasi sovrumani. Non negheremo, che la storia

<sup>(1)</sup> Op. Cit. Lib. Terzo Cap. 10.

Horge esempi di gran principi, i quali hanno fatto tanto bene nopoli, quanto attese le condizioni loro morali e civili, altra forma di reggimento appresso a' medesimi non avrebbe cazionato alcun che di simiglievole. Enrico IV di Francia era il migliore de' francesi, eglino in parti civili e religiose scissi si battagliavano, e si macellavano, immiserivano la Francia. è non peritavano di pericolare l'indipendenza sua; quel gran strincipe seppe pacificarli coll'editto di Nantes, mentre gli Stati di Parigi non avevano fatto meglio, che le discordie 'esacerbare: egli scemò milioni di balzelli e di debiti e diede gl'impulsi all'agricoltura, all'arti, a' commerci, alle leuere, di cui allora furono i semi, che sotto Luigi XIV fruttificarono; era il padre di famiglia, per le cui cure i suoi faliuoli prosperavano, come egli disse, all'ambasciadore di Spagna; conciliava papa e Venezia, faceva cessare la lotta tra Spagna e le provincie Unite; e colla Francia, gia ricca e potente, s' apparecchiava a fiaccare Austria, e vagheggiava, sécondo narra il suo degno consigliere Sully, la pace perdetua tra le genti europee; orrido misfatto l'assassinio suo! (1) Fietro Leopoido di Toscana metteva in pratica quanto i silosofi dimostravano essere più espediente, quanto un privato flantropo può fare di più generoso; egli stabiliva la liberta de" commerci, che in Inghilterra doveva passare più d'altro mezzo secolo, e con mille ostacoli per deliberarsi, che in attri paesi d'Europa finora s'ottiene a centellini, che in Francia aficor si rigetta; mitigava le pene de delitti contro la persona sua, aboliva la pena di morte, largheggiava terre della corona per arricchire gli agricoltori, ed aumentare l'entrate dello stato, e forte ne suoi lumi e nella sua coscenza voleva, che il popolo alle sue riformazioni venisse apparecchiato dagli scritti de' savi; e cosa più meravigliosa che rara, l'assoluta

<sup>(2)</sup> Hénault Abrégé Chronolog, de l'Histoire de France, Regne d'Henri IV. Michelet, Précis de l'Hist. de Franc. C. XXX.

monarchia in costituzionale divisava mutare (1). Alessandro di Russia fu il principe magnanimo in mezzo a tanti principi di vecchi stipiti, e di plebee stirpi, superbi o vili, che si ebbe Europa ne' primordii di questo secolo; capo di numerosi popoli mezzo selvaggi, ed ove erano numerosi stuoli di schiavi, egli isluminato e compreso da senso di civiltà a' polacchi concedevà istituzioni di libertà, sbandiva la schiavitù da' suoi dominità Memorabile il dialogo suo con madama De Stael: « Non igno) rate, egli diceva, che i contadini russi sono schiavi. Io faccio ciò che posso per migliorare la loro sorte gradatamente ne mici dominii, ma jo incontro altrove degli ostacoli, che il riposo del l'impero mi ordina di maneggiare. Sire, gli rispose l'autore della Corinna, io so che la Russia è intanto felice, quantunque essa non abbia altra costituzione, che il carattere personale di vostra maestà. Quando il complimento che mi fate, replies l'Autocrate, sosse la verità, io non sarei altro che un felice accidente (2). » Queste parole di Alessandro sono l'aggittstata sentenza contro la monarchia assoluta.

Tre principi rammento nella storia moderna europea, i quanta assoluti hanno avuto tanta virtù ed ingegno, che a' poponi loro hanno tanto bene recato, quanto io credo ne' tempi di altro reggimento non sarebbe loro venuto; ma que' tre esempli e non più ho addotti, perchè d'altri cosifatti non trovo. E se alcuno volesse anco proporre Federigo II di Prussia, risponderei, che e' fu gran capitano, e forse più grande di Gustavo Adolfo, e Napoleone, fu ampliatore, e se piaccia, fondatore di possente regno, ma alla felicità de' popoli suoi preferiva sempre il suo mestiere, come egli diceva, di re.

Felice accidente e non permanente cagione di prosperità pe' populi ella è la monarchia pura od assoluta; imperciocchè

<sup>(1)</sup> Si veda Governo della Toscana sotto il regno di P. Leopoldo; ed intorno a quella Costituzione la Memoria di Francesco M. Gianni.

<sup>(2)</sup> De Stael. Cons. sur la Rév. Franc. Sixième P. C. X.

una sequela d'ottimi principi è rarissimo caso, e la stessa incertezza che ad un ottimo succeda un tristo, e però la mancanza di sicurtà per lo mantenimento delle proficue istituzioni sono perenne motivo, che le medesime in tutto il valore loro non si dispieghino giammai. Ma dato anco, che un monarca non sia di quelli malvagi, che le storie d'ogni secolo ricordano, ma d'indole buona, nulladimeno egli naturalmente è condotto a guardare con gelosia la potestà sua, ed a fare mano bassa sulle leggi, che sieno pure da lui stesso state sancite, quando creda che quella ne soffrisse detrimento. Sarà egli per l'eminenza di suo grado, e l'abbondanza dei suoi beni, netto d'invidia, nè amatore d'ingiustizia nelle private faccende de' suoi sudditi : ma verso di coloro, che l'accerphiano, sarà naturalmente largo di benefizi, e di preferenze assoi volte immeritate, e con facilità sarà da' medesimi tranellato. E la precipua e congeniale magagna della monarchia pura, non avvertita abbastanza, consiste nella naturale sproporzione dell'ingegno d'un solo uomo a provvedere con sue leggi alle bisogne d'uno stato, la quale maggiormente s'accresce, ove lo stato di svariati e numerosi popoli sia formato. E cotale magagna evidentemente incorregibile è, perchè dalla stessa natura umana viene partorita, ed è la qualità, per cui la monarchia agli altri reggimenti puri sottostà. Un monarca fuor di dubbio non darà le leggi senza aiuto di consiglieri, ma costoro da lui sono scelti, onde o egli, se sia volentieroso, o un consigliere più favorito, cui egli abbandoni sua sovrana potestà, diffinitivamente deciderà delle sorti de' popoli. E principi, che lasciano fare ad altri sono principi deboli; la successione di due deboli giudicò Machiavelli perdita del regno, eccetto che ordini antichi non lo mantenessero (1).

§ II. Se monarchia pura od assoluta importa, che la le-

<sup>(1)</sup> Discorsi Lib. I, C. I.

gislatrice potestà dal monarca si tenga, affinche cotale reasgimento non traligni in tirannide, fa d' uopo che quegli ogservi le leggi sancite da lui medesimo, e da chi pria di lui altro principe o assemblee, sia stato il legislatore. Il che in niun modo sarebbe ottenibile, se mai il monarca esercitassela giudiziale potestà. Assennatissime queste riflessioni di Henrion de Pansey: « Il principe esercitando l'autorità giudio ziaria, ed avendo la potestà legislatrice potrebbe indifferent temente applicare la legge, come giudice, o modificaria come legislatore.... La legge cessando d'essere la regola invariabile, e necessaria de giudizi cadrebbe nel disprezzo : le forme lente, e solenni, stabilite per sicurare la saggezza e la stabilità della legislazione, sarchbero neglette, perchè la nazione non le riguarderebbe più, che come un vano apperate de la governanti sentirebbero meno la necessità di mettere in atto la potestà legislatrice, e tosto le relazioni de cittadini sua di loro non avrebbero altro legislatore, che la volontà versatile del principe » (1). Addipiù, un re che pronunziasse i penali giudizi, rinunzierebbe alla sua preziosa facoltà, e necessaria in ogni civile consorzio, di concedera grazia a rei: De Maistre, che certamente non è colui che la regia potenza si studii d'infranare, non ha propugnato i re essere invielabili, che a condizione che da per sè non puniscano mai alcun colpevole (2). Ondechè fa d'uopo che la potestà siudiziale stia presso individui, i quali costituiscano ordine dal re indipendente, e da chiunque altri; e ad asseguire ciò ari dispensabile torna, che eglino non possano essere dall'ufficia rimossi, eccetto che per delitti, o incapacità sentenziati da individui dello stesso ordine loro, e che altre rimunerazioni ed onori non possano fruire, che quelli dalle leggi precedentemente determinati. Che il re elegga i giudici è assai consen-

<sup>; (1),</sup> De :!'Autorité Iudic. Ch. III.

<sup>(2)</sup> Du Pape, L. III, Ch. IV.

tapeo all'indole d'una monarchia, ma espedientissimo reputo. che la faccia, come una volta fu legge; avvegnache di breve durata, in Francia, Per ordinanza del 1544, confirmata da editto del 1407, il parlamento di Parigi ebbe a proporre al re i personaggi da eligersi a suoi membri. Luigi XI inaugarò il suo tirannico regno, calpestando quella legge, conciossiache prive dagli uffici antichi ed onesti magistrati, e ne investi nuovi a talento suo: da ciò quel gran danno della Francia. che s'appello guerra del pubblico bene (1); Luigi XII introdusse la vergogna della venalità degli uffici giudiziari (2). Ma sarà inutile l'indipendenza stessa de' magistrati alla sicurezza delle persone e de' beni de' cittadini, se dal re o da altri dello stato si prenda arbitrio d'impedire l'esecuzione delle lero decisioni, e di levare a loro la cognizione de' niati. steondo che assegnata antecedentemente da legge, e ad altri dello stesso ordine, o ad uffiziali di diversa specie deferirla. Cost per cento pretesti e frodi nell'assolute monarchie è stato sovente praticato, ed al presente si pratica ne' reami di Napoli e di Sicilia.

Non basta un ordine giudiziario indipendente affinche una monarchia non degeneri in dispotismo, d'un ordine di nobili v'ha eziandio necessità. Bacone e non Montesquieu, come dal comune ritiensi, fu il primo che un tale vero ebbe pronunciato: « La monarchia in cui affatto non sono nobili è sempre pretta ed assoluta tirannide, come è l'impero de' Turchi. La nobiltà tempera la regia dignità, e distrae alquanto dalla regia prosapia gli occhi del volgo.... La potenza e l'autorità de' nobili nella monarchia conferisce splendore, ma diminuisce potenza al principe; accresce

<sup>(1)</sup> Henrion de Pansey, De l'Autorité, Iudic. Introd. Ch. X; Comines Cron. Ch. Trois. Hénault, Abrégé chron. 1461.

<sup>(2)</sup> Loyseau des Offic. liv. III, ch. I. Meyer Inst. Giud. Lib. IV,

C. XVII.

animo al popolo, ma ne deprime la fortuna; sta bene intanto, che i nobili non sieno più potenti di quanto esiggano da ragione dello stato e della giustizia; si sostengano eglino la quel grado, che l'insolenza popolare innanzi alla riverenta verso loro, come innanzi ad una barra si spunti, pria che tocchi la regia maestà (1). Bacone aveva sotto gli occhi l'esempio dell'Inghilterra, avvegnache in quella la nobiltà fosse, come è, parte della sovranità, ed in una pura monarchia non debba esserlo.

Montesquieu abbracciò quelle massime del Verulanio, e disse: « Le potestà di mezzo subordinate e dipendenti costituiscono la natura del governo monarchico, vale a dire, di quello in cui con leggi fondamentali governi un soloni Queste leggi fondamentali suppongono per necessità, di canali mezzani, per i quali scorre la potestà; imperocchè se nello stato non sia che il volere momentaneo e capriccioso d'an solo, non può essere cosa fissa, e per conseguente alcuna legge fondamentale. La più naturale potestà intermedia fandamentale è quella della nobiltà. Entra questa in qualche modo nell'essenza della monarchia, la cui massima fondamentale è; dove non è monarca, non è nobiltà; dove non è nobiltà, non è monarca, ma si ha un despota (2). A rottificare cotale linguaggio del Montesquieu è da dirsi, che la nobiltà nella monarchia è un ordine, il quale debbe esercitare subordinato al monarca la potestà esecutrice, mentre in una monarchia mista partecipa con lui alla potestà legislatrice, o sovrana. In generale coloro, che sono eredi di antichi ricchi, o di antichi virtuosi, meglio resistono agli arbitri dian re. Luigi Undecimo riferisce Comines « era naturalmente amico della gente di mezzana condizione, e nemico de' grandi che potevano passarsi di lui (3) ». I nobili si fortificano co-

<sup>(1)</sup> Serm. Fid. XIV.

<sup>(2)</sup> Esprit des lois, Lib. II, C. IV.

<sup>(3)</sup> Cron. ch. dixhuict.

stituendo un ordine, e ricevendo in se nuovi ricchi e virtuosi, cosicche sia a popolani aperta la via ad elevarsi. Cotale condicione di cose non è certamente la migliore possibile per il maggior numero, ma in una monarchia assoluta è necessaria, affinche tutti non diventino uguali nella servità. In Oriente il dispotismo è stato siero e perenne in quegli imperi, ove ordine di nobili non è stato mai, in Europa quel dispotismo è stato pareggiato nell' impero ottomano, ove quell' ordine è sempre mancato.

Montesquieu ammiratore della monarchia inglese, ed osservatore solerte della storia di Francia ben conosceva, come questa da monarchia primamente mista era passata ad assoluta: e secondo l'indole de re aveva col dispotismo avvicendato per la distruzione, che della nobiltà queglino avevano Tetto, dal popolo, che s'addimandò terzo stato, aiutati. L'uguaglianza de' dritti di tutti i sudditi era stata l'ingannatrice divisa de re; da un principio d'eterna giustizia si era tratta conseguenza storta ed iniqua, la dispotica potestà di loro; le moltitudini malaccorte furono per secoli trappolate, e colle proprie mani, concorrendo alla disfatta della nobiltà, fabbricavano i propri ceppi. Tanto solenne documento non ha ammaestrato mai i francesi; Montesquieu, tra' suoi contemporanei singolarissimo, da loro e da seguenti francesi scrittori è soverchiamente celebrato, e pochissimo seguito. Thierry scrivendo testè la storia del Terzo Stato, e volendogli largire continue lodi, è stato indotto a chiamare Luigi XI uno di quei personaggi, che sembrano segnati dal suggello d'una missione provvidenziale, avvegnachè non abbia approvato tutti i mezzi, che quegli adoperò ad effettuare il suo scopo (1). E giudicando, che quanto da colui, e da altri si era fatto, per sequela di turbolenze e di deboli partiti, stava pericolante quando il timone dello stato ghermi Richelieu, a cotestui ascrive anima

<sup>(1)</sup> Hist. du Tiers État C. III.

eroica d'avere accelerato così fortemente il inovimento verso l'unità e l'uguaglianza civile e di spingerlo si lungi, da non potere mai più quinci indietreggiare. « La sua vita di tutti i giorni, e' dice, fu una lotta contro i grandi, la famiglia reale, le corti sovrane, tutte ciò che vi aveva di esseri elevati e di corpi costituiti nel paese » (1). Ma quando tutti gli esseri elevati furono abbattuti, il solo, che restava, diventando più elevato, perchè d'intorno non aveva che degli umili, s' assise dispotico. E fu d'uopo a Luigi XI ed a Richelieu calpestare ogni legge, ed ogni iniquo mezzo adoperare per conseguire l'intento iniquo. La politica loro fu la vecchia storia: Periandro che recide le cime sporgenti di tutto le spighe; Tarquinio che taglia le teste de' più alti papa! veri. Agatocle, che in Siracusa uccide i senatori, ed i più ricchi del popolo; il duca Valentino, che ammazza tutti 7 potenti dello stato per sicurarsi il malacquistato dominio:11

Passy studiandosi di esaminare le cause, che determinant le varie forme de reggimenti, diceva già agli accademici francesi: essere un errore che tra l'aristocrazia ed il monari cato « esiste comunità d'origine... esse non hanno attinte la vita alle medesime sorgenti, non hanno passato le medesime vicissitudini; addipiù la grandezza dell'una eselude la grandezza dell'altra. Donde viene in effetto l'autorità aristocratica? dalla debolezza stessa dell'autorità centrale, che fuor di condizione di stendere la sua protezione a tutti gli interessi, che dimandavano appoggio, lasciò che tutto ciò, che aveva forza e vita nella società, supplisse alla sua insufficienza. Così s' elevarono delle famiglie, che s'impadronirene delle attribuzioni, che la potestà sovrana non poteva esercitare, si crearono un grado distinto nello stato, e tramendarono a' loro discendenti i diversi vantaggi, che loro erane toceati in sorte. Una tale composizione di cose nata dall'im-

<sup>(1)</sup> Op. cit. C. VUI.

perfezione dell'ordine sociale deveva cambiare secondo che la civiltà fosse per avanzare. Più le società si svilupparono. più esse sentirono la necessità di accentrare il governo; ed i re lavorarono a riprendere i dritti inerenti a' loro poteri. che si trovavano sparsi fra le mani delle classi e de' corpi privilegiati. Allora cominciò in Europa il declinamento delle aristocrazie. Dopo avere perduto le prerogative politiche che esse avevano ghermite, videro attaccate le immunità, le didistinzioni, i titoli, che le separavano dal resto della comunanza. Re e popoli si misero d'accordo all'opera, gli uni affine di rientrare nella pienezza de lore dritti; gli altri affine di non incontrare più ostacoli all'uso de mezzi individuali di considerazione o di fortuna ». (1). Le quali opinioni meritano dell'esame, conciossiachè sono da ritenersi, come programma di quella gran pluralità di francesi, che s'addimanda la borghesia, e che allora, regnando casa Orleanese. aggiunse il fastigio del dominato. Primieramente fa d'uopo distinguere l'origine dell'esistenza, e l'origine della grande autorità dell'aristocrazia europea, che il Passy confonde; l'una è coeva indubitatamente a quella della monarchia; l'impero romano fu conquistato e gli stati curopei, suoi rottami, stabiliti da capi, circondati da compagni, e seguiti da plebi, que' capi furono i re, que' compagni gli aristocrati; re ed aristocrati fecero insieme le leggi, sebbene meglio come agli uni che agli altri attalentasse, le plebi poco o nulla vi partecipavano; re ed aristocrati si presero terre de vinti, avvegnacchè in generale gli uni ne ottenessero maggior quantità che ciascuno degli altri; e per le leggi sancite gli uni avessero sempre da aumentare la porzione loro. Que're erano eletti, non a tempo, e secondo l'occorrenze come nelle foreste germaniche pria della conquista si costumava, bensì a vita e senza interruzione, per lo più tra' membri della stessa famiglia, sovente di

<sup>(1)</sup> Mém. cit.

padre in figliuolo, in maniera che le assemblee ordinariamente gli riconoscevano piuttosto che li elegevano, e così le regie schiatte si fermarono. In Francia con ispecialità prevalse l'eredità de' re e sotto la prima e sotto la seconda razza, l'aristocrazia intanto predomino ne' campi di marzo e por di maggio, eccetto quando Pipino si fece re, e Carlo Magno imperò. E dunque storia certa, che monarchia ed aristocrazia nacquero insieme negli stati europei, e che la loro autorità assai si contrabbilanciava in que' tempi, in cui la fendalità non era ancora nella sua pienezza costituita (1). Allora indubitatamente l'aristocrazia si sciolse da ogni sua dipendenza dalla monarchia, e specialmente in Francia tra per la imbecillità degli ultimi Carolini, e per la scarsa terra, che a regio reame tenne il primo de' Capeti, cui erano uguali altri aristocrati per l'origine e per la potenza. Ma dove era stata mai la grande autorità centrale, che suona universale, de re? quali erano stati i dritti inerenti a loro nella pienezza, dei quali dovevano eglino rientrare, ed al qual'uopo si combinarono co' popoli? E quando poi si tratta de' dritti dei popoli, e della civiltà che avanza, fa d'uopo che una volta finalmente il linguaggio si rettifichi. Il Governare è funzione in qualunque forma di reggimento, come già abbiamo dimostrato (2), i dritti de' governanti non possono dunque significare altro, se non i mezzi o i poteri necessarii ad esercitare quella funzione, sono però affatto diversi de drifti naturali e propri di tutti gli uomini, e che i governanti posseggono come uomini e non come governanti; i monarchi adunque non avevano di cotali dritti a racquistare, i popoli

<sup>(1)</sup> Su di questo generale ordine di cose, e su' particolari distintivi presso i singoli stati d'Europa si veda il mio Discorso sul reggimento politico in Europa dalla Conquista Barbarica allo stabilimento della feudalità.

<sup>(2)</sup> Parte Prima di questa Introd. Cap. VI Sez. sec. § 11, e aegu-

oppressi avevano a vendicarsi in liberta; e se opportuno era a tanto uopo, che co' monarchi si collegassero, opportuno altresi era, che un freno alla regia potestà lasciassero, il quale più efficace non potevano trovare, che in una temperata aristocratica potestà. Ma ciò in Francia e nella maggiore parte d'Europa non succedette, il Passy se n'allieta, e dice: « ciò che si rimprovera al privilegio monarchico è d'essere esclusivo, cioè di creare un dritto riserbato ad un solo, una situazione inaccessibile a tutti altri, eccetto che a colui che l'occupa. » Ed aggiunge, che non è da confondersi il privilegio monarchico colle istituzioni, che affrancano una parte de' membri della comunanza delle obbligazioni comuni, o che loro riserbano de' vantaggi rifiutati al resto de' loro concittadini, che cotali istituzioni sono di gravissimo detrimento: ma « il privilegio magnifico, privilegio unico nello stato, il monarcato, non restringe alcuno de' dritti, di cui l'uso può sembrare essenziale alla prosperità di tutti » (1). Il rimprovero d'essere il privilegio monarchico esclusivo, invero non ha ragionevole fondamento, una volta che si convenga che la forma del politico reggimento, attese le condizioni de' popoli, debba essere la monarchia; ma il rimprovero bene attagliato al monarcato europeo si è, che di temperato, come originò, ogni arte adoperando tralignò in dispotico; la storia in questa somma si raccoglie: i monarchi quando gli aristocrati si resero affatto indipendenti, si collegarono co' popoli contro gli aristocrati, questi sopraffatti, inschiavirono i popoli. Provvido era che la potenza degli aristocrati fosse infrenata, come che quella de' re non si sfrenasse, invece si fiaccarono piccoli tiranni, ed un gran tiranno, l'oriente esemplandosi, s'estolse su numerosi popoli. Ma niun popolo europeo ha il genio di que' popoli orientali, che da secoli immemorabili soggiacciono agli Assueri; in Francia la perdita d'ogni libertà ha cagionato

<sup>(</sup>I) Mem eit

l'avvicendare continuo tra' saturnali della tirannide, e quelli della demagogia, una incertezza che perdura, d'alcuno assestamento stabile ed equo. Il quale esempio più o meno secondo le svariate loro condizioni si è imitato appo gli altri stati, come appunto i loro re l'esempio de're francesi già imitarono. Pure in Europa, se i popoli non facciano senno, temibile è specie di ritorno del Basso impero; perciocchè ad effettuare cotanto inestimabile danno è apparecchiato l'ordinamento degli eserciti, che utili per alguanti riguardi, ove tenuti a discreto numero, smisurati omai sono abili a predominare l'universale. L'avanzamento desiderabilissimo delle politiche società europee sarebbe stato, che il reggimento loro, che principiò misto di monarchia ed aristocrazia, e che tra il secolo decimosecondo e decimoterzo in alcun modo divento altresi misto di democrazia, a meglio comporsi di quelle tre forme fosse sempre proceduto, come stupendamente fece in Inghilterra (1). La monarchia para od assoluta per i suoi intrinseci difetti, e per i tempi mutati, avvegnachi co' temperamenti da noi indicati, non è più accomodabile agli stati europei; a loro la monarchia mista necessita.

§ III. Sulla monarchia al presente più che negli andati tempi si è discusso, e spezialmente in Francia, il principio addimandato della legittimità. Legittimità per questo argomento significa, che alcuno ha dritto ad essere re perchè re sono stati gli avi suoi; e per contrario d'illegittimità è colpito colai, il quale in qualunque guisa primo ad esclusione di quell'erede diventi re; altresì forza è, che come illegittimi si stimino tutti i suoi successori, perchè altrimenti se i successori suoi legittimi fossero, legittimo più non sarebbe l'erede degli antichi re, nè legittimi sarebbero i suc-

<sup>(1)</sup> Si veda il mio Discorso d'Iutroduzione al Corso di Dritto Constit. letto il 18 febbraio 1831, Sulla Storia dell'Istituzione e della Scienza del Reggim. Monarch. Const. in Europa.

cessori suoi. E quelli illegittimi perpetui avranno per così dire soprassomma d'illegittimità, una volta che l'autore loro per violenza o frode abbia usurpato il trone; conciossiachè niuno sesterrà mai non essere quelle arti da per sè incapaci d'originare alcuna legittima dominazione. Or prendendo in mano la storia d' Europa, e con quel principio esaminando la legittimità delle case regnanti, io non so quante ben poche si troveranno liete di possederia, nè so quante ben poche ne' rimoti tempi d'averla avuta si giudicheranno. E per non dire d'altra, quella de' Borboni di Francia derirando da Ugo Capeto, come sarebbe mai legittima, quando il cape suo non fu che uno de tanti baroni, che la corona usurpò sugli ultimi dappoco Carolini? Ed i Carolini alla golta loro non erano al tropo, che per l'usurpazione, che Pinigo maggiordomo del palazzo de Merovei aveva commesso a danno di quelli discendenti di Clodoveo. Nè i Meroyei vantar potevano altra origine di dritto, se non la conguista sull'impero romano, nè l'impero romano che la conquista sulle Gallie; e malagovolo cosa è secondo a giustizia quelle conquiste riputare.

La vera legittimità de re è nel modo giusto o utile, onde eglino reggano i popoli. Una volta che l'eredità è stabilita nella successione de re, egni ra ereditario è re legittimo, quando esegue le leggi, dà leggi giuste, felicita i suoi popoli. Il giusto o l'utile di tutti i componenti una politica società è il titolo legittimo della sua enistenza, il giusto o l'utile è il titolo legittimo d'ogni forma di reggimento, altro non può essere quello della regia potestà. Fameso il litigio della legittimità del primo ramo de Borboni nelle assemblee di Francia alla rivoluzione del 1830. Non era da muover dubbio, che Carlo X nipote di S. Luigi e d'Enrice IV una volta che la Carta aveva violato, e di ridurre aveva tentato in assoluto, se non in dispotico, il reggimento che era di forma libera, non aveva più a tenere in testa la corone; ma dubbio

sorse, se un fanciullo re per l'eredità potesse essere anco del trono di Francia privato. Beniamino Constant fu il più illustre propugnatore della proscrizione di tutti i Borboni della branca primogenita. Egli poteva avere ragione dimostrando, che l'utile della Francia portava, che non un fanciullo, ma un' adulto e prudente fosse re, e che quel re sarebbe indubitabilmente il legittimo; ma egli vagò tra un dritto arbitrario del popelo ad elegere un re, una volta che la legge era stata calcata dal re cacciato (1). Châteaubriand fu l'eloquente propugnatore della trasmissione ereditaria della corona in Enrico V; egli poteva aver torto, ma egli ne allegò le ragioni che sole erano appropriate a sorregerla, i danni alla Francia d' una nuova dinastia, i vantaggi di mantenere l'antica. Egli diceva: . Io non credo al dritto divino del monarcato, io credo alla potenza delle rivoluzioni e de' fatti. Neanco invoco la Carta, prendo le mie idee da più in alto, le traggo dalla sfera filosofica, dall'epoca ove spira la mia vita. Propongo il duca di Bordeaux, affatto come una necessità di migliore tempera, che quella di cui si discorre. » E conchiudeva: " se avessi l'intima convinzione, che un fanciullo debbe essere lasciato ne gradi oscuri e felici della vita per sicurare il riposo di 33 milioni d'aomini, io avrei considerato come un delitto ogni parola in contraddizione col bisogno de'tempi » (2). Constant vinse il partito; ma la saviezza del nuovo principe non corrispose all'universale aspettazione.

Questione di molto più stave è quella, se l'eredità o l'elezione del principe giovi alle monarchie; e Sismondi più che altro scrittore l'ha con amplitudine trattata, opinando per numero d'argomenti tratti dalla storia dei varii stati europei. d'aversi l'elezione a preferire. I quali argomenti a questi si riducono: tutti i piecoli principati vescovili ed elettivi. done at a market of all a

<sup>(1)</sup> Mon. Un. Chambre des Dennies. 7 Acott. 21 Mobi Une Chairfore des Pairsie A tault par a grand an anne

di cui una volta abbondò l'Alemagna, sebbene assurdi in principio, pure sono stati omai desiderati, poichè a ciascuna elezione il contratto tra il principe ed il popolo era rinnovellato, l'antiche creature del governo mutate, alcuni abusi aboliti, alcune nuove sicurtà dimandate; que principi non sempre sentivano odio per la libertà; molte sedi di principi vescovi erano diventate repubbliche, come tra l'altre Losanna, Ginevra, Basilea. L'Europa ebbe poi sperimentata monarchia elettiva in alcuni grandi e civili stati; Venezia col titolo di repubblica era monarchia elettiva costituzionale, ove la potestà del doge veniva limitata da quella della sola aristocrazia, e nella successione di circa centoventi monarchi elettivi non succedettero nè turbamenti, nè guerre civili, ne alcuno de' mali che si pretende accompagnare l'elezione. La difesa della cristianità contro i turchi ed i pagani. durante metà e più del medio evo, stette assidata alle due monarchie elettive d'Ungheria e di Polonia; il re con un ordine eduestre numeroso ebbe allora divisa la sovranità: il dritto elettorale ebbe condotto sul trono alcuni de' più gran principi che mai sieno stati, e l'Europa debbe forse a Sobieski Fesistenza sua. Il monarcato elettivo intanto non puossi bene falutare ne in Ungheria, ne in Polonia, nell'una l'affetto ereditario a certe famiglie avendo recato sul trono donne e minori; nell'altra il libero veto avendo esposto lo stato a locali usurpazioni, ed a stranieri influssi. Ondechè fa d'uopo portarsi la disamina su' due più grandi stati d' Europa, la Francia e l'Impero germanico; l'uno che da Ugo Capeto in poi; dal 996, ha avuto sempre il monarcato ereditario, l'altro che, dopo la morte d'Ottone III, dal 1000 al 1520, ebbe il monarcato elettivo, quando allora per sempre restò nella casa d' Austria. Fra venticinque imperatori in quel periodo di tempo dodici, o tredici furono grandi uomini, e la Germania e l'Italia meglio progredirono verso la libertà, la prosperità pubblica, e la civiltà, che la Francia; per la lotta

continua tra la chiesa e l'impera, di venticinque elezioni, undici furono contrastate e seguite da guerre civili; gli anni di guerra per l'elezioni degl'imperatori montarono a quarantatre, non compreso il lungo interregno dal 1257, al 1273, chè i due pretendenti Ricardo di Cornuailles ed Alfonso di Castiglia stettero lungi dall'impera, e senza spingere avanti la guerra civile; le varie guerre per successione ereditaria di Francia montarono ad anni sessantatre; ed infine i danni delle minorità o imbecillità de re per l'eredita sono inevitabili (1).

Sismondi uno de più dotti nelle storie a questi tempi nostri , nulladimeno sovente difetta in apprezzare le cagioni e gli effetti de successi così negli argomenti della sociale economia, come in questo; nel quale attribuisce all elezione, o all'eredità, come a cagioni uniche, beni o mali sociali, che o da quelle non sono stati partoriti que lo sono stati insieme ad altre maggiormente efficaci; e confonde come uguali diverse nature di reggimenti, Principi ereditari e dispotici reggeranno sempre con granissimo danno de sudditi, principi eletti e non dispotici reggeranno con costrutto de' sudditi; gl'inconvenienti dell'elezione o dell'eredità saranno poca cosa in faccia a' portati naturali del dispotismo. I vescovi principi eletti di Germania reggevano con fondamentali leggi e con tale giustizia, che non facevano gli altri principi o baroni, quindi i sudditi di quelli meglio prosperavano, che non i sudditi di questi. Que principi ecclesiastici nacquero nella barbarica stagione come osserva lo stesso Sismondi, in essa parimente nacquero i principi laici, ed era proprio della scienza e virtù, onde allora gli ecclesiastici primeggiavano, che eglino con maggiore prudenza e giustizia avessero governato. Di più principi eletti ed ecclesiastici non avevano in sè ordinariamente la ma-

<sup>(1)</sup> Kiudes sur les Connell des Peuples Libres, Sec. Par. Qualt. Essai.

gagna di desiderare e tentare, che in figliuoli loro il principato passasse, quelli esempi di dissolutezza ed ambizione impudenti furono rarissimi. Que' principi ecclesiastici non erano che d'una città, e di poco circostante territorio, e più o meno dipendevano da un sommo imperante temporale, che era il Cesare, e da un sommo imperante spirituale che era il romano pontefice. Or quelle condizioni non lasciano integra e netta la questione della preferenza dell'elezione, o dell'eredità di principe con figliuoli, affatto indipendente, d'uno stato d'alquanta ampiezza per territorio ed uomini.

L'esempio di Venezia assa a sproposito è scelto; imperioche quella non cra monarchia ma repubblica eminentemente aristocratica, come abbiamo già dimostrato (1); il doge che veniva eletto dal gran consiglio, che era il sovrano, principe di nome ed in faccia a forestieri potentati, aveva autorità assa seema in tutte le pubbliche faccende. Anzi contro il Sismondi sia la stessa storia di Venezia; conciossiache l'elezione di trentanove dogi fu primamente quasi sempre tumultuaria, e pertubatrice dello stato, quando la repubblica era popolare, l'elezione stava presso il popolo, ed i dogi avevano molta e non hen deffinita potesta; e l'elezione con tranquilla maniera non protedette, se non dopo che al 1172, trucidato barbaramente Vitale Michele II, il gran consiglio si costitut, la potesta del doge in assai strettezze si pose, e l'elezione di lui al popolo venne levata (2).

E se esempi mai alcuno invocar voglia contro la monarchia elettiva, credo che appunto quelli d'Ungheria e Polonia debba fare. In Ungheria primamente la corona, avvegnache elettiva, nella stirpe di Stefano per ventitre re perennò, e sovente non senza dissidii; ma alla morte d'Andrea, ultimo di quella, ruppe

<sup>(1)</sup> Parte sec. di questa Introd. Cap. primo, § II.

<sup>(2)</sup> Giannotti, Della Repub. de' Veneziani; e Cappelletti, Storia della Repubbl. di Venezia, Lib. Quarto Cap XXII, XXIII.

perniciosissima anarchia tra gli ungheresi; conclossimene quali elessero a re Ladislao di Boemia quali Ottone di Baviera: e quali infine Carlo Roberto angioino di Napoli. Sottoridi costui, e più sotto Luigi, figliuolo suo, il regno sali a potenta e gloria, ma per cadere poscia in lunghe calamità e couden assassinii di re e regine elette; in mezzo al che splender tero solo le vittorie di Mattia Corvino (1). Così il regnor has tiva continue civili guerre, e quando degenerava in dispol tismo regio, e quando in dispotismo aristocratico, ed especto sempre era a raggiri ed alle ambizioni dei forestleri potentari finche passò ereditario in casa d'Austria una volta che elle ratto Carlo V aggiunse grandissima potenza. La quale sorteznate è stata lieta all'ungarico regno, perchè gli austrinente estrania razza, si sono studiati mai sempre a levarghi de bans tiche e convenute franchigie, ed infine a ridurlo alla mises rima condizione di dipendente provincia. Quanto alta Poloniad vizio pestifero della costituzione sua fu il libero veto, lima esso non fu introdotto che al secolo decimosettimos e d'elezioni dei re avevano già pria, più che altra cagione lo parq torito permanente guerra civile, ed aristocratico dispotismos Finche l'elezione de re a specie d'eredità si fece sempre tra la generosa stirpe de Jagelloni la Polonia stette forne e gloriosa, e sotto Casimiro IV al 1468 fu stabilita in Cas mera de' Nunzi, che quale un politico progresso è da sua marsi, perchè pria senza alcuna regolare forma i cominiosi erano tenuti. Ma alla morte di Sigismondo Augusto i preteix denti alla corona furono quattordici; ed allora al 1573 si sancirono da' nobili i pacta conventa, che ad un' ombra riduca sero la regia potesta, ed a re elessero Enrico di Valois fretello di Carlo IX di Francia; il quale, alla morte di costat, di soppiatto lasciò il trono di Polonia per andare a reggero

"(1) Ranzoni, Epitome Revum Ungar, is Ishvanik Hish ale Rebus Ungar, Lib. XXXVIVI 2000 15012 Saydler, State Polocial, Spec Foot Park No. 10012 Property No. 10012 Pro

llereditario di Francia. In appresso eletti furono donne, un gesuita e cardinale Giovanni Casimiro, un meschino frate, come successore del gesuita; fu eletto infine il Poniatoski, cho gli storici hanno addimandato istrione (1). Polonia lungo tempo in balia alle macchinazioni ed insidie dei forestieri potentati solaguratamente fini preda di tre circostanti, una volta che eglino, ebbero la forza di dividerla. Niun dubbio che tra una lunga serie di re eletti ed in Ungheria ed in Polonia, alcuni rendettero grande servigio all'Europa, e grandissimo Sobieski, profligarono la barbarie musulmana, che minacciava di rovina bascristiana civiltà; ma altri senza essere re eletti fecero lo stesse colpo mortale recò a quella Giovanni d'Austria alla battaglia di Lepanto: a Temeswar Eugenio di Savoia; e principi eneditari non meno che eletti sono stati strenui, e celebrati capitani di anzi i primi capitani de' tempi. Emmanuele Filibentolo Enrico IV, Gustavo Adolfo, Federico II di Prussia: aull, paragone tra la Francia e l'Impero non ha termini pari; canciossiache Francie era costituita a regio stato, il quale da pieciole a poco a poco s'ingrandi, specia lmente per successioni de grandi feudi che ne dipendevano, e per conquiste : b'impero non era uno stato, ma era dignità di supremazia sand'altri stati, i quali si reggevano come affatto distinti principati o repubbliche, attenenti tra loro per una maz niera di federazione : l'imperatore talvolta era principe di picciolissimo stato, come il celebre Redelfo d'Absburgo; sli Svevi ebbero Napoli e Sicilia per loro proprio e precipuo dominio, e Federico II fece sua stanza prediletta nella reggia di Palermo. Gl' imperatori diventarono potenti quando ebbero propri potenti stati, e come casa d'Austria divento potentissima, sotto forma d'elezione presso di sè ereditario. mantonne l'impero. Nel calcolo degli anni di guerra, come

<sup>20-(1)</sup> Glomeil de Origi et Rehus Gastist Relatib. XXXxxxpassim. Saydler, Storia della Polonia, spez. Parte Quarty of regulation appoli

pregio dell'elezione non novera il Sismendi que sedici che ecorsero d'interregno; or ciò dimostra ad evidenza gome fuor di luogo è il paragone dell'impero nella questione; perciocché senza l'imperatore potè durare l'impero , cioè pi governarono i singoli stati, cui d'imperiale dignità mencaya a presedere, ma senza re come si sarebbe ratto il reamondi Francia, o qualunque altro? Oltre che Sismondi non computa rome guerre d'elezione tutte quelle , le quali, auvegnache nell'atto dell'elezione non sorte, pure succedettero possia a cagione d'essere stato piuttosto un principe d'essere stato piuttosto un principe d'essere stato eletto ad imperatore, e quelle sono da valutarsi a centinaia d'anni. Nè sono mica da scordarsi le dissenzioni trabpapi e gl'imperatori per la conferma dell'elezione, le qualt, quante mai guerre aperte e lunghe, tribolarono Germania ed Italia. Che se quella conforma è secondo ragione, da considerarsi strana pretesa de papi, la pretesa della supremesia imperiale germanica di da considerarsi stranal secondo magione je secondo la storia; conciossiache l'origine sua nongeranche la dichiarazione fattane in Roma da un papa nella persona di Carlomagno, e questi e gl'immediati successori shoi mon eredettero che l'imperiale diadema si potesse cingera songa il consenso de' grandi, anco d'Italia e de' legati del papa (1), Ma come poi attribuire all'istituzione dell'imperio elettivo i progressi verso la ricchezza e la civiltà delle città di Garmania socd'Italia superiori a quelli delle città di Francia? Attnibnire si debbano a' liberi reggimenti, di cui le zittà d'Italia -e di Germania godevano, mentre Francia aveva i reggiorenti di Luigi XI4, si debbono attribuire alla municipale autonomia, a quella vita ovunque sparsa e rigogliesa, la qualcuin Francia, grazie alla tendenza di unità, e poi di concentramento di governo, che quasi inevitabilmente conseguita, non è stata be altronied in the chaptile ed , ;

ents (1)2Si weda ili mio discorse sul Reggimento Pol. in Europa dalla si Conqui Barburgito Stabili della Reudelidiczona e

mai; cotali unità e concentramento in Francia ora a piene conseguiti sono cagioni mussime e costanti del dispotismo che la travaglia; ondechè il continuo variare delle forme di governo a lei non apporta mai la desiderata libertà.

6 L'eredità de' re ha indubitabilmente a primo vantaggio di mon esporre una nazione all'acri discordie e lotte, che dalla plezione non possono non derivare. Ne ha a secondo, che il sie non è tenuto verso alcuno della corona sua, mentre un are eletto non può fare a meno d'esserlo verso di coloro, che gliela conferirono, e di largheggiare loro preferenze. Ne ba cascerzo, che il re nuovo non incontra poco rispetto e molta invidia presso coloro, che furono suoi emuli in pretendere al strong. Ne ha un altro, che il re non sente incitamento a mutare per frodi, o per forza la legge stessa della successione ina ereditaria a pro de suoi figliuoli, o altri congiunti. Se poi an regno si trovi in mezzo ad altri uguali, o maggieri inopotenza, ed allora in ciascuna elezione i maneggi e gli sinterventi palesi od occulti de' forestieri potentati non monenerano : sovente l'elezione sarà secondo la volonta d'alcomo di loro, e la nazionale indipendenza profondamente ne spatirà, ed il male s'addoppierà, se forestieri al regno possidno essere chiamati. Nella presente Europa, se tutti i regni -fossero elettivi, io non dubito, che specie di permanente e menerale anarchia li agiterebbe; conciossiache per le strette attenenze morali e materiali, in cui essi vivono, l'elezione vaisso uno sarebbe interesse di tutti, ed il medesimo individuo difficilmente ad alquanti attalenterebbe. I piccoli stati soggiacerebbero, più che non fanno, al duro predominio dei grandi, perdendo ogni rimasuglio d'indipendenza; imperocchè l'indipendenza del re nella successione torna ad indipendenza loro, ed a sommo costrutto di quelli governati con liberi reggimenti. Nell'eredità i mali per la minorità ed imbecillità de' re certamente non sono da negarsi ce l' una nell'elezione è impossibile el altra assat improbabile en e la

tristizia loro per quella sembrerebbe a primo aspetto dovere essere anco rara; nulladimeno le storie stesse, di cui abbiamo discorso, addimostrano non improbabile la dappocaggine, non rara la curvità dell' animo degli eletti re. Senza che è da considerare, che i mali della minorità, imbecillità, o tristizia de' re meno gravano, ove il reggimento sia temperato, perchè meno allora dalla volontà di loro, o di reggenti tutte le pubbliche bisogne si governano; e que' mali si riducono a minimi, ove il reggimento sia misto; la pazzia di Giorgio III non nocque all'impero britannico.

Some and the second of the sec The section of the property of THE OF SECTION S. MARRIEST or law of the arms of the law bully even it has essentioned i digital in the production of the control of the c Colored Commencer Section Commencer The Committee of the second of the ATTEMPT OF THE STATE OF THE STA Color of the Color of Colors of the Partition of the con-The Paragraph of the Santagy The way of the many the many the same of t Business Commencer Commencer THE STATE OF THE STATE OF tog dise only even and the street of the street of the state angento de la proposición de la companyone and a final to the second of t Kalifornia (1994) and Santa Santa (1994) 11.79 a Harak Dougles and the agreement of the contract of the contr the extractional comme Marigary Carlot and the same of the same o 1,84603 DALLEY OF HOS 1865 OF 1961 OF 1962 OF 1961 OF 1962 OF

Printed Outsides among additioned a clique and one called the clique and one called the clique and called the called the clique and called the called the clique and called the clique and called the called the

§ I. Egli è stata già celebre sentenza di Vico; le aristocrazie ovunque avere precedute le monarchie, e le repubbliche; essere succedute a' primi reggimenti, i divini, o teocratici, esse importare « governi eroici, o d'ottimati in significazione di fortissimi, ed anco in greco governi d'Eraclidi, o usciti di razza erculea, in sentimento di nobili, quali furono sparsi per tutta l'antichissima Grecia, e poi restò lo Spartano, ed eziandio governi di Cureti che i greci osservarono sparsi nella Saturnia, o sia antica Italia, in Creta, ed in Asia, e quindi governi di Quiriti a' romani, o sieno sacerdoti armati di pubblica ragunanza, ne' quali per distinzione di natura più nobile, perchè creduta di divina origine, tutte le ragioni civili erano chiuse dentro gli ordini regnanti de' medesimi eroi; ed a' plebei, come riputati di origine bestiale, si permettevano i soli usi della vita e della naturale libertà. I terzi sono governi umani, ne' quali per l'ugualità d'essa intelligente natura, la quale è la propria natura dell' uomo tutti si uguagliano con le leggi, perocchè tutti sieno nati liberi nelle loro città, così libere popolari, ove tutti o la maggior parte sono esse forze quiste della città, per le quali forze giuste son essi i signori della libertà popolare, o nelle monarchie, nelle quali i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor leggi, ed avendo essi soli in mano

tutte le forze dell'armi, essi vi sono solamente distinti in civile natura » (1).

L'ingegno originale e penetrativo di Vico errava in oue sto argomento, come in altri, per avere immaginato gli uo: mini in taluni periodi, ed anco discostissimi di tempo, per tutto lo spazio terreno pari nell'idee e nell'opere. Pure ciascuno individuo umano diversifica da ogni altro così per le fisiche come per le intellettuali qualità, e numero d'individui conviventi insieme, e col medesimo tenore di costunti e leggi, diversificano da altri insieme conviventi con altro tenore di costumi e leggi; e gli uni e gli altri formano due popoli di diverso genio; ed i differenti climi cioè tutte le locali circostanze di cielo e di terra influiscono su quelle differenze degl'individui e de'popoli, e tanto più potentemente quanto gli uomini sono più primitivi; cioè posseggeno meno tradizione, e progresso di civiltà. Massima parte de prischi reggimenti politici ebbero ad essere aristocratici, qualti de forti padri di famiglia convenuti per la comune difesa; ma alcuni monarchici non ebbero a mancare; ne Vico la volgare tradizione di primi monarchi sconfessa, e che eglino non sieno stati che que padri è sua asserzione priva di alcun fondamento (2). Ne que' reggimenti aristocratici e neanco i monarchici ebbero ad essere mai preceduti da puri teecratici, ma questi o cogli uni, o cogli altri ebbero sempre ad accompagnarsi. Conciossiache la storia, non altrimenti, narra, che gli eroi di Grecia, i fortissimi e primi fondatori di aristocratiche repubbliche erano figliuoli immaginati degli

<sup>(1)</sup> Scienza Nuova, Libro quarto, del Corso che fanno le Nazioni, Tre spezie di Governi. Si veda ancora Spiegazione della Dipintura, è Libro primo dello stabilimento de' Principii pass.

<sup>(2)</sup> Op. cit. Lib: psima, dello Stabil. de' Principii LXXIII e segu. Sull'origine delle Politiche società si veda quanto lungamente ho detto
al Cap. sesto, Par. prima Seg. La disquesta introd.

Dei: nelle Gallie i Druidi ed i cavalieri insieme imperavano; ne regni Asiani e nell'Egitto la casta sacerdotale, e quella de guerrieri, della quale era il re, insieme tennero il dominato. Nè tampoco quinci all'aristocrazie succedettero sempre reggimenti popolari nè a questi succedettero sempre manarchici; ma vario fu l'avvicendare loro secondo le vavietà degli ordini interni e ed alfresì d'esterne cause, tra le quali precipua la condizione de popoli loro circostanti. E Venezia le Genova, e Lucca, e Norimberga, che Vico si piace di rammentare, come residue di primitive aristocrazie (1). sono documento certo contro adialui a imperocche le prime due macquero repubbliche popolari, mutarone in aristocratiche, e sono quinci passate a province di monarchie; le due seconde cominciarono dominio di monarchi affrancate si costituirono a popolari repubbliche, in aristocratiche si modificationo, se tornale sono sotto a monarchi (2). Nè credo alsuno. consentirà mai col Vico y che l'uguaglianza per le leggi s'ottiene così nelle nondari repubbliche come nelle monarchie, in guisa tale che secondo sue parole, l'une e distinct ri cambiano vicendevolmente tre loro (3). Conciossiaché nelle monarchie è quella massima disuguaglianza di degge, che presso un solo ste la sovrana potestà, la quale se non abbia ordini che la frenino, degenera in tirannide suld'aniversale: (4); e nelle popolari, repubbliche indubitata, è l'uguaglianza di legge per l'esercizio della sovrana potestà, ed 1. 1. 2. 1 M. G. O. A. Committee of the second

Harla forest over a district conservation

with the sales of their

<sup>(1)</sup> Op. cit. Spiegazione della Dipintura.

<sup>(2)</sup> Storia della Repubblica di Venezia del Cappelletti Libro prime, Cap. XI, anno 697. Storia dell'antica Liguria e di Genova, di Girolamo Serra Lib. III, Cap. II. Storia di Lucca di Mazzarosa pass. Tractatus Politico-Historico Juridicus De Civ. Imp. Jur. et Priv. Authore Knipschildt Medebachio Westph. Lib. Ter. Cap. XXXVIII de Noriberga.

Part (5) Spieg. della Dip. cit. Arma in the land and after the progression

<sup>(4)</sup> Si veda il Captipretti Mella Monarchia di alla di distribi della di capti di cap

intanto temperamenti bisognano, affinche spessi non torrano i pericoli della licenza, o del plebeo dispotismo (1).

Aristotile è il gran propugnatore del reggimento aristo cratico, di quello in cui la sovrana potestà sia presso pochi? i quali sieno i migliori, e non i ricchi; che anzi ove quella passi a questi, degenerato chiama il reggimento: a l'oligaro chia nasce tosto che il comando viene alle mani degli copiti lenti (2)... veramente a quella costituzione soltanto, in cui pre valgono gli uomini di assoluta eccellenza, e non da waga opinione e supposto credito sollevati, conviene il nome de aristocratica (3). n Nulladimeno e' accoglie d'addimandarse; come altora comunemente facevasi, aristocratiche quelle die costituzioni, ove « si abbia tutto insieme riguardo alle ricchez2e9 al merito, ed al popolari dritti, » o pure « quando de das ultimi elementi soltanto si tenga conto » (4). Abbiamo già noi detto, che per lo bene di tutti i consociati fa d'aopo; che i migliori dell'ingegno esercitino la potestà sovrana 3161 che i poveri d'ingegno per tacito o espresso consenso la lat scino loro esercitare, ma che que' migliori non hanno difitto di arrogarsela con violenza o frode, bensì d'acquistarla colfai persuasione, ed i documenti del bene recato a simili foro (5). Se ciò potesse asseguirsi, ed allora indubitatamente il migliore. anzi l'ottimo reggimento si sarebbe ottenuto, il vero aristo! cratico proposto da Aristotile. Ma non sendo dato agli ilidmini il discernere con infallibilità i maggiorenti dell'ingegno; ne i mogi, o i tristi, di cui il numero abbonda, sendo fal cili ad ubbidire a comandi di quelli, forme dei reggimenti a loro necessitano, le quali su fondamenta certe ed evidenti,

<sup>1; (4)</sup> Di ciò trattereme nel segu. Capitolo.

<sup>, (2)</sup> Pol. L. III, c. 5.

<sup>(3)</sup> Pol. L. VI, c. 5.

<sup>(4)</sup> I. cit.

<sup>(3)</sup> Parte prima di questa lutrod. Cap. Sesto, Sez, 11, § 111.

e non su quello della maggioranza dell'ingegno sieno fabbricate. Nulladimeno siccome que lle forme, avvegnache siene varie, non debbono avere per fine loro, secondo abbiamo notato (1), se non se il medesimo, che è il bene di tutti i compenenti una politica società, e però si suppongono che abbiano qualità, ciascuna almeno secondo i tempi ed i luoghi, da procurare quel bene, così si suppongono che abili sieno a partorire. che, in maniera anco indiretta, la maggioranza dell'ingegno abbia l'imperio. Il che meglio significo così, le varie forme di reggimento si suppongono essere tali, che le leggi, che la mente degli momini più eccellenti scorge come le migliori possibili, sieno, in una politica società date ed eseguite. Aristotile per la sua propria osservazione, che sono uomini che vengono sollevati da vaga opinione, o da supposto credito, doveva avvertire la quasi impossibilità umana del reggimento che avesse per sua natura essere degli ottimi; e se un cotale reggimento fosse asseguibile, ogni altro sarebbe tosto nefario, e da sbandirsi. n'effet an searge

Abbiamo fermato, che l'aristocrazia, secondo l'opinione più universaleggiata, è in generale quel reggimento, in cui la sovrana potestà sia presso pochi d'una politica società. Tra i moderni scrittori, Brougham pare si discosti da quella definizione, dicendo: « ove il potere sovrano è nelle mani d'una parte della comunità, e questa parte è costituita in guisa, che il rimanente del popolo non vi sia ammesso, o possa solo esservi ammesso col consenso di quel corpo privilegiato, il governo si chiama aristocrazia.» A lui si è obbiettato nella Rivista d'Ediburgo che, « non riguarda come essenziale il rapporto numerico tra la classe governante e quella esclusa; e come egli ammette, che l'esclusione de' cattolici romani non rendeva aristocratico il governo d'Irlanda, nè quella degli schiavi il governo della Virginia, segue che egli non considera come

<sup>(4)</sup> Parte prima di guesta introd. Cap. 1. S. III. (4) Parte prima di guesta introducioni della contra di c

di sudditanza, o simile. Dalle quali considerazioni segue, ché l'essere pochi, e l'essere privilegiati, nell'esercizio della sovrana potestà sono due fatti necessariamente connessi. l'uno implica l'altro : e l'aristocrazia importa pochi privilegiati. Il numero quindi entra, dico io contro il Busacca, nella giusta idea dell'ari stocrazia, e vi entra relativo a quello degli altri che compongono la stessa politica società; ondechè due milioni d'uomini che avessero appo di sè la sovrana potestà in un impero di setul tanta milioni come il Russo, o di trecento e più milioni; come il Chinese, costituirebbero aristocratico reggimento, come apli punto l'hanno costituito centinaia in istati di migliaid, d'an alcuni milioni. Le donne ed i hambini non si calcolano nel numero, perchè va indettato di non avere capacità per la sovrana potestà; senza che non mutano le proporzioni dei pochi aristocrati, conciossiachè ne sono tra loro a un di presso, come tra il resto d'una sociale comunanza. Laonde reputo, che il Brougham monca ha dato la definizione dell' l'aristocrazia, perchè quella ha chiamato qualunque reggimento, ove il potere sovrano sia nelle mani d'una parte defini comunità, mentre avrebbe dovuto aggiungere, che quella parte fosse stata piccola relativamente al resto della comunità medesfina. Senza di ciò i reggimenti addimandar si dovrebbero aristocratici, solo che sparutissimo numero alla sovrana po-s testà non partecipassero, e non so allora quante poche foise? dato di trovare nella storia democratiche repubbliche: aniil selo si troverebbero come tali quelle, che Platone ed Aristotile come pessime ebbero giudicate. Il critico della Rivista d' Edimburgo, evitando quel difetto di Brougham, ha aggiunto alla definizione dell'aristocrazia una condizione di significazione o superflua, o errata, cioè che senza alcun legale sindacato da parte del popolo o d'altro individuo sia l'esercizio del potere legislativo ne pochi. Ella è superflua, se mai per legale sindacato abbia inteso potestà d'impedire assolutamente quell'esercizio; perchè quando si dice, che alcuno

he un potere souvano implicitamente, e necessariamente siesclude, che altri abbia un potere d'impedirlo; ella è errata
se mai per legale sindacato abbia inteso facoltà di temporepeamente sospondere le deliberazioni del corpo aristocratico, co consigliarlo; perchè allora la sovrana potestà deffinitivamente sta sempre appo quello. Nè quella che egli ha
fatto distinzione di reggimenti più, o meno esclusivi, apporta
lupe alla materia, anzi nella sua generalità è falsa. Conciossiachè non si è mai dubitato, ed implicitamente va espresso,
che ne l'eggimenti aristocratici i pochi che esercitano la sovarintà, e ne' democratici il maggior numero che l'esercitano,
possono essere più o meno, e la storia lo conferma; ma se
in questi tutti i componenti la politica società l'esercitano,
e la storia ne porge esempi, allora i medesimi non sono più
o meno esclusivi, ma affatto esclusivi non sono.

Nè posso in alcuna maniera accomodarmi al sentimento del Busacca, cioè che l'aristograzia per sua natura importa reggimento usurnatore, o ingiusto, che tali suonano quelle parole spanche il rimanente della comunità vi resta privo di partecipare al potere, cui a rigore avrebbe diritto per la legge. naturale dell'uguaglianza bene intesa. L'esercizio della sovrana potestà, come abbiamo dimostro (1), è funzione, o maze: a conseguire il bene di tutti i componenti il consersio, quindi non è un naturale dritto di tutti quelli, ma incombanza propria di coloro che meglio sanno adempirla; come mai dunque può sentenziarsi assolutamente ingiusta quella; forma di reggimento che sia aristocrazia? Il Busacca stesso: ottimamente distingue dritti e forze appo gli uomini, e niconosce appunto per dettato invincibile di natura gli uni ugnali in tutti disuguali gli altri; che v'ha però gradazione. di capacità, che però v' ha disuguaglianza nel potere di fatto: così nell'ordinamento sociale complessivamente preso, come,

<sup>63(4);</sup> Parje prima di guesta l'accode Cap Serie, Serie Me Sellementel

nell'ordinamento politico. Ed assennatamente soggiunge: a che sarebbe d'un sistema di governo, nel quale i dementi ed i bambini avessero un peso uguale a quello de savi e decli adulti? Or la ragione stessa, per cui quelli son sottopoeti alla tutela de' savi, esige che nell' ordinamento dello stato si tenga conto della gradazione delle capacità...... I poco capaci assendo sempre il numero maggiore, l'uguaglianza di fatto nell'ordine politice produce per necessità il governo derlincapaci » (1). Da' quali veri a me pare evidentemento segua. che quel reggimento è giusto o legittimo, che in un dato tempe. e luogo meglio che ogni altro procuri il bene sociale, perchè allora quello appunto, più che ogni altro, è meglio congegneto. in guisa che i capaci in maggior numero vi partecipino. Ciò non significa che alcun capace non resti escluso da quello. ma che in un altro reggimento un maggior numero di empici escluse resterebbe; ciò non significa che sia ottimo, me il migliore in quel tempo, e luogo ottenibile. Ondeché è a conchiudersi, che un reggimento aristocratico può essere anto giusto o legittimo. Ma il Busacca rigetta tale conseguenza. facendosi forte nel privilegio personale, o di famiglia dogliadividui dell' aristograzia, « per cui vantano de' dritti che sono contrarii alla bene intesa uguaglianza, e che non derivano dalla naturale gradazione della capacità » (2). Contro del che io rispondo, che non è più luogo a parlare di dritti, ma di capacità e funzioni, che il reggimento d'aristocrati esime in loro privilegio di funzioni e non di dritti, e che finchè non mi si dimostri che per natura degli uomini e delle cose à. che qualunque altro reggimento sarà sempre per essere formato di più capaci, che significa arrecherà sempre più hone a' membri d'un consorzio, lo ho ragione di rigettare la sentenza sua, che sempre usurpatore, o ingiusto sia l'aristocratico and the second of the second 1.3700.4731 15.3

<sup>(1)</sup> Disc. prel. cit. S XXIII.

<sup>5. 5. (2).</sup> Disc. prelocit. \$9XXV. do 130. 1990 a 1999 product the

reggimento. E la storia sta per me, e precipuamente quella d'Italia; imperocchè per lunghe stagioni niuno de suoi molteinlici stati a varie forme fu cosi fiorente e glorioso, come «Venezia severa aristocratica repubblica. Senza che se di gnella indole trista fosse l'aristocrazia, il reggimento momarchico costituzionale inglese per il suo consesso de pari -kreditarii di quella contagiato sarebbe, e l'abolirlo di espediente sommo ternerebbe. Ma ne io, ne il Busacca porteremmo anai opinione siffatta; nè ie dubito d'asseverare, che l'ereditaria parla d'Inghilterra è parle essenziale e prestantissima della costituzione sua, con la quale altre egregie istituzioni osene ponnesse, in guisa tale, che se quella aristocrazia vevirsse meno, tutto il reggimento si scomporrebbe ad enorme rovina dell'intiero popolo. E reputo, che presso gli altri stati de Barepa le prove sovente infetici della monarchia costituzionale, a quella maneanza d'un corpo aristocratico, che par--tecipi alla sovranità, sono in gran pezza da accagionarsi; ondechê egli è debito della scienza, ove non è materia a creare . quello, di trovare politico erdinamento che alla meglio quello supplisea. E queste considerazioni all'opinione del Busacca cavverse precipuamente he volute esporre, posciachè in gecaerale pregevolissimo stimo il Discorso suo per diligenza d'analisi, esattezza di raziocinii, e studio del solo vero, e sperè raro esempio di scritto a' nostri tempi nella politica scienza.

S II. Egli è dunque aristocratico reggimento quello, in cui la potestà sovrana, o legislatrice stia presso pochi de' componenti una politica società. Può concepirsi, e forse qualche esempio trovarsi, che l'ordine di que' pochi ci continui per membri, che egli medesimo di sua elezione a se aggiungesse; ma il modo ordinario, onde l'aristocrazie esistono, é l'ereditaria successione naturale. Pure in sissatto reggimento farà sempre d'uopo, che individui del popolo, i quali illustri sieno per la loro virtù di mente, o servigi rendati alla

patria, entrino nel corpo sovrano. Il quale ordinamento io reputo capitale; imperciocchè senza d'esso il reggimento degenererebbe in quel pessimo, che è il castale (1); ed alcontrario per esso avviene, che da un canto l'ordine aristocratico si rinvigorisce e si consolida, e da un altro il popolo non è punto escluso da essere elevato alla signoria, anzi ne ha bellamente aperto il cammino, chè ciascuno sa, che molto da sè medesimo dipende salire all'alto seggio, e collocarvi per sempre i posteri suoi. Quinci assai espediente torna lo statuirsi i modi, onde ascendere all' ordine sovrano. Due non dovrebbero mancare; l'uno che sia alcuno già pervenuto a qualche notabilissimo pubblico ufficio, esempio è quello del gran cancelliere d' Inghilterra : l' altro che determinate sieno le specie di singolari benefizii recati alla patria, o d'egregie opere d'intelletto; di sudditi passeranno a sovrani Temistocli, Fabii, Archimedi, Ciceroni, Galilei, essi ed i figliuoli loro. E collo scorrere di non lunghi secoli avverrà, che l'aristocrazia, la quale per avventura fosse principiata per i primi abitatori de' luoghi, per conquista, o maniera qualunque d'usur, pazione, si troverà a gran copia composta di discendenti da avi grandi per opera propria, e sarà come pura di macchia d'origine. (2). Nulladimeno l'indole stessa dell'aristocratico, reggimento porta, che l'ordine sovrano chiami quelli appo di se. Il quale giudizio può talvolta partorire ingiustizie, ma se conce-

<sup>(1)</sup> Si veda ciò che abbiamo detto nella Parte Prima di questa Introd. cap. Sett. S. III.

<sup>(2)</sup> Sull'assemblea aristocratica del Parlamento Inglese, un vivente scrittore Homersham Cox, The British Commonwealth, or a Common the Inst. and Princ. etc. Ch. VI, osserva: a che le antiche famiglie baronali non danno che una picciola porzione de' pari del Regno, e la gran pluralità dei titoli di quel corpo sono della data minore di centocinquanta anni, considerabilissima parte d'essi d'una più recente ancora.

duto venisse al popolo, il reggimento cesserebbe d'essere aristocratico, o per lo meno diventerebbe misto aristocratico, e democratico. E rifletto che non v'ha sicurtà, che in ciò il popolo minori ingiustizie commetterebbe; nella somma gli aristocrati, se non sieno stoltissimi, hanno interesse di scegliere personaggi veramente preclari; conciossiachè in tale guisa avranno con sè il senno del governare, e leveranno dal numero de' soggetti coloro, i quali per la sagacità e fama possano loro apportare nocumento; il popolo non di rado si lascia trappolare da ambiziosi e cerretani, che promettono beni inasseguibili, o propongono partiti scialbati di prosperità, gravidi di disastri; ed arrogi che qui è argomento d'eletti perpetui, e non di rivocabili, ove la prova all'aspettazione malsoddisfacci.

Montesquieu ha detto: « che, allorchè in una aristocrazia i nobili sono molti, vi vuole un senato che regoli gli affari i quali non potrebbero essere decisi dal corpo de' nobili, e che prepari quelli di cui questo decide. In tale caso si può dire, che l'aristocrazia è in qualche maniera nel Senato, la democrazia nel corpo de' nobili, e che il popolo non è nulla » (1). Montesquieu per non avere dessini in che la sovrana potestà consista, in quasi tutte le materie attenenti alle forme de reggimenti cade in concetti incompiuti o vaghi. Noi avendo fermato, che la potestà sovrana non è che la legislatrice, diciamo che quella stando presso tutto l'ordine de' nobili, un senato da esso eletto, avvegnachè per dirigere momentosissimi negozii, non sarà mai l'aristocrazia regnante. Anzi quell' ordine sarebbe sempre il sovrano, ancorchè desse al senato facoltà di fare leggi, perchè questo non sarebbe sempre che un corpo di suoi delegati, o rappresentanti (2). Il numero degli aristocrati ordinariamente

<sup>(1)</sup> Esprit des lois Liv. II. c. 3.

<sup>(2)</sup> Si veda Parte sec. di questa Introd. Cap. I, § II.

non è tale, che non possano eglino formare assemblea accomodata a discutere e determinare le leggi; pure se sia son verchio, ed a quell'uopo disacconcio tornerà utile, anzi necessario, che eglino eliggano corpo, cui commettano la potestà: legislatrice. Senza che alcune peculiari circostanze possono alle volte ciò consigliare: l'aristocrazia scozzese a tempo per ciascun parlamento, e l'irlandese a vita eliggono i pari, che le rappresentino nell'alta assemblea legislatrice dell'impero britannico. Reputo poi sempre di sommo costrutto che un senato, o consiglio di savi, come sovente si è addimandato, aventi a qualità la maturità degli anni dallo stesso ordine aristocratico sia scelto, i quali apparecchino con calmava propengano alla generale assemblea le provvisioni e leggi da deliberarsi. Se due assemblee parimente legislatrici, indispensabili alle democrazie, come vedremo, difficilmente consonano colle aristocrazie, delle quali i membri non sono molti, ne molto differiscone tra di sè per ogni maniera condizionis un consiglio di savi coll' incombenza, che abbiamo detto, mirabilmente è adatto a frenare gl'impeti e le precipitazioni nel pisolvere, da cui di raro alcuna assemblea non è presauspe zialmente nelle bisogne di grave pericolo e solenni, helle quali la moderazione e la prudenza maggiormente sono richieste: Montesquieu ha detto ancora: « che la migliore aristocrazia quella si è, in cui la porzione del popolo, che non ha parte nella potestà, è sì piccola e sì povera, che la porzione dominante non trova il menomo interesse nell'opprimerla. Così allorché Antipatro stabili in Atene, che chi non possedesse due mila dramme, venisse escluso dal dritto dal suffragio, formo la migliore aristocrazia che si potesse, avvegnachè sì piccolo era quel censo, che escludea pochissime persone, e niuno di quelli che avessero nella città una qualche considerazione » (1). Contro al che considero, che un reggimento siffatto non è più una aristo-Stephed and the second of the second of the second of the

And the same

<sup>(1)</sup> Esprit des lois, l. c.

crazia, bensi una democrazia, poiche allora nel maggiore numero d'una politica società risiede la sovrana potestà; quella è la democrazia che prediligevano Platone ed Aristotile, e politia si piacevano d'addimandare. E che così sia, risulta exidente dallo stesso esempio allegato da Montesquieu, imperoche Antipatro intese di stabilire in Atene una ben composta democrazia, e nen punto una aristocrazia, e democratico è stato generalmente stimato il reggimento atoniese.

"L'ordine intiero degli aristocrati non eserciterà mai l'esecutrice potestà, la quale per lo stesso suo numero gli tornerà impossibile. Esempi non mancano nella storia, che la potestà esecutrice sia appo più persone e ne' reggimenti aristocratici, a inci democratici variamente temperati, e nei misti di loro: ma assai congeniale è agli aristocratici, che quella sia appad'un solo: cosi Venezia, Genova, Lucca, come in aristocrazie si riformarono, un doge le prime due, un gonfaloniere la terza si ebbero costantemente, avvegnaché pria reggendosi a democrazie, Venezia da antichissimo tempo, e Genova e Lucea da alcun tempo non avessero fatto altrimenti : e l'aristocratico reggimento di Ragusa ebbe un conte o rettore (1). Le democrazie più difficilmente a adagiano ad un sol capo, imperocche moltitudine di popolo naturalmente va divisa in varie partite. e ciascuna sospicosa deli' altre non s'affida, che ad alcuno dei saoi. Certe poi è, che, siccome i più, che non oltrepassino agglustato numero, provano meglio che un solo nel deliberare. così alcontrario un solo ha più destro nell'eseguire le deliberate cose. Pure che in ciò anco egli prenda consiglio da taluni eost nell'aristocrazie, come in altre specie di reggimento riesce

<sup>(1)</sup> Si vedano le cit. opere di Cappelletti per Venezia, di Serra per Genova; ed inoltre Bizaro, Sen. Pop. Gen. etc. Hist et Ann. passim., e Per brevis Tract. etc. De Univ. Reipub. Gen. Statu et Admy e le cit. opere di Mazzarosa per Lucca; e di Giacomo di Pictro Luccari per Ragusa, pass.

espediente, affine privo non sia di sorveglianza, e col praficare le leggi non le trasgredisca.

La potestà giudiziaria è d'assai difficile composizione nell'aristocrazie; fuori di dubbio tutto l'ordine degli aristocrati non dovrà tenerla presso di sè insieme alla legislatrice, chè allora il reggimento, come abbiamo osservato del monarchico e per le medesime ragioni, in tirannico traligna. Spogliarsene quell'ordine affatto con investirne il popolo, sarebbe incorrere tosto la sua perdizione, perchè allora in balia del popolo sarebbe colpirlo e nelle persone e nei beni suoi. Concedere al popolo il giudizio de'pari porterebbe di serbare per sé il giudizio medesimo coa pericolo di spesse impunità e degli aristocrati e de popolani; senza che sendo il piato tra gli uni, e gli altri, sia per beni; sia per offese alle persone, difficile sarebbe il deffinire ove il pericolo d'ingiustizia correrebbe maggiore, se agli uni o se agli altri commettendosi il giudizio. La bisogna non porge tante difficoltà in reggimenti misti, in cui siccome la potestà sovrana non istà presso un solo ordine, così meno è da temersi che chi tenga la giudiziale, l'abusi. Nell'aristocrazie reputo tra' molti partito preferibile, che la potestà giudiziale ad aristocrati e popolani insieme venga affidata, e che que sti popolani sieno quelli, i quali, se non tutti, i superiori in eminenza di grado, o in isplendore d'intelletto vadano ad essere innalzati, ed apportare lustro all' ordine sovrano!

Ed i giudici debbono esssere numerosi anziche no, seguo in ciò la dottrina di Machiavelli, che da lui applicata alla democrazia di Firenze, s'attaglia bene per parità di esgioni alle aristocrazie: « accusare un potente ad otto giudici in una repubblica non basta; bisogna che i giudici sieno assai, perchè pochi sempre fanno a modo de' pochi » (1). È l'impunità d'un potente genera ne' suoi nemici il pensiero di vie straordinarie, e suscita la civile guerra, e

and the company of the property

<sup>(1)</sup> Disc. Lib. 1 c. 7.

chiamate di forze esterne, come il Fiorentino adduce esampi della patria sua.

MI. Il reggimento aristocratico non ha il vizio intrinseco del monarchico, la sproporzione dello ingegno, d'un solo colla amplitudine delle pubbliche faccende; posciache in parecchi sta la sovranità; i quali sono in condizione di vacare alla coltura dell'ingegno, e spezialmente di diventare esperti nel maneggio della cosa pubblica, a cui, come nascono, sono destinati. Di più, sendo d'alcun numero, su di loro le adulazioni e le piacenterie, che corrompono i monarchi, non sono per avere la stessa efficacia, e se poi il loro numero sia piuttosto ampio che ristretto, quasi per nulla vi potranno. Nulladimeno è da riconoscere, che ne' reggimenti aristocratici naturale è, che ciascuno degli aristocrati s'abbia sua clientela niù che non abbiano i nobili nelle monarchie; imperocchè naturale è, che il popolo cerchi protezione da coloro appo i quali sta la sovranità, ed essendo costoro molti, naturale è che ciascuno ami più che un altro avere clienti, che appunto colla loro quantità gli conferiscono autorità e splendore. Ed in una tale forma di reggimento un bene, e non un male, è da, considerarsi, che il popolo in ispecie di partite stia sotto la protezione d'un grande, poiche altrimenti più facile sarebbe che fosse oppressato; ciascuno del popolo, seguendo un aristocrate, ha in lui un difensore a petto d'altro che vorrebbe opprimerlo, e senza di quello agevolmente soggiacerebbe. Non è da negare parimente, che l'aristocrazia in generale suole essere valorosa ed intraprendente, e piena di que' sensi, che spingono ad opere magnanime, quando non degenerano in superbia. E ciò è per quel sentimento degli uomini proprio di conservare un alto grado che ereditano. e di non mostrarsi da meno de' loro illustri maggiori. E ciò è, perchè quando la somma potestà è tra pochi, ella ha un grande e reale pregio per quelli, onde eglino da vero interesse di ritenerla presso di sè, e di tramandarla al posteri, sono sollecitati a strenuamente difenderla.

Ma varii disetti tribolano nel reggimento aristocratico. E prima il gessio ne'pochi, i quali posseggono la sovranità, a calcare i molti, che ne sono privi, e sovente per gelosia e sospicione, che lor venga quella menomata. Spesso il popelo vi è travagliato, anzi che no, perchè ad essettuare il bene suo non solo sa d'aopo di lumi e di buona volontà, ma altresi di conoscere realmente i bisogni suoi; ove il popolo non ha alcuna partecipazione alla sovrana potestà, dissicilmente può esprimere i suoi bisogni; o esprimendoli può facilmente non essere creduto, ed alle volte anco senza colpa di chi regge, conciossiache, non sendo sorma legale d'esprimerli, sovente da varii variamente sono manifestati, ed in contraddizione, sia per istoltezza, sia per malvagità, poichè è assai sovente che tra il popolo l'un l'altro cercano nuocersi.

Ed una ed assai facile magagna, che nasce da sua medesima struttura si è il talento, che alcuni hanno di primeggiare su gli altri, e rompere la parità nel possedimento della sovrana potestà, ed eglino se non altro di fatto esercitarla. Che nell'assemblea aristocratica coloro, che abbiano ingegao più veloce e prudente, predominino, non è male, anzi è un base, ed assai desiderabile che sia, ed ove gli ordini sieno aggiastati è anco necessità che sia; ma indebita e dannosa è la prevalenza, che alcuni acquistino coll' audacia, o le manchinazioni, e che a proprio profitto rivolgano; allora l'aristocrazia degenera in oligarchia, ma alle volte tosto in democrazia, posciachè le moltitudini hanno abilità di distruggere l'aristocrazia, quando per le intestine divisioni sia debole, e quando gli aristocrati oppressi a vincere gli oligarchi oppressori facciano colle medesime causa comune. Succede aneme ancora, che coloro, che tra gli aristocrati sono presi da ambizione, s'infingene amanti del popolo, e con esso si collegano. e debbellano gli altri compagni loro, e poi del popolo si fanno tiranni. Secondo i tempi e le qualità morali e civili de' popoli in cento guise, e per cento occasioni possono l'aristocrazie rovinare; di che assai esempi delle moltissime . che

farono in Grecia, con assai finezza di riflessioni ci ha tramandato Aristotile (1). Ed egli con non impari solerzia ha discusso su' mezzi generali di salute e di conservazione delle aristocrazio, de quali se alcani sono da riputarsi come acconci soltanto alle condizioni delle greche città, altri a me sembrano che, ovunque per avventura fosse quella specie di reggimento, proverebbero utilmente. I quali sono durata breve de' maggiori uffici, affinchè non avvenga che coloro presso cui perennino, abbiano il destro d'usurpare la sovranità: investitura degli uffici minori nella moltitudine, affinchè ella abbia interesse anco per cotale rispetto al mantenimento del peggimento: gli aristocrati non malmenare mai i soggetti, e rispettarne gli averi; tra di loro e verso quelli usare mamère di uguaglianza; e quelli che idonei si mostrassero del principato, al principato chiamare; il che noi abbiamo già indicato dovere essere ordinamento necessario dell'aristocrazia. **B** a quelle massime di politica sapienza quest'altra lo Stagirita premette, di sommo costrutto ad ogni specie di reggimento: « bisôma principalmente guardare, che gli ordini legali non si truscorrano, e sopratutto aver l'occhio a' piccoli infrangimenti. In altro modo operando s' introdurra insensibilmente dissoluzione nello stato, a quella guisa che le piecole spese stanzono sovente a disperdere pingui fortune (2). » - E quando il discorso è dell'aristocratico reggimento volgesi spontanea la considerazione a Venezia. La quale nacque: perchè gente dell'antica razza italica non vollero tellerare la comune barbarica oppressura di Europa; ed il sito per natura sorti a ciò singolarmente opportuno; a larga democrazia primamente composta, pati varie intestine discordie e mutazioni; poi con alcuni termini temperandosi, cominciò à godere di quiete e stabilità; e poi in ordine aristocratico

<sup>(1)</sup> Polit. Lib. VIII, c. 5, 6.

restringendosi, visse vita di secoli impareggiabile per l'interna pace, e le dovizie, per la magnificenza d'imprese e la potenza, e per la libertà nè per forza nè per inganni violata mai da stranieri; ebbe leggi severe, ma affine alcuno non usurpasse la signoria, che era di molti, ed aveva formato la grandezza della patria; ebbe difetti, e quale reggimento o meglio opera umana ne sarà mai scompagnata? Ma Ella ne ebbe minori degli altri stati d' Europa, in cui le monarchie rasentavano colla tirannide; ne ebbe minori di Roma e di Sparta; sull'una eccelse per la domestica concordia; sull'altra per l'amplitudine del dominio, su d'ambidue per la vita lunga. Mi muove a sdegno e non a meraviglia, che gli scrittori francesi, ed altri forestieri calunniano l'aristocratico reggimento di Venezia; imperciocche eglino hanno scusabile desiderio di scolpare l'infamia di straordinario tradimento; ma mi sorprende ed acerbamente mi affligge, che scrittori italiani per istupida scimieria, o perverso studio di parte rinnegano quell'insigne monumento della sapienza civile de padri (1),

E per amore del vero non puossi dire altrettanto della repubblica di Genova; la quale emula di Venezia nella goria delle vittorie, e nell'estensione e pregio delle conquiste onde ambedue resero tributario all'Italia l'Oriente, più fortunata di Venezia per avere generato Colombo, ma che nun seppe far suo prò della mente meravigliosa di lui, non fa per lunga scorsa di secolì, che or democrazia scompigliata, el or dura oligarchia; conciossiacche incessanti fervevano in essa odii abbominevoli, e proscrizioni crudeli di nobili contro nobili, e di popolani contro nobili per sete inestinguibile di comando; onde eglino non si vergognavano di ricorrere a

<sup>(1)</sup> Per la storia di Venezia giova leggere quella del Cappelletti già da me citata, nella quale colle prove de' documenti si confutano le faisità; che tra per ignoranza e per mala fede hanno scritto Laugier, e Daru, ed altri copiatori loro.

forestieri principi, e dar loro balia di ridurli a segno, e moderarli. E quando auspice Andrea Doria si costitui il reggimento aristocratico, i dissidii tosto ed affatto non cessarono; che poco dopo ruppero di nuovo, e frammissione di forestieri potentati gli ebbe a conciliare; e poscia fu, che sebbene non cessassero mai di covare, non più furiosamente avvamparono.

Venezia e Genova commisero inespiabili colpe; l'una che si battagliarono fieramente tra di loro, indebolendosi miseramente ambedue; invano Francesco Petrarca indirizzava loro parole diserte di pace, e calde di patrio amore: l'altra. che all'altre repubbliche d'Italia quando ebbero recato fatali colpi, e quando spensierate ne ebbero mirato l'ultimo scempio. Meschina ambizione d'allargare di poche spanne le marche loro, e l'avara gelosia dei traffici le accecava in guisa che non vedevano elleno, che repubbliche sendo, mentre in altre parti d'Italia ed in tutta Europa erano principati, acciò non finissero da questi conquise e soggettate, avevano non solo aserbare amistà trà di loro bensì a cercare che gli ordini degli altri stati d'Italia di repubblicani in principeschi non mutassero; avevano colle forze unite, e lo potevano, la perdita di Firenze a riparare: avevano a studiarsi di condurre quella a sensi di concordia, ed aggiustato reggimento; Venezia, Genova, Firenze avevano a stringere tra di loro, e colle minori repubbliche efficaci convegni di federazione. E se quello avessero elleno avuto virile senno e carità di patria, e. se, come l'avanzare de tempi avesse consigliato, i reggimenti aristocratici con democratici ordinamenti avessero temperato. abbondato avrebbero di potenza per liberare Italia da straniera. dominazione, ed alla esistenza loro avrebbero apportato rigoglio e consolidamento. A Venezia è toccata la sorte peggiore tra le pessime, diventare provincia scarsa ed estrema d'un impero forestiere e vasto; a Genova è stata sorte sempre più mite, perchè congiunta a regno italiano, e quale parte preci-Pua sua; ed ora invidiabile sorte, perchè con istituti di libertà il regno si regge; de' quali a gran copia i benefici effetti non potranno a lei essere frustrati, che solo per insensato concentramento di governo.

English of the control of the contro

## CAPITOLO QUARTO

## DELLA BEMOCRAZIA

§ I. La democrazia è quel reggimento in cui, come abbiamo già fermato, la potestà sovrana sta presso il maggior numero, o tutti d'una politica società (1). Di leggieri si comprende, che nella democrazia il maggior numero, come nell'aristoerazia i pochi, secondo abbiamo dimostro (2), non sono quantità assoluta, bensì relativa all' intiero numero de' componenti una politica società, in guisa che lo stesso numero di persone, esercitando da per sè la potestà sovrana in società di milioni formano aristocrazia, facendolo in società di migliaia, democrazia costituiscono. La sovrana potestà, consistendo nella legislatrice (3), questa dunque, se non altro, esercitare si debba dal maggior numero, o da tutti i membri di una politica società. Or che ciò sì faccia personalmente dal maggior numero, e meno da tutti, non può essere, se non auando uno stato non costi che di poca popolazione, la quale facilmente possa in un luogo convenire. Di cotali democrazie, che comunemente si chiamano pure, esempi moltissimi furono veduti in Grecia, ove città, che or sarebbe per suoi scarsi abitatori parte poco ragguardevole d'uno stato, allora era stato considerabilissimo; Atene, la più popolosa e splendida fra tutte, non ebbe mai più di ventun mille cittadini. Furono

<sup>(1)</sup> Parte Sec. di questa Introd. Cap. primo.

<sup>(2)</sup> Cap. prec. § I.

<sup>(3)</sup> Cap. prim. cit.

tali esempi rinnovati in Italia, quando i suoi popoli in comuni indipendenti dalla barbarie alla civiltà risorsero. E nella Svizzera, della medesima maniera solamente si governano quei cantoni, che scemo numero compitano d'abitatori (1).

Tosto che uno stato abbia alquanta popolazione, fa d'uopo che il maggior numero, o tutti eliggano de' rappresentanti, i quali. decretino le leggi. Il primo motivo è quello appunto che impossibile torna, che moltltudine si ragunino insieme, discutano, e deliberino leggi. Puossi intanto ordinare, che una legge da uno, o più si compili, e quinci a popolo sparso in esteso territorio, e distinto in molteplici comuni venga proposta, per essere accolta, o rigettata. Pure questo modo, che sovente si è praticato per alcuno fondamentale statuto, pecca di questi vizii: l'uno, che tale legge non riceve modificazioni, e benst viene tutta accettata, o rigettata, spesso partiti ambidue necevoli: l'altro, o che si debba proibire affatto ne varii consessi di discutere intorno alla proposizione della legge, o che in alcuni di loro s'odano delle ragioni in pro o contro della medesima, le quali negli altri vengano ignorate: onde il vero. che dalla discussione sovente mirabilmente rampolla, o manca a dirigere le volontà di tutti, o dirige solo quelle d'alcuni. e la migliore generale deliberazione viene con generale detrimento ad essere desiderata.

Il secondo motivo della rappresentanza si e, che il fare una buona legge, richiedendo copia di dottrine, e ponderata discussione, impossibile torna, che il maggior numero, e molto meno tutti d'un popolo s' abbiano le une, e pratichino l'altro. Finche arare la terra, fabbricare una casa, tessere una stoffa, guidare un cocchio, e fare una legge, non sieno la stessa cosa,

<sup>(1)</sup> Uri, pop. 12,948. Schwitz 59,526. Unterwald, l'Alto, 11,857. Il Basso 9,804. Glarus 28,217. Appenzell Rodi Esteriore 38,701. Rodi Interiore 9,671 (censo degli anni 1856, 1857, 1858, presso Cherbuliez, De la Democratie en Suisse, T. II. Append. not. a ed i).

nen potra estore mai, che il maggior numero, o tutti d'un penolo abbiano abilità a; fare, leggi utili ad uno stato. Egli universalmenta si conviene che ance per que mestieria e per qualunque altro: più manuale ed ordinario un apprendimento sia necessario, ove noi si tratti di belle arti e di scienze di qualunque generazione non si reputa, ed altrimenti si cadrebbe: in esperta desardità, che alcuno no sappia, e ne detti inesgnamento e norme, se pria non ne abbia durati lunghi ed ciotti: stadii: cd :aggiungo :anche, se natura non gli abbia jargito' non comunale, ingegno; ondechè è veramente strana cosa il enstevere, e ecost evidente, che per fermo non so quanta baoan fode possa ensere, che il maggior numero, o tutti di un stepolo sieno sapienti legislatori. Se alcuna scienza non v'ha fiscitei, difficilissima è la scienza di fare le leggi, la quale. come il risultumento è di tutto quelle, che morali, giuridiche, circii. s storiche s'addimandano, e suppose ingegno acuto, ed canto, ed ampio. Laonde la sola cognizione delle leggi positive. strugnaché necessaria sia in un legislatore, non gli basta a prudentemente: riformare: però prestanti: giudici e difensori di pinti, non sono stati sempre prestanti legislatori. Siccome nella monarchia assoluta: è: la : magagna della sproporzione dell'ingenoud un solo a provvedere con le leggi alle pubbliche bisogne, così nella democrazia è la magagna dell'incapacità det maggior numere a fare lo stesso; ondechè, siccome nel-Buna di necessità è che il monarca s'abbia de consiglieri. com nell'altra, che il popolo elegga i suoi rappresentanti, cinè deleghi a pochi la legislatrice potestà. Che ne un solo, ne il maggior numero d'una politica società, sieno abili a dare buone leggi, risulta dalle naturali qualità degli nomini e delle cose, che non istà agli uomini di mutare, onde, siccome un re assoluto, che non s'ainti, in quell' uopo d'un consiglio, manca a' doveri suoi, così un populo, che da sè lo fornisca, manca parimente a suoi ; conciossiache no l'uno, ne l'attro operano nel modo, che più accomedato torna al . bene dell' universale. 18

Ed ineltre una assemblea che si componga di migliaia non riuscirà mai a discutere, come fa d'uopo per decretare una buona legge, ponderatamente, cioè con tranquillità e diligenza, ed eziandio lunghezza di tempo, se complesso e grave argomento lo richiegga; non vi riuscirà nè tampoco se si componga di molte centinaia, ove moderata non sia da inveterati abiti d'ordine. La necessaria moltiplice discrepanza d'opinioni, l'effervescenza delle passioni da cui facilmente è presa la folla di gente congregata per provvedere a comuni interessi, l'impazienza de più assine di venirsi tosto alla decisione, ingenerata sovente dalla stessa poca attitudine di loro per il subietto, sono inevitabili cagioni d'incompiute discussioni, di precipitate risoluzioni, e non di raro di tumulti. Le assemblee del popolo Ateniese il più illuminato e spiritoso popolo, che mai avesse da se deliberate le faccende di stato, non erano che in continue agitazioni e rumorii, e sovente in iscompigli finivano; se ne lamenta Platone nella sua repubblica: ed Aristofane, che pure era democratico a larga cintura ne sa segno di mordenti satire nelle sue commedie (1). Ed egli è da arrogere, che migliaia sendo da raunarsi, molti s'assentano per negligenza, o bisogno di attendere a proprie private faccende, onde sovente manchevole è il numero di coloro, che la sovrana potestà debbono esercitare. Il quale inconveniente tanto in Atene sperimentossi, che si ebbe a disporre: che i giorni delle popolari assemblee i luoghi pubblici si chiudessero, e le vendite ne' mercati s' impedissero; per le piazze due individui girassero, ed una corda tinta di colore rosso su' contumaci strisciassero, i quali per quella nota quindi multati fossero, ed infine uno o più oboli a chi intervenisse, si pagassero (2). Solone chiamato per ordinare la repubblica, quando ricchi e poveri stavano per mandarla in fasci, se

<sup>(1)</sup> Plat. Repub. Lib. VI. Arist. Acharn.

<sup>(2)</sup> Aristofane l. c. e Plutone.

da un canto democratica pura la costitui, da un altro a moderarla il celebre consiglio de' quattrocento, che poscia a cinquecento fu allargato, stabilì, il quale le proposte di leggi, pria di portarsi al popolo, aveva ad approvare (1). E nei tempi primi della repubblica la facoltà di salire alla tribuna, ed arringare il popolo fu solamente conceduta a chi gli anni cinquanta d'età sua avesse aggiunti, ed in seguito non fu comunata che a coloro, i quali almeno i trenta avessero tocchi; ma ordinariamente più de' dieci, cui il popolo aveva incaricato di difendere gl'interessi della patria, non parlavano; e'se alcuno non degno s'argomentasse di montare alla tribuna, il magistrato addimandato Pritano lo faceva discendere, anco la forza adoperando (2). Così era necessità, secondo la virtù, d'introdurre alcuna disuguaglianza di facoltà ove pure il popolo sedeva uguale da sovrano, affinchè la cosa súa non ricevesse detrimento.

La storia narra d'uomini singolari, che sieno stati egregi legislatori, i Licurghi, i Soloni, i Caronda; ma non narra di stuolo di popolo che abbia fatto ciò, che fecero un Licurgo, un Solone, un Caronda. Nulladimeno considero, che può con non molta difficolta trovarsi uomo, il quale abbia egli solo la capacità di dare accomodate leggi a scarso popolo, e mezzo barbaro; ma con massima difficoltà un altro, che la capacità s'abbia di darle a numeroso popolo, ed in civiltà inoltrato; e la ragione è, che appo l'uno minori sono gli oggetti morali e civili e nella quantità e nelle svariate qualità da risguardarsi, appo l'altro sono di lunga maggiori; appo l'uno la fisica natura del cielo e del suolo, in cui egli vive, sono al legislatore guida imperiosa, ed insieme non ambigua, appe l'altro la fisica natura è sog-



<sup>(1)</sup> Plutarco Vita di Solone.

<sup>(2)</sup> Eschine in Tim. ed in Ctes. Aristofane 1. c. Plutarco Vite de Dieci Ret.

giogata dall'arte umana, e la tradizione moltiplici ostaculi, e come capricciosi para innanzi al legislatore. Ondechè se a Grecia giovarono bene ove un Licurgo, ove un Solone; ed ove un Caronda, a noi giovano i consessi legislativi ove Lieurghi, Soloni, e Caronda si trovino insieme: ove niuno di loro s'abbia tanta potestà, quanto s'ebbero in Grecia, ma se l'abbiano divisa, perchè a noi fa d'uope delle menti e dottrine di tutti loro, ed a que' Greci bastò la mente e la dottrina d'un solo. Alcuni ammiratori dell'antichità hanno lodato a cielo que famosi, e lamentato come nella moderna età più non nascano uomini di quella intellettiva virtù a beneficare i populi. Cotali gravemente errano; conciossiachè nascono ancora, e più, uomini che quella virtù posseggono, ma ella non è più sufficiente, come abbiamo detto, all'ardua impresa, ed inoltre siccome or di menti mezzane per cognizioni d'acquisto sono molti, ella non resta più come lume solo splendente in tenebrosa e vasta solitudine. Così noi rigettiamo un solo, e rigettiamo le turbe per legislatore.

§. II. Ed or la questione se l'elezione de rappresentanti debba essere appresso tutti o nò i componenti lo stato, se il voto ossia il suffragio debba essere o no universale. Se l'esercizio della potestà sovrana fosse naturale dritto, ed altera indubitabilmente il suffragio dovrebbe essere universale, alcuna legge umana non potrebbe in alcun modo restringerie; anzi alcuna forma di reggimento non sarebbe legittima che la democratica e col suffragio universale; conciossiache qualunque altra un dritto naturale violerebbe. Ma l'esercizio della potestà sovrana, come abbiamo ampiamente dimostrato (1), non è dritto naturale, d'alcun uomo, nè di tutto il genere umano, esso è una funzione; la quale in una politica società debbe stare appresso uno, pochi, molti, a tutti secondo

<sup>(1)</sup> Parte Pr. di questa Intr. Cap. Sesto Sez. II § II.

meglio torni; e però nella democrazia i elezione dei rappresentanti debbe stare presso tutti, o molti ed in maggigre, o minore numero, secondo che parlmente meglio l'utile ne venga; questo vero tanto semplice quanto importantissimo ignorano coloro, che propugnano la giustizia indeclinabile del suffragio universale. E siccome trattasi di reggimento demoeratico, così mi piace riferire alcune sentenze dello Story uno de' più insigni scrittori degli Stati Uniti d' America: · Debbe il dritto del suffragio essere assolutamente universale? debbe essere con condizioni e restrizioni? debbeappartenere a molti o pochi ? Se debbano essere condinioni e restrizioni, quali sono i veri confini delle medesime? Questioni sono queste abbastanza perplesse, e travagliose in teoria; e nella pratica de' differenti stati, ed anco degli stati liberi antichi e moderni hanno assunto quasi infinite varietà di forma, e di rinomanza. Forse esse non ammettono alcuna generale risposta, e molto meno universale in guisa da fornire una regola senza eccezione, e certa per tutti i tempi e tutte le nazioni. Le maniere, gli abiti, le istituzioni, il carattere, e gli andamenti delle diverse nazioni, la locale posizione del territorio risguardo all'altre nazioni . l'ordinazione, e le classi della società : gl'influssi delle peculiari religiose, civili, e politiche istituzioni; i pericoli e le difficoltà de tempi, i gradi di sapere o d'ignorentra in cui si trova la massa della società. la nazionale tempera ed anco il clima ed i prodotti del suolo; il freddo e la riflessiva gravità del nord, e la calda ed attiva eccitabilità delle regioni tropiche o meridionali, tutte tali cose possone introdurre, e probabilmente introduranto modificazioni del principio, come anche dell'opinione intorno al dritto del suffragio, che non è facile giustificare nè rigettare. Il più strenuo avvocato del suffragio universale non mai sosterrà, che il dritto dovesse essere assolutamente universale. Niuno è stato mai cotanto visionario da ritenere, che tutte le

persone di qualunque età, grado, e carattere avessero il dritto di dare il suffragio a tutte le elezioni de' pubblici ufiziali» (1).

Ritenuto che il suffragio fosse un naturale dritto di tutti, per fermo a me pare che non ne seguirebbe, che i minori d'età ed i colpevoli d'alcuno delitte non ne potrebbere essere spogli; conciossiachè gli uni mancano dell'intiero uso della ragione, e nella fanciullezza la stessa fisica natura loro niega di praticare i dritti loro più certi e sacri, gli altri, siccome per punizione possono essere privati d'altri dritti, così anco di quello. Ma come sostenersi, che sendo il suffragio naturale dritto, le donne senza ingiustizia possano esserne tutte dispogliate? Su di che il medesimo Story così assennatamente riflette: » Se si dica, che tutti gli uomini hanno un naturale uguale ed inalienabile dritto a dare il suffragio, perchè sono tutti nati liberi ed uguali, che eglino tutti hanno comuni dritti ed interessi da essere custoditi, e però hanno un uguale diritto a decidere sia personalmente, sia per rappresentanti da loro scelti, su quei diritti ed interessi con delle leggi ed ordinamenti; che eglino non possono essere astretti a cedere, eccetto per loro libero consenso, ciò che per dono ed ordine della Provvidenza appartiene loro in comune con tutta la loro razza; che v'ha in queste considerazioni, che non sin del pari applicabile alle donne, come esseri liberi intelligenti, morali, soggetti a doveri, aventi titolo ad uguali diritti, beni, e protezione, ed aventi un vitale interesse in tutte le leggi ed ordinamenti della società? » (2). Ed egli da considerare è, che l'allegarsi che le donne non debbano partecipare al suffragio per la loro incapacità in ogni faccenda di governo, porta a retta conseguenza, che se dunque sieno uomini che parimente difettano di siffatta incapacità, parimente a quello partecipare non debbono. E sarebbe falsità aperta

<sup>(1)</sup> Comment. on the Const. of the United States c. 9.

<sup>(2).</sup> l. c.

il sostenere, che tutti gli uomini nelle politiche società avanzano per intellettiva virtù le donne, ondechè cade in acconcio concedere il suffragio a tutti gli uni, e negarlo a tutte l'altre. Conciossiachè indubitabile è, che a questi tempi nestri le donne dell'elevate condizioni in generale vincono di gran lunga nella coltura dell'ingegno, e nella cognizione delle politiche bisogne gli nomini della plebe così nei reani europei, come nelle americane repubbliche; anzi un certo numero di donne vincono i mariti loro specialmente in que paesi, ove gli uomini spendono intiera la vita in trafsici ed in imprese industriali, e l'avidità dell'oro avvilisce loro la mente. Purnondimeno le famiglie si scompiglierebbero, e le politiche società si travaglierebbero abbastanza dal permettersi alle donne il suffragio, ondechè ellene evunque senza soffrire ingiuria ne stanno prive; e così ragion vuole che non ne fruiscano tra gli uomini coloro, che scempiatamente sarebbero per adoperarlo. Il suffragio universale di detrimento si è sperimentato in Isvizzera; Cherbaliez come fatto manifesto dice, che ne' grandi consigli dei Cantoni, che sono l'assemblee, alle quali è delegata la sovranità, il suffragio universale non conduce che uomini di parte ne' tempi di trambusti, ed in quelli di calma i notabili de' singoli luoghi, in cui l'elezioni è d'uopo che si pratichino, neiche la folla sentirebbe assai grave di recarsi altrove; ondechè i cittadini più abili ad adempiere le funzioni legislative sono lasciati da banda, perchè la loro vita pubblica o privata non attira verso di loro l'attenzione degli elettori d'un luogo; ondechè sorge questo contrasto, che da un canto siedono sovrani dello stato uomini ignoranti, rozzi di maniere, ed estranei ad ogni esperienza delle cose pubbliche, e da un altro sono ne' luoghi principali de' dotti ed onorevolissimi personaggi, che per nulla governano (1). Negli Stati-Uniti

<sup>(1)</sup> De la Démocr. en Suisse Liv. Trois. Sect. pr. Ch. I. du Suffr. Univ, e pass.

d'America Tocqueville ha asseverato essere un fatto costante, che omai gli uomini più insigni raramente sono chiamati dal suffragio universale alle pubbliche funzioni, e che ciò ha cominciato ad essere da che la democrazia ogni limite ha travalicato; ed egli assennatamente ne assegna queste due cagioni: l'una il poco tempo e la poca perspicacia, che ha la moltitudine a discernere i cerretani che la adulano. ed i probi ed illuminati che sono i veraci amici suoi; l'altra, e più decisiva, il sentimento dell' invidia, che ingenerane le stesse democratiche istituzioni; la moltitudine non avende alcuna disuguaglianza per la legge politica, s'irrita di quella, che sarà sempre per la legge naturale della diversità degl' ingegni. Ed egli osserva inoltre, che le migliori elezioni si fanno sempre nella novella Inghilterra, perchè ivi l'istruzione è più sparsa, e la morale e la religione guidane la libertà; e le peggiori ne' paesi situati al mezzogiorno, ove l'istruzione è più scarsa, ed i principii della morale, della religione, e della liberta meno vanno di accordo (1). Il celebre cancelliere Kent approva, che l'elezione de giudici stia presso la potestà esecutrice, stimando che dal suffragio universale i più prestanti verrebbero ad essere negletti; e che l'elezione de' senatori non venga dal suffragio universale direttamente, bensi indirettamente da elettori eletti da quello, non isperando altrimenti, che quel supremo consesso di maturi e prudenti si componesse (2). Per lo che reca sorpresa, come l'Assemblea Francese del 1848 neppure giudicasse materia degna di alcuna discussione lo stabilire il suffragio universale; ella tenne per argomento ineluttabile l'avere Dupin con inescusabile leggerenza detto, che repubblica democratica significava il suffragio diretto ed uni-

<sup>(1)</sup> De la Démocr. en Amèrique Constit: des État-Unis C. V.

<sup>(2)</sup> Comm. on Amer. Law.

versale (1), e non peritò di volerlo più illimitato e della Svizzera e dell' America, posciache presso di quelle ad alcuni rei è levato, verso a' quali ella ne fu anco generosa, quasi che temesse di gettare ombra sulla culla dell' intemerata sua democrazia (2).

Le sentenze di due grandi pare stieno a favore del suffragio universale, Machiavelli e Montesquieu. Il primo dei quali disse: che le plebi ancora che s'ingannino ne' generali, ne' particolari non s' ingannano, e ne recò a grande esempio, che la romana plebe dopo avere ottenuto di potere creare quattro tribuni con potestà consolare, e così plebei come nobîli, venendo alla creazione loro, tutti nobili li creò (3). Ed il secondo allegando lo stesso esempio vi aggiungeva quello d'Atene, in cui sebbene per la legge d'Aristide da tutte le classi di gente si potessero prendere i magistrati, il minuto popolo non richiese mai quelle che fossero per interessare la sua salute e la sua gloria; e ne traeva a dottrina che il popolo è ammirabile per iscegliere coloro, a' quali dec fidare alcuna parte della propria autorità (4). A me sembra, che verissimi que' fatti non addimostrano punto, che massa intiera di popolo elegga sempre i migliori, ma coloro che stanno su di lui per le sociali condizioni di nascita e di ricchezza, e che non per ciò sono i migliori; e confermano anzi quanto teste ho detto, che l'invidia s'accompagna coll'idee democratiche, e l'invidia si seate più per gli uguali di seciale condizione, che per quelli che sieno superiori. Roma poi

<sup>(1)</sup> Ass. Nat. Seance du. 5 Sett. 1848 Mon.

<sup>(2)</sup> Egli è anche da ricordare, che in alcuni degli Stati-Uuiti Anglo-Americani si richiede qualche censo, avvegnachè esiguo, in alcuni di pagare una qualsiasi tassa, in altri di non essere noverato tra'poveri, ed in altri niuna condizione di beni.

<sup>. (3)</sup> Disc. L. I, C. XLVII.

<sup>(4)</sup> Esprit des Lois, L. II, c. 2-

era nata società e reggimento eminentemente aristocratici; il reggimento per lotta lunga passò infine ad assere misto di democrazia, e la società restò sempre aristocratica, finche la repubblica non perì. Atene, ordinata a reggimento democratico, aveva pure i suoi antichi nobili, i quali non si cancellano per una legge costituzionale, come per essa non si cancella la storia. Di più nell' antiche repubbliche non si trattava di eleggere, che magistrati per amministrare la giustizia, e capitani per dirigere gli eserciti, e nelle moderne d'eleggere rappresentanti per legislatori; ed a me pare che le moltitudini sieno più felici in iscegliere quelli, che questi. Conciossiachè elleno, quantunque stoltissime potessero essere le opinioni loro intorno alla forma del reggimento, ed a molti politici argomenti, convengono, eccetto i pazzi ed i malvagissimi, di essere interesse proprio, che la giustizia sia bene impartita, e da' nemici la patria strenuamente difesa, e per una facile esperienza avranno conosciuti gl'integri giudici, ed i valorosi capitani. Ma elleno in iscegliere i loro rappresentanti a legislatori, preferiscono sovente alcuno che le adula, e promette loro straordinarie prosperità, a chi austero le ammonisce, e schietto loro dimostra l'impossibilità di conseguirle, chè elleno non sono in ciò facili a scernere il mentitore dal veridico, ed inclinano naturalmente per colui, il quale di speranze liete le inganna; animate poi che elleno sieno da spirito di parte, anche chi conoscono essere da poco, o tristo prescelgono, ove si persuadano, che un cotale più calorosamente, che altri, abbracci e sostenga le opinioni di loro parte. Purnondimeno i popoli in momenti straordinari di pericoli della patria, se non s'accasciano e spariscono, come narrano lamentevoli storie, deposte ire ed invidie, chiamano i magnanimi a guida e sostegno, o piuttosto seguono ubbidienti loro, che pronti e risoluti mettonsi avanti a sobbarcarsi all'ardue imprese. E di ciò sono esempi di Roma e delle greche repubbliche, e delle repubbliche italiane al medio evo; nella

irrequieta e tumultuaria Firenze non alcuno de' Ciompi, ma Piero Capponi vinse l'audacia del francese; Michelangelo e Ferruccio furono gli ultimi propugnacoli della patria morente; ed in questa età gli Americani, che or poco si curano di sapienti e d'illustri, quando ebbero la patria a vendicere in libertà, scelsero a legislatori i più sapienti ed illustri, e Washington a duce.

E da queste mie svariate considerazioni, male alcuno argomenterebbe, che io intendessi in reggimento democratico, e in quelli di esso e d'altro misti tra pochi restringere il suffragio, intendo anzi alcontrario che largo sia, quanto più presso un popolo diffusa sia la civiltà, ma che non punto universale, eccetto che presso un popolo, per rarissima fortuna sua, tutti sieno così a civiltà pervenuti, che niuno sarà con danno suo proprio, e degli altri per esercitarlo. Il suffragio troppo ristretto è perniciosissimo, perchè ingenera un governo, il quale facilmente non va secondo gl'interessi di tutti, e le assennate opinioni de' molti, e facilmente a nome del popolo fa leggi, che il popolo non vuole, e la giustizia riprova. H suffragio troppo ristretto è perniciosissimo altresì, perchè largo campo apre a quella peste, la quale è la corruzione, che governanti e parti politiche possono adoperare coll'oro, ed i governanti inoltre co' mezzi più agevoli, e meno da' comuni pregiudizi sdegnati, conserire gli ustici e l'onoranze a' settatori loro, privarne i loro avversari. La Francia in un decennio appresta l'esempio irrefragabile della rovina, che può cadere su d'un numeroso popolo, e dal suffragio troppo ristretto e dallo universale; imperocchè dall'uno le venne sotto la forma d'una monarchia, mista a democrazia, il governo degli avari oligarchi della borghesia, e dall'altro una repubblica impareggiabile per la stoltizia, ed infine l'impero delle milizie.

§ III .Se la scienza politica può alcun vero con assoluta certezza dettare, esso è che non ad una assemblea, ma a due debbesi la legislatrice potestà delegare. Fu stagione in Roma, in cui i comizii centuriati, ed i curiati dovevano parimente approvare la rogazione d'una legge, fu stagione aucora, che un plebiscito non acquistava virtù di legge senza il consenso del Senato; ma in Roma se pria ebbero soverchiato i patrizil, poscia soverchiò la plebe. Il medio evo non conobbe punto due assemblee legislatrici, delle quali le deliberazioni non fossero leggi, se non quando fossero concordi, Nè cosi è stato primamente statuito per deliberato proposito ne tempi moderni; ma per trovarsi le società europee distinte in due ordini, nobili e popolo, e per alcune necessità gli uni riunendosi in una assemblea, e rappresentanti dell'altro in una altra a deliberare su d'un medesimo subbietto. nacque il fatto di due assemblee, di cui la scienza, dirè, impadronendosi, e confrontando col fatto già immemorabile: d'una assemblea, ed osservando gli effetti dell'uno e dell'altro, e le successive esperienze mettendo a profitto, e: le naturali qualità degli nomini buone e ree in relazione a quelli esaminando, e le attinenze considerando della potestà legislatrice coll'esecutrice e colla giudiziale, è venuta all'assioma, che la potestà legislatrice da due assemblee e non da una, non solo in reggimento misto, bensì in quello democratico è da esercitarsi. In ciò la scienza politica come in quasi tutte le sue grandi teorie è proceduta alla scoverta del vero, nella maniera, che vi procedono le fisiche scienze; da fatti offerti dalla natura delle cose primamente non ricerchi e molto meno ravvisati in tutta l'importanza loro ha ritratto essa mirabilissimi trovati. Gli statisti americani sono quelli che giusta l'opportunità avutane hanno con molta diligenza elaborata la materia, eglino avevano innanzi agli occhi l'esempio della madrepatria, il più solenne che loro porgeva la vecchia Europa, e quanto in risguardo alla monarchia costituzionale si era scritto, ma eglino nell'indole stessa della democrazia e nelle condizioni, che necessariamente dalla medesima derivano alle tre potestà la

legislatrice, l'esecutrice, e la giudiziale hanno portate le loro investigazioni, e fermato che le due assemblee legislatrici al mantenimento, e prosperità di quel reggimento indispensabili sono.

In questo subbietto due cose v'ha da considerarsi, l'una l'indole delle assemblee legislatrici quanto alla formazione delle leggi in qualsiasi politico reggimento, l'altra la loro stessa indole nelle attenenze loro colla potestà esecutrice e giudiziaria nella democrazia. Sull'una il cancelliere Kent dice: « grande obbietto della separazione della potestà legislatrice in due camere ragunate separatamente, e con coordinate facoltà è di distruggere i cattivi effetti del subito e forte eccitamento, e delle precipitate misure derivanti dalla passione, dal capriccio, dal pregiudizio, da personali influssi e dall'intrigo di parte, i quali come trista esperienza insegna, hanno un potente e pericoloso predominio in una assemblea. Una affrettata decisione non facilmente otterrà di passare a legge solenne, quando è per essere nel suo corso arrestata e per essere assoggettata alla deliberazione, e probabilmente alla gelosa e critica rivisione d'un altro rivale corpo d'uomini sedenti in un differente luogo, ed aventi migliori vantaggi a scansare le preocupazioni, e corregere gli errori dall'altro già commessi » (1). Sull'altra lo stesso Kent, Story, Giovanni Adams, Madison, Hamilton, e quanti altri sieno insigni tra gli americani, e coloro che con dissidenza guardano i democratici reggimenti, e coloro, che più caldamente gli favoreggiano, in queste sentenze convengono: che la potestà legislatrice tende in quelli a preponderare in modo da assoggettarsi e l'esecutrice e la giudiziale, ed erigersi in dispotica, e che i limiti loro quantunque con chiarezza e particolareggiamento stabiliti dalla legge non sortiscono nel fatto il divisato effetto; secondo le espressioni di Madison, il legislativo po-

<sup>(1)</sup> Comm. on Amer. Law.

tere ovunque penetra colla sua attività, e tira tutti i poteri nel suo impetuoso vortice (1). Inefficace è l'espediente di ricorrere a brevissimi periodi al popolo, oltrechè per coloso per la tranquillità pubblica; imperochè i giudizi di quello sono naturalmente per essere sempre contrari a' membri della potestà esecutrice e giudiziaria, e favorevoli a quelli della legislatrice. Gli uni sono pochi in numero, e personalmente possono essere conosciuti solamente da una picciola porzione del popolo; per il modo onde vengono eletti, e per la natura e permanenza dell'ufficio loro sono troppo discosti dal popolo, ed alieni dalle sue professioni; sono in generale segno di gelòsia, e soggetti a che i sentimenti loro si svisino, e malgradano al popolo; gli altri numerosi sono, sparsi, e vivono in mezzo al popolo, e per attenenze di sangue, d'amicizia, e d'intelligenza stretti con coloro che più possono; e per la stessa natura dell'ufficio loro godono della fidueia del popolo, e su d'esso spiegano la maggior autorità; laonde eglino avrebbero sempre ogni probabilità, che a favor loro il popolo pronunziasse. E se mai una Convenzione si scegliesse a deffinire le controversie insorte tra' membri dell'assemblea legislatrice. ed i membri della potesta esecutrice e giudiziaria, per le medesime cagioni, per cui queglino erano stati eletti a quella assemblea, eletti sarebbero alla Convenzione, e se non tutti, probabilmente molti, e certamente coloro che a dirigere simili raunanze più destri fossero, e però delle decisioni loro precipui autori e quasi arbitri, ondechè al postutto si avrebbe nel giudizio una parte giudice di sè medesima (2). E gli Americani statisti cotali pensamenti hanno corroborato cogli esempi della Pensilvania e della Georgia, che primieramente stimarono ad una sola assemblea conferire la legislatrice potestà:

<sup>(1)</sup> Federalist n. 48. Madison fu uno de' membri della Convenzione, la quale compilò la Costituzione Federale.

<sup>(2)</sup> Si veda specialmente Madison, Federalist, n. 49.

ed oramai tutti gli stati, come la stessa Federazione, a due distinte assemblee l'hanno fatto, l'una addimandata de rappresentanti, e l'altra del senato. Negli Stati i membri d'ambedue le assemblee vengono eletti direttamente, e nella stessa maniera dal popolo, e tra loro queste differenze passano: che gli uni sono in maggior numero, in minore gli altri, gli uni durano in generale un anno, gli altri tre anni, gli uni non esercitano che la sola potestà legislatrice, e la facoltà d'accusare i pubblici funzionari, gli altri esercitano e la potestà legislatrice, e la giudiziaria, non solo su' delitti commessi da quelli, bensi su' delitti politici, senza che, partecipando alla scelta de' pubblici funzionari s'inframmettano nella esecutrice potestà, ondechè il senato è la precipua parte del reggimento de varii stati (1). E non altrimenti nel federale reggimento la potestà legislatrice sta appo il Congresso, il quale d'un senato, e d'una assemblea di rappresentanti si compone, e molte ed importanti differenze corrono tra di loro, le quali in questa somma si raccolgono: i senatori debbono almeno avere anni trenta, eletti vengono dalla potestà legislatrice degli Stati, ed al numero di due per ciascuno di loro qualunque siasi la popolazione sua, i rappresentanti debbono avere almeno anni venticinque, eletti vengono dagli elettori stessi dell'assemblea legislatrice più numerosa di ciascuno Stato, e secondo il numero degli abitatori suoi; i primi durano nell'ufficio loro anni sei, e si rinnovano d'un terzo ad ogni due anni, i secondi vi durano anni due, e tutti si rinnovano; questi hanno la potestà legislatrice, e l'altra d'accusare per politici delitti, quelli hanno la legislatrice, e quella di giudicare, e quell'altra ancora di approvare i trattati e le scelte di alcuni funzionari, le quali al presidente s'appartengono. Dondeche il senato nel reggimento Federale, più che il senato in quello de' singoli Stati, è la parte sua pre-

<sup>(1)</sup> Vi sono alcune differenze, si vedano le Cost.

cipuissima, che l'informa e lo conduce. E desso è chechnemedio indubbio impronta e mantiene il federale reggimente y coniu ciossiache rappresenta la sovranità pari, originaria, e pressan nente de singoli Stati, mentre l'altra assemblea legislatritet rappresenta gli Americani tutti come individui: d'una pello nazione.

Tocqueville, notando che da quella diversità di competio zione delle legislative assemblee seguiva in America, ohe Wi State di New-York aveva al Congresso quaranta rappressone tanti, e solamente due senatori, e lo state di Delevino di senatori, e solamente un rappresentante, lamentava chelo. Las può accadere, che la minorità della nazione, il sendisimili minando, paralizzi intieramente le volontà della muggidritti chipi presentata dall'altra camera: ciò che è contrario alla natario de' reggimenti constituzionali. » Ed egli purnondinieno lant fessava, che « quella parte della costituzione non accompani queville, piena la mente dell'idea d'unità e diomagalorità che predominano in Francia, e negli spiriti e nelle istituzionia non vedeva, che senza quella uguaglianza, se la massittamen avrebbe potuto mai rendere frustrance le volchtà dellacanzi giorità, avrebbe potuto questa rendere frustrance le volumi di quella, anzi manometterne tirannicamente di interessionit reggimento sarebbe stato federale di nome, ed amizzato di fattir che le maggiorità vincano sempre i partiti non l'da porus un bene, imperocche non sempre que partiti sono il migliore solo è necessità di non potersi fare altrimenti, l'ove neces sità è, che varii nomini insieme deliberino; ed è state; ed è proprio d'una alta scienza politica il cercare i modi, onde la minorità inevitabilmente non soggiaccia alla maggiorità; che abberrata sia; e quindi stupendo esempio, e da essere presso altri popoli imitato in alcune circostanze loro da riputarsi è l'eri

<sup>(1)</sup> De la Démocr. en Amérique, Ch. VIII, Pour. Fédér.

dinamento del senato della americana Federazione. La costituzione unizzata di estesi stati tra le sue molteplici e gravissime magagne quella seco reca, che per la diversa quantità degli abitatori ne' diversi luoghi, quelli d'un luogo sendo più numerosi che quelli d'un altro, o anco d'alquanti, per la loro maggiorità di voci ne' consessi, sotto l'apparenza d'istituti d'uguaglianza e di libertà, fruiscono di reale privilegio, e possono a profitto loro ministrare l'imperio; il che fuor di dubbio senza quella composizione del senato, più che altrove nell' Americana federazione, per la differenza massima della quantità degli abitatori ne' differenti stati, sarebbe succeduto; e però gli stati poco popolosi, come essenziale ed indispensabile condizione di loro unione, richiesero d'avere lo stesso numero. che i più popolosi, in quel supremo consesso. E risolutamente stimo, che senza di ciò, nè di vigore, nè di potenza, nè d'altri stati, la Federazione si sarebbe così prontamente accresciuta.

. • Io sono confuso di vedere dopo cinquantacinque anni ricomparire le puerilità, che hanno ingannato la prima delle nestre grandi assemblee. » Così diceva alla Convenzione francese del 1848 Duvergier de Hauranne nella discussione intorno alla potestà legislatrice, che si propose, come fu vinto il partito, di commettersi ad una sola assemblea. Puerilità una volta, ed ormai meglio volgarità, attesi gli avanzamenti delle politiche scienze, sono da addimandarsi gli argomenti adoperati da' sostenitori di quell' unica assemblea, tra' quali argomenti di somma volgarità è quello dai commissari allegato e da altri ripetuto: « la nazione è una, la sovranità è una, la volontà nazionale è una, la delegazione debbe essere anche una ». Tutto il contrario è la realtà delle cose, non c'è un essere nazione, ma nazione è il numero di tutti coloro che la compongono; non c'è un essere sovranità ma ci sono tutti, molti, pochi, o un individuo umano che l'esercitano; non c'è una volontà nazionale come non

c'è un essere nazional, ma c'è tante volontà quanti sono gl' individui che formano la nazione, le quali or concordano, ed ora discordano in più o meno quantità; e non de punto vero che la delegazione doveva essere una, se molte centinaia dovevano essere i rappresentanti raunati in assemblea. E se mai tutti quelli enti fossero stati uni, la conseguenza: più diretta non sarebbe stata che la delegazione ad essere realmente uno, anzi che a molti immaginati uno, perchè convenuti in una assemblea, si fosse fatta? Quale unità, quale semplicità allore. Allora ciò che v'ha di più semplice al mondo, il dispotismou come diceva Duvergier de Hauranne, Ed egli, Rouher e Greton assennatamente proponevano di stabilirsi due assemblee legisletrici, l'una addimandata Camera di Rappresentanti e l'altra, Consiglio d'Anziani, e di differenziare questi da quella per l'età, il numero, e la durata loro nell'ufficio; ed i primi due bellamente ne esposero le irrefragabili ragioni . a sotte l'aspetto della potestà legislatrice considerata in sè medesime. e sotto quello dell'attenenze sue colla potestà esecutrice, L'oppositore principale di loro fu Lamartine non sapendo: far meglio, che contraddirsi apertamente, e meschinamentesi conciossiachè l'orazione sua incominciava significando; che in tempi di calma ed ordinari sarebbe stato per le due as. semblee, ma in quelli di rivoluzione, in cui allora era la francese repubblica, ne preferiva una, sendo a bisogno. di concentrazione di forza, che necessita l'energia del potere. » Ma poscia scordavasi di quella premessa d'opportunità, ed invece allegando le solite volgarità, unità compiutamente democratica, unità di pensiero, unità d'interesse, unità d'origine, e simile, della francese nazione, all'unica legislatrice assemblea conchiudeva, come solamente propria del genio di quella. Odilon Barrot acconciamente gli rispondeva appuntandogli la manifesta contraddizione, ed aggiungendo, che se i tempi fossero grossi di trambusti si dovrebbe attendere quello, in cui la costituzione si metterebbe

in vigore, ma non si dovrebbe mai dare a Francia per costituzione « la convenzione permanente, meno le necessità che la legittimavano ». Ma le volgarità erano la scienza della maggiorità de' legislatori francesi, come lo sono di varie turbe di sedicenti politici, l'unica assemblea legislatrice fu decretata, e così una delle cagioni precipue apparecchiata della morte della scriata repubblica (1).

III § IV. La suprema potestà esecutrice nelle democrazie, come negli altri reggimenti giova, che ad un solo venga conferita. Pure si è mossa sovente questione, se meglio tornassero alla cosa pubblica duumviri, triumviri o più; ed il comune pare stemicche di monarchico senta un solo capo; pure Jefferson e Franklin, i più larghi democratici degli statisti americani, non hanno punto dubitato di propugnare il contrario; Franklin ne esprimeva il pensamento suo a Jefferson nell'apologo: che erano due custodi d'un faro fabbricato su d'uno scoglio nel canale d'Inghilterra; inaccessibile quello in inverno per la violenza de'flutti, quando in primavera un pilota vi si condusse, trovò que' due così scissi e viventi separati, che l'uno sinanco ignorava se l'altro fosse morto (2). Franklin e Jefferson avevano veduto come in parti si era diviso, e quinci disciolto il comitato esecutivo del congresso della Confederazione, proposto dallo stesso Jefferson (3). Le repubbliche italiane del medio evo sono già state esempi moltiplici di simiglianti successi, onde sovente quasi mancava chi timoneggiasse lo stato; il Direttorio di Francia è altro fresco esempio a conferma; che se anco

<sup>(1)</sup> Ass. Nat. Seanc. du 25, 26, 27, 28 sett. 1848, Mon. A favore delle due assemblee parlarono ancora Lherbette, e Carlo Dupin. Nella discussione generale alla proposta della Costituzione aveva parlato in favore parimente Jobez; Ass. Nat. Seanc. du 4 sett. 1848; Mon.

<sup>(2)</sup> Melang. pol. et phil. de Jefferson, Extr. des Mém. IV.

<sup>(3)</sup> i. c.

il numero de capi a tre o a due si riduca, ed allora o eglipo faranno come i custodi dell'apologo, o il più volenterosone destro di loro s'arrogherà tutta l'autorità, avrà nelle azioni sue a scudo il presunto consentimento altrui, così commetterà abuso della legge fondamentale dello stato, e si aprirà la civia ad abusi, che possono in enormi usurpazioni trascorrere; consolato di Francia sarà di ciò per sempre rinomatissima esempio. I due consoli di Roma ed i due re di Sparta non sono esperienze contrarie a quelle rammentate; conciossiache que' consoli, quando era d'uopo che energicamente s'adopez rasse, cessavano, ed un dittatore imperava, e sempre tra, loro e la plebe stette il senato, fondamento principale della romana repubblica; e que' re partorirono a Sparta gravissimi dissidij, nonostante la severità degli ordini suoi, che più a milizia, che a sociale consorzio s'affacevano. Egli sarà sempre vero, perche consentaneo alla natura stessa degli uomini, che molti faranno meglio le leggi che uno, e che uno l'eseguirà meglio che molti.

La potestà esecutrice debbe essere in guisa costituita, che da un canto nell'esercizio suo abbia indipendenza dalla, le gislatrice e dalla giudiziale, ed impedisca le usurpazioni lorge e da un altro non abbia ella medesima abilità d'attentare alla indipendenza di quelle, e molto meno di ghermire la signoria, A conseguire un tal'uopo nelle democrazie, più che negli altri reggimenti, ed il modo d'elezione della potestà esecutrice, e le facoltà d'attribuirsele, sono d'altissimo momento. Se la potestà esecutrice sarà eletta direttamente dalla legislatrice, ella non avrà che assai difficilmente, e forse non mai, la de, bita indipendenza sua, sarà universalmente considerata quale subordinato agente di quella, e ne sarà un docile istrumento senza energia per porre ostacoli ad alcuno eccesso di quella. Se la potestà esecutrice sarà eletta direttamente dal popolo, come i rappresentanti suoi alle assemblee legislatrici, ed allora, tutto al contrario, ella avrà forza soverchia non solo di re-

sistère ad ogni esorbitanza della legislatrice potestà, bensì di calcarne le legittime facoltà; imperocchè ella, come l'altra. Fappresenterà il popolo, e con questa differenza a vantaggio suo, che ella sendo presso d'un solo, costui solo ha avuta la maggiorità delle voci di tutto il popolo, mentre la legislatrice sendo presso molti, ciascun di loro ha avuta la maggiorità delle voci d'una porzione del popolo; que molti in assemblea raramente o non mai determinano i partiti ad unanimità, bensi a maggiorità di voci, ondechè i partiti loro non sono; che quali quelli d'una ancor minore porzione del popolo; ma il deliberare di quel solo è quale il deliberare della filiggiorità di tutto il popolo; e la potestà esecutrice, se così soprasterà alla legislatrice per morale forza, la conculcherà agevolmente per la materiale, di cui dispone, e spezialmente se dhella costi di grossi e stanziali eserciti. Ondechè l'elezione indiretta, o a due gradi, cioè che il popolo elegga degli electori per eleggere il capo della potestà esecutrice; ed in talune condizioni de' popoli, una proposta di due o tre da farsi da quelli elettori, e la scelta dalla potestà legislatrice, sono i modi da praticarsi, affinchè gli sconci, che abbiamo indicati, s'evitino. Il modo, con cui s' elegge il presidente degli Stati Uniti d'America appresta norme da essere abbracciate, salvo quelle modificazioni, che la diversità degli altri politici ordinamenti presso i varii popoli possano richiedere.

"L'assemblea di Francia del 1848 intorno a questo subbietto; come già fatto aveva intorno alla legislatrice potestà, deliberò parimente senza senno civile. Egli notabile è, come i dipartimenti spezialmente s'agitarono su di tre partiti gravidi plaro meno della perdizione della repubblica; l'uno di non essere alcan presidente, ma un consiglio di ministri revocabile dall'assemblea legislatrice a sua volontà, il più estreme e strambo, che combinato coll'unica assemblea legislatrice, per impeti da un canto e per negligenze da un altro puoi poteva non intornare d'una subito Francia aglicantichi deri

rori, o ad anarchia più spaventevole, già di fresco tentata a repressa a costo di sangue sparso a copia entro la metropoliza l'altro d'un presidente eletto dalla assemblea legislatricati quale partito avrebbe forse con minore celerità, ma non ceni minore certezza cagionato, che l'assemblea legislatrice si sfron nasse, a sè riducesse la potestà esecutrice, ed infine gli caix tichi terrori, o più spaventevole anarchia piombasse su di Erape cia; ed il terzo fu d'un presidente, eletto direttamente dals l'universale suffragio, il partito vinto, il quale, come già dagli avversari si era alla tribuna significato, doveva partorize cità che succedette; massime che la repubblica con sorpresame senza consenso dello universale era stata proclamatan cha varie parti la volevano distrutta, alcuna delle quali ugguagliaval o forse soprastava nel numero de' suoi alla repubblicana, tutte insieme fuor di dubbio la superavano; senza che lo spavente dello sciagurato socialismo, e non affatto immaginario, prendeve l'universalità degli spiriti, ondechè tra' saturnali di quello, o un imperio assoluto, avrebbero eglino sempre questo prefer rito. Il partito unicamente savio d'una elezione a due gradil ossia da elettori eletti dall' universale suffragio, e con con gegno tale, che il presidente nè fosse come nato suddito della assemblea legislatrice, nè fosse come nato di lei sovrano, fd il meno discusso, e quasi affatto tenuto in non cale, avveq gnachè Lacrosse e Mortimer-Ternaux l'avessero preposto: Fa meraviglia, come per questo non sieno stati Parieu e Toci queville; conciossiache l'uno a confutare l'opinione d'un presidente eletto dal suffragio universale recava gli esempi di varie repubbliche, e spezialmente degli Stati Uniti d'America, ma poi chiedeva l'elezione del presidente per l'assemblea legis'atrice; e l'altro peritissimo degli americani istituti non giudicò trarne profitto, e propugnò l'elezione di quello per l'universale suffragio. E su Alsonso Lamartine, l'eloquente sostenitore del partito che trionfò; egli non sapeva e non poteva rispondere agli argomenti, che dimostravano

quante quello minacciasse alla vita della repubblica; egli, confestanco o disperato, esclamava: « alea jacta est, il dado è: gettato, che Dio ed il popolo pronunziino! qualche cosa è da lasciarsi alla Provvidenza! » (1). Oh non si giuoca al caso.: quando si tratta de' destini di numerosissimo popolo condizionato in guisa da risentirne i destini degli altri popoli d'Europa; la Provvidenza non si tenta per operare miracoli: ella abbandona que' popoli che non sanno usare de' naturali doni, di cui Ella è stata loro generosa. Alfonso Lamartine nella francese rivoluzione era grande quando scongiurava i selvaggi surori delle plebi, la sua poesia ispirata era dal geniodell' umanità, nuovo Orfeo ammansava le fiere; ma duando faceva d'uopo l'alta ragion filosofica, e quella sapienza, che viene e si matura dal lungo meditare sull' indole degli nominivie sulle storie de popoli, egli imperito seguiva i prezindizi disastrosi delle sconsigliate moltitudini.

o Un presidente di democratica repubblica, che debba tosto ultibidiente eseguire ogni decreto della legislatrice potestà quale leggenindeclinabile, ancora che egli ne porti contrario giudizio: none sarà più una potestà esecutrice, che abbia alcuna sua indipendenza, bensì un subordinato ministro della legislatrice? La quale così verrà sciolta da un fortissimo freno alle sue precipitate risoluzioni, e più in apparenza, che in realtà, non conterrà in sè l'esecutrice potestà. Senza che, i molti assembrati a deliberare le leggi in generale non pongono molto pensiero alle difficoltà, che nell'esecuzione loro potranno insorgere, e colui che debbe mandare le leggi ad esecuzione; se reputi che quelle non sieno facilmente praticabili, o sieno per riuseire dannose, si troverà nella penosa condizione d'adoperare contro i dittati di coscenza sua, e si sentirà naturali mente inclinato non solo a non menomarne i danni, e non agovolarne la pratica, bensi a lasciare correre gli uni, e tra-

A. (1). Ass. Nat. Scanc. du S. 6, 7. Oct. Mon. 104 20 104 20 104 20

scurare l'altra, se non ad accrescere gli uni, e l'altra ontacofare. Nel reggimento monarchico costituzionale la potestà esecutrice, che è il re, riunisce in sè parte della legislatribe; imperocche alcuna deliberazione delle legislatrici assemblee non è legge, se il re la rigetti, o vi opponga, come dicesi, il suo veto. Il quale ordinamento congiunto con altri-mirabilmente partorisce distinzione, ed intreccio delle apotestà legislatrice ed esecutrice, reciproca indipendenza, e reciproco infrenamento, ed alla esecutrice rende il debito suo rigoroso, e d'alcuna trasgressione non iscusabile. Ma la natura del reggimento democratico, perchè la legislatrice potestà de anta presso il popolo o i rappresentanti suoi, non consente che il capo della potestà esecutrice s'abbia quello assoluto vetos; pure fa sempre d'uopo che quegli possa qualche cosa sulle leggi, conciossiachè in fine le leggi tanto vagliono, quanto esattamente vengono attuate. Per tutte le quali considerazioni omal da ogni illuminato statista si conviene essere di sommo costrutto, anzi di necessità, che il capo esecutore in una democrazia s' abbia la facoltà d'impedire per alcun tempo dhe i decreti della potestà legislatrice sieno leggi, ossia, comeiticesi, s' abbia il veto sospensivo. Il quale veto gli Americani conferirono al presidente della Federazione, attribuendogli valore grandissimo; conciossiachè, ove quegli rinvii una deoreto delle due legislatrici assemblee, significando le suo ragioni in contrario, quelleno, l'una dopo l'altra, debbono di nuovo discuterlo, e se ambedue lo confermino, ed alla maggiorità di duo terzi de' membri di ciaseuna, allora sarà legge voet d presidente tenuto sarà ad eseguirla (1). La maggiorità assoluta delle due assemblee legislatrici, una volta che quel supremo funzionario altrimenti abbia pensato, non si stima più sufficiente, per presumersi che quelle abbiano saviamente deliberato mondeche il giudizio di lui solo, il quale debbe car-

<sup>(1)</sup> Const. degli St. Un. Art. Pr. Sez. VII. ed algan maied in

stire la legge, si pesa come più di quello delle maggiorità sissolute delle due assemblee, che pria si sono pronunziate, ed inferiore soltanto a quello di due terzi dell'una e dell'altra sinsteme delle medesime, e dopo che di nuovo elleno, i decreti propri abbiano esaminato.

-icElla è necessaria cosa, che il capo supremo scelga gli altri funzionari, che sono quali sue braccia per mettere in esecuzione le leggi; imperocche egli è tenuto a render confo della esattezza di quella. Ed ella è cosa assai provvida, che -i maggiori tra quelli funzionari, che s'addimandano ministri, cormino specie di consesso, che il capo supremo consulti Inelle gravi bisogne, serbando sompre la libertà delle risoluzioni. I legislatori americani temettero assai, che il presidente della Federazione sia per ispirito di parte, che è proprio delle edemocrazie essere assai vivo, sia per l'attinenze di parentele ipotesse abusare in distribuire gli usici, onde vellero tempecrarne la licenza, statuendo, come abbiamo sopra cennata, che quelli di maggiore grado coll'avviso del senato avesse ad eleggere. Ed oculatamente stabilirono altresi, che molti -Miciali di minore considerazione, i quali non avessero a iservire sotto gli ordini immediati del presidente, da lui ilion fossero scelti; perchè così la potestà esecutrice distaricarono d'incombenza, che difficilmente può bene adem--piere per mancanza di particolareggiate, e moltipliol cogniczioni delle qualità delle persone, e le tolsero insieme un massime argomento di operare abusi, e d'avere ovunque istrumenti, che le agevolino disegni d'usurpazione (1). Tocqueville, -paragonando le attribuzioni d'un presidente degli Stati Unini d'America, e d'un re costituzionale di Francia, notava che liuno, senza averne arbitrio assoluto, non eleggeva che dodici mila funzionari, l'altro, con assoluto arbitrio, centotrentasette mila, quindi undici volte di più, mentre che allora la po-

<sup>(1)</sup> Const. degli St., Un. Art. Sec., Sez.all. og 11490 arnos (1)

polazione di Francia non era, che una volta e mezzo di più che quella degli Stati Uniti d'America (1). I legislatori francesi del 1848 non riputarono essere di costrutto lo scemara al presidente della repubblica quelle falangi pronte a comandia suoi, gli negavano facoltà salutari, gli largivano facoltà ingeste alla conservazione del reggimento democratico (2). I più degli stati d'Europa, ciechi imitatori di Francia, hanno organi dinamento di funzionari tutto contrario a quel che dovrebbe essere, lungo stuolo e scarsamente rimunerato; così la potesti esecutrice dispone d'un servidorame, e le pubbliche faccendo pessimamente si ministrano, perchè in generale chi poco ries trae dall'opera sua, shadatamente la presta, e gli eccellenti d'ingegno a negozi di maggior lucro si danno.

§ V. La potestà giudiziale nelle democrazie è più debole peni sua intrinseca natura della legislatrice e dell'esecutrice, e quindio facile ad essere dall'una o dall'altra sopraffatta; ondechè la sua indipendenza necessaria al mantenimento d'ogni libertà com ogni arte è da fortificarsi. Che ambedue la legislatrice, e l'ese-J cutrice potestà concorrano all'elezione de' giudici a me pare espediente, e perchè così con più probabilità personaggio più degni del geloso carico saranno gli eletti, e perchè cost eglino meno ne sapranno grado, e meno saranno ligii all'una: o all'altra. La immobilità d'ufficio, di luogo, e di emolumentà sono condizioni indispensabili all'indipendenza de' giudici : come negli altri reggimenti, così nel democratico. Forse talune circostanze possono consigliare, che taluni giudici sieno a tempo e non a vita, ma per lo tempo definito quelle condizioni non debbono mancare, ne arbitrio è da lasciarsi adalcuno di confermare, o no un giudice, scorso quel tempo. Gli Americani cotanto hanno stimato fulcro precipuo della

<sup>(1)</sup> L'anno 1833, De la Démocr. en Amer, Ch. VIII, En quoi la posit. etc.

<sup>(2)</sup> Const. de la Rép. Franc. Ch. V, art. 64.

libertà de' cittadini l'indipendenza della potesta giudiziale; che non si sono contentati, che i giudici tenessero fissi gli uffici e gli emolumenti, bensi per le corti inferiori hanno statuito, che i giudici rifacessero sè medesimi, e così formassero un corpo, che da per sè continuasse perpetua l'esistenza sua, i quali giudici nelle contee svariate attribuzioni hanno di potestà esecutrice. Cotale ordinamento conferisce eccessiva forza alla giudiziale potestà, e partorisce, come ha osservato Jefferson che ove una fazione si sia impadronita de' seggi giudiziali d'una contea, non c'è più mezzo di rimuoverla, ed ella tiene la contea medesima in catene indissolubili (1). Mè si scordi la massima di Nicolo Machiavelli, che io anco ho applicato all'aristocrazie (2), cioe far di mestieri nelle demograzie, che i giudici in un piato sieno molti, altrimenti com difficoltà i potenti, e coloro che godono del favore popolare sono puniti, e da loro derivano i maggiori pericoli alla conservazione di quelle. Ondechè assennatamente negli Stati-Uniti d'America è stabilito, come abbiamo accennato che. trattandosi di politici delitti, l'assemblea de' rappresentanti del popolo accusi, e quella del senato giudichi. Il quale ordinamento esemplato è da quello d'Inghilterra; nulladimeno tra essi passa questa essenzialissima differenza, che la Camera dei Pari inglesi infligge a' rei qualunque pena sancita dalle leggi, ed il Senato americano soltanto la privazione dell'ufficio e la disabilità di possederne alcuno d'onore, di fiducia, o di profitto negli Stati Uniti; i rei quinci possono essere puniti secondo le leggi da' giudici ordinari (3). Alcuni degli statisti americani, tra' quali Jefferson, pensavano essere spogliazione di preziosissimo dritto de' cittadini il giudizio attribuito allo straordinario tribunale del senato (4); ma le pene, che esso

<sup>(1)</sup> Op. cit. Corr. à Sam. Kerchival Monticello, 12 Juillet 1816.

<sup>(2)</sup> Par. Sec. di questa Introd. Cap. Terzo, § II.

<sup>(3)</sup> Cost. degli Stati Uniti, Art. Pr. Sez. III.

<sup>(4)</sup> Op. cit. Corr. à Will. Rutbage, Paris, 2 Févr. 1788.

può pronunziare, sendo di quel temperamento, salla sicurezza dello stato, ed al dritto de cittadini in maniera nuova e min rabile si è provveduto. Imperocchè abbracciando l'opinique del Rawle (1) mi faccio a riflettere: che gli uomini investiti dialte funzioni sono inclinati a commettere in cento modi degli abusi, i quali si presentano con tante varietà, da non essere dato di dessinirsi per una legge penale, e con tanti misteriosi raggiri, da non essere dato di chiarirsi per gli ordinari proj cedimenti, ed un tribunale, quale il senato americano sche ha per norma solo la sua prudenza, è quindi acconcissimo a reprimere quelli abusi, che possono essere gravi pericoli alla stessa conservazione della repubblica, mentre intanto per le pene, che esso può pronunziare, ne la liberta, inè i beni de' cittadini vengono colpiti. Ed aggiungo: che quel tribus nale e per quelle pene è accomodatissimo a produrre, secondo le sentenze di Machiavelli, questo effetto utilissimo alla ran pubblica « che si da via conde sfogare a quelli umori che crescono nelle cittadi in qualunque modo contro a qualunque cittedino. E quando questi umori non hanno onde sfogassi ordinariamente, ricorrono a' modi straordinari, che fanno rovinare in tutto una repubblica. E non è cosa che faccia tanto stabile elferma una repubblica, quanto prdinare quella in modo, che l'alterazione di questi umori che l'agitang i abbia una, via da sfogarsi, ordinata dalle leggi » (2) este seintanas GII Se d'uopo fa che la giudiziale potestà abbia intera indipendenza, i giudici, che prevarichino, d'uopo fa che siene puniti; e se giudici d'ordine inferiore possopo essere giun dicati da altri d'ordine superiore, quelli dell'ordine supremo non possono esserlo che da esso medesimo, imperocchà se of the confidence of the following in

<sup>(1)</sup> A view of the Const. of the Unit. St. of America, in nota al. 7 PArt. Pr. Sez. III della Cost. nella Op. cit. Melang. pol. e phil. di Jefferson.

<sup>(2)</sup> Disc. Lib. L. Gap. VIII. 193 (2) Pro all per Appendix A.

da tribunale, che non appartenesse alla potestà giudiziale, l'indipendenza di questa sommamente patirebbe. Il che intanto può cagionare che per ispirito di corpo l'impunità de' rei prevalga, e specie di giudiziale oligarchia perenni; e qui riluce la prestanza delle attribuzioni del Senato americano, già notate; conciossiachè esso, potendo dell'ufficio privare un funzionerio del supremo ordine giudiziario, e contribuendo coll'avviso suo all'elezione de' nuovi, è abile ad impedire che quel perniciosissimo inconveniente s'effettui. 🐃 ouls VI. Ma quegli ordini tutti da me discorsi, come neces! sarii ad una democratica repubblica, non bastano affinche ella pressoum popolo nasca e si conservi fiorente; inoltre in-Aspensabile è che le condizioni sociali d'un popolo cotale forma di reggimento comportino; anzi senza di quegli ore difficiatieri una democratica repubblica potra sussistere, ed anco in maniera non affatto non prospera, ove le condizioni sociali d'un popolo sieno a quella forma tanto congeniali duanto da ogni altra aliene ma senza queste condizioni elle so non nascera mai, o nate ancorche con quegli ordini sp governi, vivera vita breve e scompigliata. Le repubble electrone non hanno avute mai due legislatrici assemblee. the Un solo capo della esecutrice potestà , nè fino all' Atto di Mediazione avevano avuta la giudiziale potesta affatto dalla esecutrice distinta (1). Elleno nel generale sistema feudale d'Europa primamente Comuni sotto la immediata sovranità dun ecclesiastico o d'un laico, e quando dello stesso qua manico imperatore, andavano a poco a poco acquistando franchigie finche possedendole tutte, col fatto diventariono

Jefferson.

stati sovrani. I consigli, che pria amministravano i comuni, come i comuni ottennero la giurisdizione civile, e poi la criminale, toglievano queste ad esercitare, e così riunivano presso di sè l'esecutrice e la giudiziale potestà: ne' comuni

<sup>(1)</sup> Cherbulicz, De la Démocr en Suitsé Introde Hist. said (2)

di assai scarso popolo tutti in generale parkamento allora cominciarono a decretare le leggi, ed in altri più popolosi venne eletto un gran consiglio come ancora addimandaring al quale fu la legislatrice patestà delegata. Così permund storico procedimento le repubbliche elvetiche si sono com sifatti ordini loro costituite, ondechè elleno non sono state mai altra cosa che essi ordini, i quali però benchè non in meglio composti, hanno avuta virtù di mantenere quelle rela publiche. E ad esempio delle singole repubbliche il reggimento della confederazione non ebbe mai sempre, che una assemblea legislatrice, la dieta, ed un consiglio escentore il direttorio federale (1); ed egli non è stato chen per le costituzione federale del 1848 che si è stabilita una potestà legislatrice ad esempio di quella degli Stati Uniti d'America. divisa in due assemblee, il consiglio Nazionale ed il consiglian degli Stati.

Ma le condizioni sociali non si riducono punto alla storian d'un popolo, avvegnachè essa essenzialmente l'informa, persciochè essa importa secoli di vita sua, ed ogni presente importar spazio breve di tempo partorito da quelli. Egli è difficile senondo i tempi ed i luoghi indagare e definire le condizioni accomoradate, o no alla forma democratica di reggimento, bensì alcunar grandi e perpetue possono fermarsi, le quali agevolano, o difficultano, richiedono o rigettano l'origine, e la darata di quella. Nè questo meglio saprei fare, che considerando quali sono, secondo me, le condizioni principali che hanno fatto nascere, e sostengono le repubbliche democratiche degli Stati-Uniti. d'America, che sono per ogni verso le maggiori de' nostritempi, e de' tempi andati per taluni versi.

La prima: gli abitatori loro si trovano in tanta estensione di territorio, che ciascuno con poco più che la sola volontà diventar può proprietario di terre, e ricco industrioso, onde non sono

<sup>(1)</sup> Vorort.

poveri, e moko mene in numero maggiore de ricchi, così manca loro il fomite maggiore delle discordie, e l'occasione al sorgere de' demagoghi: per lo che perirono le repubbliche di Grecia. Sulle quali Aristotile ebbe scritto: « le democrazie per lo più cadono per la petulanza de' demagoghi, i quali ora calunniano individualmente i doviziosi, e perciò li sospingono a stringersi insieme (perchè la paura comune unisce gli esseri più contrarii), ora sommuovono contro tutti quanti i ricchi le ire del popolo »; e reca numero d'esempi, che i ricchi si collegarono, ed anco forestieri aiuti chiamarono, e così spensero le democrazie, ed altro numero che i demagoghi, spingendo i poveri contro i ricchi, si fecero tiranni (1). ÉEa/ seconda: que' popoli d'America non hanno storia propria, nè di reggimento monarchico, nè d'aristocratico, ne sono quindi famiglie che per nascita abbiano da pretendere signoria perduta, ed ereditino splendore per ricuperarla sullo universale. E qui s'attaglia la sentenza di Machiavelli: « in tutte le città, ove è grande equalità di cittadini, non vi si può ordinare principato, se non con massima difficoltà; ed in quelle città, ove è grande inegualità di cittadini, non vi si può ordinare repubblica, se non con massima difficoltà » (2). Quegli aveva innanzi agli occhi la storia d'Italia, nella quale le repubbliche del medio evo non gettarono mai profonde e salde radici, nonostante stagioni di potenza e di gloria, per la grande inegnalità di cittadini che era in loro, e per le incessanti discordie che conseguitavano; e se alcune caddero in pessimo governo di tiranni, altre cercarono il principato per riparare inline in una pace per tanto tempo sospirata vanamente (3).

La terza: i fondatori delle americane repubbliche surono

<sup>(1)</sup> Polit. Lib. VIII, c. 4.

<sup>(2)</sup> Disc. sopra il Riformare lo Stato di Firenze.

<sup>(3)</sup> Si vedano le Diss. LII e LIV di Muratori.

gente venuti da Inghilterra, în cui è stato sempre da fibere reggimento, avvegnache misto di monarchia; e que popoli, and quando coloni erano della Gran Bretagna, di liberi Instituti godevano, onde con lungo apparecchio sono a democratte reggimenti passati. Egli è una insania, che non so se pra de tempi presenti si sia mai come una gran teoria spacci ciata, che più facilmente dalla servitu si passa ad intieri libertà, che da una mezzana libertà ad una più ampia, che couducente sia ad avere reggimenti ottimi, averli pria per simi; quando per le essenziali qualità degli uomini, de per gl'irrefragabili documenti delle storie, gli uomini in tutte avanzano per gradi; nè v'ha popoli più disacconci a largue libertà, quanto quelli che lungamente sotto ferrei dispetisme sono vissuti.

La quarta: gli Americani non sono circondati dis la compania de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania d tenti Stati, che si reggano a reggimenti affatto diverspetati loro, i quali coll'esempio, co' maneggi, o colle forze abelte s'adoperino a sconvolgere e rovesciare la loro democrazia egli impossibile è che duri a lungo presso ad un popoliti dili forma di reggimento, quando stati vicini presi insieme o fav dividualmente sieno più potenti, ed abbiano o reputino la avere la forma di reggimento loro così in opposizione così quella da riceverne detrimento. Una volta che in Europa W monarchie ebbero aggiunto alto grado di possanza e preddi minio, l'opportunità ne' primordii di questo secolo offertassi distrussero elleno le poche repubbliche, che particolarmitate in Italia delle sue antiche restavano. La conservazione delle repubbliche di Svizzera è eccezionale caso prodotto in tempi rimoti dalla singolarità de' suoi monti, de' suoi dirupi, e de' suoi laghi egregie difese di natura, rafforzate da straordinario af fetto degli abitatori verso d'esso patrio suolo, e verso della libertà; ne' tempi prossimi e presenti prodotto è dall'essete quelle repubbliche site in mezzo a due monarchie, quanto potenti, altrettanto l'una dall'altra gelose, ondeche è partici leto

conveniente lasciare, che un muro alquanto spesso le separi. Veggjamo noi cogli occhi nostri propri, come in Europa gli stati sendo di due generazioni, l'una monarchie assolute, quasi tutte in dispotiche tralignate, l'altra monarchie libere, ed alcuna che con ordini assoluti e liberi frammescolati governasi. in due opposte parti schierati stanno, avvegnache non dubbio sia quale delle due la deffinitiva vittoria sarà per riportare, La quinta, la quale strettamente colla condizione sopradetta s'attiene : gli Stati Uniti d' America non avendo vicini da temere, non hanno necessità di poderosi eserciti e d'abili capitani; Quantunque eglino abbiano proterva smania di conquiste e però l'occasione di guerreggiare, i nemici loro sono cost mogi e sparuti, che bastano loro per vincere ed impadronirsi di sterminate regioni piccioli eserciti e mezzani capitani; e quindi quelli sono eserciti e capitani che non possono minacciare la libertà di loro, che vanno a contarsi per trenta milioni. Eserciti stanziali e grossi, e libertà larghe e sicure a lungo incompatibili sono; imperocche gli eserciti non stanno in piedi, e non sono formidabili; che per una discipline, la quale è dispotismo di chi li comanda; onde non sauno apprezzare la libertà della patria, e subiti come a cenni di quello investono i nemici, così investono la patria e creano i Cesari, i Cromwell ed i Napoleoni. Le libertà d' Europa cominciarono dappertutto a declinare, come gli eserciti stanziali cominciarono a stabilirsi; e come questi crebbero di numero, e d'ordini acconci, quelle furono morte, Per l'Inghilterra l'esempio di Cromwell non fu infruttuoso, santa la gelosia sua avverso gli stanziali eserciti; e la Sicilia dopo otto secoli non patisce in questo la violazione de suoi liberi istituti, che per l'opera d'eserciti stanziali non suoi. Nulladimeno così trista è la condizione presente d'Europa, che quelli eserciti, che omai in insolita maniera smisurati sono, incontanente non si scioglierebbero senza ingente pericolo, che la sua civiltà precipitasse, movendo la caduta da Francia, ove maggiore è il pendio. Così trista è quella condizione, che alcuno dei grandi stati, i quali imperano in Europa con assai tribolazione dell'indipendenza dei piccoli, non può allegerire l'enorme peso dell'esercito suo se gli altri non facciano lo stesso, imperocche altrimenti verrebbe ad annoverarsi tra quelli, e lascierebbe ad un numero più ristretto la infausta balia di disporre delle sorti

d' Europa.

La sesta: gli Stati Uniti sono Federazione, e non punto re pubblica democratica Una; il quale ordinamento, che era dettato della storia originaria loro, eglino invece di stolidamente ripudiare quando in libertà si vendicarono, sapientemente accettarono, e sopra basi saldissime fermarono; ed esso è di tanta virtù, che io non dubito d'asseverare, che se mancasse, tutte l'altre singolarissime ed opportunissime condizioni loro, di cui ho discorso, insufficienti sarebbero a mantenere loro, e prosperare. Libertà ed imperio vasto ed uno non s'aggiustano insieme; la storia narra di vasti imperi ed uni, Assiri, Medi e Persi, il Celeste ed il Russo, ed il Napoleonico; e narra di repubbliche le cento di Grecia e dell'antica e della media Italia, e degli stati federati d'Olanda, e delle città libere, repubbliche più o meno larghe, di Germania; e noi veggiamo da secoli non una Svizzera democratica, ma varie repubbliche democratiche in Isvizzera, come veggiamo non una America inglese democratica, ma varie repubbliche democratiche nell'America inglese. Fatto che getta piena luce sull'indole de' reggimenti è, che Roma, quando volle fare del mondo una repubblica, fece di sè medesima e del mondo un dispotico impero, appena nato, decrepito e vacillante; che le città libere di Germania, come le repubbliche italiane del medio evo, come Venezia e Genova, si sono spente, mutando l'autonomia loro in provincie di principati; e gli stati d'Olanda si fusero in uno, quando di repubblica in principato passarono.

Se popoli numerosi, sparsi su d'estese regioni, unizzati sieno nel politico reggimento, necessità è, che quello ordinato sia in maniera che sieda in un centro o capitale una suprema potestà forte, la quale subitamente e rigorosamente metta a segno quale popolo s'attenti di sciogliersi dal comune e lungo legame; il che non s'affà con una democrazia, che importa potestà sovrana popolare. Ed a ciò, ed alla difesa de' nemici esterni non può provvedersi che per mezzo di stanziale esercito, il quale sendo i popoli numerosi, e le regioni, che abitano, estese, per quanto in proporzione a loro sia piccolo, sara in sè sempre di quantità capace a minacciare la vita della repubblica. Stati piccioli, o di mezzana grandezza, come gli Uniti d'America, ciascuno sovrano, e stretti in Federazione, non abbisognano di quella forte suprema potestà in un centro, ne d'un esercito stanziale e grosso; conciossiache a ciascuno basta picciolo esercito, ed i varii piccioli eserciti, quando fara d'uopo, diventeranno tosto un grosso atto a reprimere intestine discordie, o respingere gl'inimici. E mentre un esercito grosso e stanziale è pericolo della libertà, piccioli eserciti, e sparsi in varii stati ne sono presidio, perchè un capo ambizioso in uno stato, che giunga a condurre un esercito contro la patria, incontrera gli eserciti degli altri stati, che lo profligheranno. E l'ordinamento federale porge anco ingente propugnacolo contro conquiste nemiche; perche varii sendo gli stati, e ciascuno sovrano, la presa della capitale d'uno non è la conquista di tutti; ma affinche questa si compia è di mestieri che tante conquiste si facciano, quanto gli stati sono, e che in tutti ritengansi delle forze ad attuare il governo de nuovi dominatori. Quelli veri pienamente confirmati vengono dalle storie: e la prima è quella degli stessi americani stati, i quali quando si ribellarono alla potentissima metropoli, ella non ebbe che ora uno, ed ora un altro a ridurre all'ubbidienza sua, finchè stanca bisognò d'abbandonarli per sempre tutti.

3 300

una opera che sarebbe cristiana e gloriosa; gli Stati europei non potrebbero in questo uno associarsi d'inviare agli Stati Uniti d'America il prezzo della carne umana, che ivi si mercanteggia e macella, ed i redenti in que' spazii, collocare della terra, che deserti aspettano ancora l'industre mano dell'uomo per partorire i tesori, che in seno loro ha riposti la Provvidenza divina?

section delle vice and modately are the control of the control of

ilge preivoide de CAPITOLO QUINTO

ilge preivoide de CAPITOLO QUINTO

ivi ente se constitue de La monarchia

ente de Constituzionale

ad otol occu.

§ I. I vizii intrinseci, che ciascuno de tre reggimenti semplici travagliano, considerando i più grandi politici di Grecia e di Roma una forma mista vagheggiavano, la quale delle tre semplici si componesse.

Socrate e Platone, come dalla Repubblica si ritrae, una monarchia aristocratica, quale precellente tra le costituzioni, divisavano (1); e nelle Leggi, il trattato pratico, proponevano alcuna che nè una democrazia, nè una oligarchia fosse. ma cosa di mezzo tra le due; ed ottima stimavano l'altra, che di tirannide e di democrazia constasse, in senso retto togliendo quelle parole (2). Aristotile nella Politica, esaminando la socratica costituzione, diceva: che il Savio forse si apporrebbe al vero, se come più largamente applicabile ai loro Stati la sua si contentasse di presentare, ma che alquanti quella di Sparta, o qualunque altra, che più sentisse d'aristocratico, potrebbero preserire. Ed egli ci dà notizia, che certi autori s'avvisavano, che l'ottima delle costituzioni dovesse essere come una mistura delle varie specie di polizia. donde levavano soprattutto a cielo gli ordini di Lacedemone, perchè consistenti in uno accozzamento di monarchia, d'oligarchia, e di democrazia. Facendosi quindi a censurare la

<sup>(1)</sup> Repub. Dial. IV.

<sup>(2)</sup> Leggi Dial. VI. Su' tre reggimenti semplici buoni ed i tre rei secondo l'espressioni di quei filosofi si veda Part. Sec. di questa Introd. Cap. 1. S. 1.

pubblica una tratta ed assortita più facile è lodarsi; che avvenire; e se avvenga, non potrà essere duratura (1). Eppure quelli che egli desiderava, e quasi disperava ordini degli Stati, toccava alle moderne generazioni d' Europa l' effettuare, insieme componendo su fondamenta salde e durabili il principato e la libertà, che a lui erano parute inconciliabili cose, e per virtu quasi divina solo da Nerva essere state congiunta. Ma il cheronese contemporaneo di Tacito, il quale è l'ultimo che chiuse i fasti della sapienza politica di Grecia e di Roma, credette alla precellenza e praticabilità del misto reggimento, che sapeva aver dato vita longeva e rigogliosa a Sparta; onde egli del legislatore di quella istoriando la vita, scrisse: Fra le molte nuove cose da Licurgo introdotte, la prima e la più grande su l'istituzione del Senato... Imperciocche la repubblica che incerta e sospesa, barcollando, piegava ora verso i re alla tirannide, ed ora alla democrazia verso la moltitudine, messavi in mezzo quasi zavorra il magistrato de' vecchi, e con esso equilibratasi, manteneva una disposizione, ed una costituzione sicurissima. Conciossiachè sempre i ventotte yeechi si davano a difendere i re, contrastando al popolo, ondé non s'arrogasse il governo; e dall'altra parte fortificavano il popolo, acciocchè il regno non degenerasse in tirannide » (2). Nulladimeno que sommi politici dell'antichità non avevano concetti netti sull' indole vera d'un reggimento misto, la quale ès come noi abbiamo dimostro, l'essere la potestà sovrana, o legislatrice collettivamente esercitata da un monarca, da un ordine d'aristocrati, e dal popolo, o almeno da due di loro; ondechè eglino reggimento monarchico, o aristocratico, o democratico, che temperato fosse, e non altro, col misto confondevano (3).

<sup>· (1)</sup> Ann. I. IV, 33.

<sup>\* (2)</sup> Vita di Licurgo.

<sup>(5)</sup> Si veda Par. Sec. di questa Introd. Cap. I, S II.

Que' pensamenti profondi, avvegnache incompiuti, dei maggiori tra gli antichi andarono nel medio evo smarriti. In mezzo ad un continuato succedersi di conquiste, rimescolamento di genti, e confusione d'ordini non si vagheggiava da' più illuminati del tempo, che una assoluta monarchia universale. Perchè al disparire di quella, turbamento e miseria erano venuti ad affiigere il mondo, s' argomentava che essa sarebbe stata la sola apportatrice della pace e della prosperità; ed invece non si scorgeva, che essa per i suoi intrinseci ed incorregibili vizii ora l'origine de' mali. Ed egli notabile è, che l'idea della precellenza del reggimento misto sugli altri non si concepiva, quando appunto quello colle invasioni barbariche esordiva in Europa, come vedremo. Al risorgimento i giureconsulti tra per ignoranza della scienza politica, e per piacenteria verso la potestà imperiale germanica non fecero, che propugnare la legittimità ed il costrutto della monarchia assoluta; e coloro, che lor s'opponevano, non sapevano disegnare che alteune rotte democrazie, o meglio rivaleggianti municipi, i quali a forma popolare si reggessero, e la suprema autorità dell'impero riconoscessero. Dante, l'originalità del suo pensiero perdendo in politica, affascinato dalla spirito di parte, diede nella sua monarchia la formula più esagerata d'un impero anico, assoluto, insindacabile per tutta la terra, e quale il perfetto d'ogni umano reggimento lo celebro. Tommaso d'Aquino in politica superiore al poeta ed agli altri sapienti del suo tempo, nè la monarchia universale divisò, nè i principi sciolti dal rendere conto a' popoli delle nequizie loro: ispirandosi alle parole del Vangelo e guidandosi con la propria alta ragione, non Ghibellino nè Guelfo, la potestà suprema nelle cose spirituali attribui al sacerdozio, nelle temporali all'imperio.

Ma ancora doveva discorrere gran pezza d'anni, onde per Nicolò Machiavelli, il restauratore della scienza politica, si ripristinasse il concetto degli antichi sommi politici, d'essere

it reggimento misto reccellente en de' semplioi. Eglichisse of «-Alcani che hanno scritto delle repubbliche dicono essere) in quelle uno de tre stati chiamato da loro Principato, d'Ose timati o Populare, e coloro che ordinano una città debbane? volgersi ad uno di questi, secondo pare lore più a propositori Alcuni altri e secondo l'opinione di molti più savi, hanno opinione che sieno di sei ragioni governi, delle quali tre ne sieno pessimi, tre altri sieno buoni in ilero medesimi; ma si facili a corrompersi, che vengono ancora essi ad esseres permiciosi. Quelli che sono buoni, sono i soprascritti treis quelli che sono rei, sono tre altri, i quali da questi tre di-9 pendono, e ciascuno d'essi è in mode simile a quello cheb gli e propinque, che facilmente saltano dall'une all'altrous perche il Principalo favilmente diventa tiramnico que glitic Dedo mati con facilità diventano stato di pochi; il Popolare scarza diffi fitchta in livenzioso si converte...... Dico atlangue chie trusti i detti modi sono postiferi, oper la brevità della vita lehe gi ne we buoni, e per la malignità che è ne tro reiv (Talento avendo quelli, che prudentemente ordinano teggi conosciono! questo difetto, fuggendo ciasouno di questi intedi periseb stesso, ne elessero mo die partecipasse di tutti quidienal dolo più fermo e più stabile, perche d'uno guarda k'alifoob sendo in una medesima città il principato, gli ottimatica ede il-governo popolare i intra quelli che hanno per simili meson tituzioni meritato più laude è Licurgo, il quale ordinio in modo le sue leggi in Sparta, che dando le parti sue si re, agli ottimati, e al popolo, fece uno stato che durò più che ottocento anni, con somma laude sua, e quiete di quella città. Al confiratio intervenne a Solone il quale ordino le leggi in Atene, the per ordinarvi solo lo stato popolare, lo Yest di si breve vita, che avanti morisse vide nata la tirannide di Pisistrato; e benche dipoi quaranta anni ne fossero eacciati gli suoi eredi, e ritornasse Atene in liberta, perche la riprese lo stato popolare, secondo gli ordini di Solone, hon

lo tenno più che cento anni, ancora che per mantenerlo: facesse molte costituzioni, per le quali si reprimeva la insolenza dei grandi, e la licenza dell'universale, le quali non; furono da Solone considerate, nientedimeno perchè la nen la mescolò con la potenza del principato, e con quella degli otre timati, visse Atene a rispetto di Sparta brevissimo tempo» (1) A. E la grandezza di Roma egli attribuisce all'essere quelino statac pria mista di due ordini, principato, ed ottimati, il nome il e non la potestà regia colla creazione de consoli sendo statan abolita, e poscia mista altresi dell'altro ordine il popolare, e-dosì essere più perfetta addivenuta; ondechè il concetto deli reggimento misto de' tre semplici, quale hase di tutto il suo nolitico sistema hassi da consideare. Purnondimeno Massi chravelli, come, gli antichi politici non vide chiaramente ing che consistesse l'indole d'un reggimento misto (2); senzas che delle monarchie d'Europa non tenne ragione, le qualifi in medi più o meno aggiustati in quella stagione sua miste. erano. Quella dottrina di Machiavelli ebbe allora, e per breve tempo, alcun seguito in Italia; conciossiache fu abbracciata? da Giannotti, Paruta, Contareno, Cavalcanti, e Paolo Matteo Deria, i, quali nonperianto più confusamente l'applicavano att definire l'indole de varii reggimenti (3), Ma quinci pellat stessa. Italia, ed allora e poscia ovunque nel continente espe ropeo, gli scrittori più celebrati i reggimenti di forma semplice propugnavano, e per la monarchia assoluta il massimo

A(4) Dise. Lib. L. p., 2.

<sup>. 77.4.330</sup> . (2) Ciò rilievasi spezialmente confrontandosi i passi riferiti con ciò, che egli dice nel Sommario delle Cose della Città di Lucca.

<sup>. (3)</sup> Giannotti, Della Repubbl. de' Veneziani, e Disc. sopra il Fermare il Gover. di Firenze: Paruta, Della Vita Polit. Lib. III. Contareno, De Repub. Venet. Lib. I. Cavalcanti, Trattati sopra gli Ottimi 10 Reggimenti etc. Delle Repubbl. Miste, Tratt. Undec. P. M. Derid 1840 Pipile Se do France populate, sociolisti Di reprinte qui se con l'infiliate de la contraction de se contraction de la contraction de la

numero parteggiavano, finche venne il secolo decimo ottavo. Eglino non si studiavano di fermare sopra istitufi savil'edul accomodati il bene de' popoli e de' principi, ma sopra della morali che predominassero gli uni, sopra la virtu che guidasse gli altri. I quali argomenti desiderabilissimi sono, e se affatto manchino, gli stati più o meno presto rovinano, mia essi dallo per sè soli non hanno costituito mai politico reggimento debite venanti e de governati, il quale appanto debite venanti e de' governati. Era ita in oblio la massima di Maio chiavelli: « Le leggi fanno gli uomini buoni ». Pute contro quello declinio delle politiche dottrine stavano spiendidissima eccezione gli scrittori d' Inghilterra per la stessa perimanella ce svolgimento del reggimento suo, come avanti più oppolus tunamente esporremo.

§ II. Gli esempi precipui, che porge l'antichità di regginia menti misti, furono Creta, Sparta, Cartagine, e Roma. Quello disvocata indubitatamente fu d'aristocrazia e democrazia diffisto: ils imperocchè le leggi pria dal Senato, e poscia dalle assemble ab popolari dovevansi statuire, e le proposte loro venivano dalla dieci Cosmi la potestà esecutrice; il Senato si componeva di coloro che pria erano stati Cosmi, ed i Cosmi tra alcune fal miglie privilegiate, e non tra tutto il popolo s'eleggevano (1):

If reggimento di Sparta fu misto di monarchia e demoleul

(4) Aristotile Polit. Lib. II. c. 7. Strabone lib. X. Da tetti glissel scrittori si conviene che il senato deliberava sugli affari più imparatanti dello stato; ondechè a me pare più assenuata l'opinione di Barthélemy, Voyage du Jeune Anach. Cap. LXXIII, Suite, che quella del Pastoret, Hist. de la Législat. etc. Lègisl. des Crètois oh. 11, che prétende che i Cosmi direttamente al popolo portassero le proposte discolleggi, crohe però il popolo solo le sancisse; in tale caso il senato.

erazia, e. con ispecie d'aristocrazia temperato. Conciossiachèse furono in esso due re ereditari, i quali presedevano al seine nato, ed insieme al medesimo davano la voce nella deliberazione delle leggi, le quali poscia venivano dal popolo in assemblea approvate o rigettate; i re di rimando altresi ed efficacemente sul sancirsi delle maggiori leggi potevano, perchè eglino erano i sommi pontesici, e quelle diffinitivamente al giudizio supremo degli oracoli sottomettevano, I senatori non solo concorrevano alla formazione delle leggi, bensi maneggiavano le faccende più momentose dello stato; nulladimeno sendo eletti dal popolo, sebbene probabilmente tra antiche nobili famiglie, non costituivano veramente un corpo aristocratico indipendente dal popolo; e la loro grande ... autorità, moderatrice tra i re ed il popolo, dall'essere di vecchia età, a vita, non rivocabili, e scelti come virtuosissimi tra tutti derivava. Pure il reggimento di Sparta sovente da democratica tirannide era travagliato; imperocchè gli Efori, magistrato di cinque, e che per elezione veniva dal minuto popolo, guastarono gli antichi ordini di Licurgo. e per lunga stagione sull'altre potestà dello stato enormemente abusarono (1).

Cartagine si resse a reggimento misto di tutti e tre i semplici i imperocchè ebbe re, o Suffeti eletti tra una o altra illustre prosapia; ebbe un senato, nel quale per elezione entravano chi erano idonei nobili e ricchi, avvegnache questa ultima qualità in quella società mercante era ciò, che a preferenza ricercavasi; ed ebbe le assemblee del popolo; tutti e tre alla deliberazione delle leggi partecipavano, ma con

<sup>(1)</sup> Plutarco, Vita di Licurgo; Aristotile, Pol. Lib. II, c. 6; Senofoate della Repubbl. di Sparta. Da' quali cenni si rilieva chiaramente, perchè es dico, che il reggimento di Sparta non era misto di aristocrazia, ma consi ispecie d' sristocrazia temperato, fermo stando a' principii, che ho state biliti al Cap. I, Lib. II, Barte Sea di questa introdo sede ce sea stora

questa differenza che al giudistro del propolo poetavansi qualiban sulle quali re e senato non sil lussero siccordati : somangche; il senato ministrava la somma delle pubbliche cento che l'aristocrazia dell'oro preponderava (1) il managono con contratta dell'oro preponderava (1) il managono con contratta dell'oro preponderava (1) il managono contratta dell'oro contratta dell

· In Roma il reggimento principiò misto di monarchia/Edb aristocrazia; imperocchè non solo la potestà legislatrica punc ogni altra era presso il re, e presso i patrikii; il remadlismon viso del Senato governava, e proponeva le nuove leggial adichi patrizi ne' comizii delle curie davano il lone assense, conline senso: il re era eletto a vita sulla proposta deli sensio; deli comizii, i senatori erano dal re elettietra vecchi tolli infervento di quelli; e leggi ed elezioni doveveno coglicauspigio essere da' sacerdoti apprevati. La rifonma di Service Talio menferì a' plebei ombra di partecipazione alla legislatuisa patantan avendo patrizii e plebei divisi in centurio, ed a comizinaes centurie attribuita la legislatrice potestà, qualq priassiavatena quelli per curie; ma in realtà per il modo, anda formato erano la centurie, e la voce che ciascuna si avevage la rettificazione delle leggi da farsi da comizii per curie, la sovrazita appolia re ed i patrizi restò; oltrechè di loro soli erano i maestralid ed il sacerdozio e gli auspicii, questi, che eranongoverno supremo d'ogni romana cosa, preziosa credità dell'antiche stirpi italiche. La cacciata de' re non toccò la legislatrice potestà, impresa de' patrizii la signoria loro rafforso. E pescia fu che i plebei, diventati forti di numero, e stanchi di soprusi, tumudtnando ebbero per patto di concordia loro difensori invielabili nella persona i tribuni, picciolo inizio di loro grandezza fetura. D'allora in poi andarono senza posa franchigie otte-

<sup>(1)</sup> Aristotile, Polit. Lib. II, c. 8, Polibio pass. Heeren e quagti che con più diligenza ha esposto quanto da quelli doe spezialmente, e da alcun altro antico scrittore si può raccogliere intorno alla Costituzione di Cartagine. Della Polit. e del Comm. del popoli dell'antichità; De' Cartaginesi, Cap. 3.

neditore quando a patrisii giunsero ad agguagliarsi, intesero a supererii; per le leggi Publilia ed Ortensia avendo vinto, che i plebisciti, senza che il senato proponesse l'obbietto, fossero leggi, a sè la sovranità arrogarono; e così la costituzione di Roma in democrazia si mutò. Nulladimeno dagli ordini aristocratici, quando più e quando meno, fu sempre temperata; conciossiache finche la repubblica non andò in fasci, le più delle leggi da un senatoconsulto al popolo si portavano; il senato quani sempre proponeva i partiti delle guerre e delle pati; ed egli maneggiava i negozi del mondo conquistato (1).

disignate de la compania de la reggimento d'Inghilterra, disignate de si voglia leggere l'opera ammirabile di Tacito sopra i-comenti de Germani, si rileverà, come da essi hanno gl'Inglesi tretta l'idea del loro neggimento politico. Questo bel sistema d'istato rinvenuto ne' boschi » (1). Egli me addusse a prova le parete dello storico; « Delle cose minori i principi consultano) delle maggiori tutti; ma in guisa che anco quelle, che somo in arbitrio della plebe, appresso i principi si trattino n(2). Alla conquista i barbari per tutto Europa condussero e statilirono il loro ordinamento, il quale per lunghi secoli e graditamente si sviluppò, e migliorò con varie modificazioni apposi i varii popoli, ma poscia tra alcuni giacque, tra altri intento

o:! (1) La Costilizione di Roma ebbe uno svolgimento storico di parecchi secoli, come nell'età moderna ha avuto la inglese, ed a doi
inon à dato di conoscerla, che raccogliendo quanto sparsamente ce me
hanno tramandato gli antichi scrittori, e spezialmente Dionigi d'Alicarnasso, Polibio, Livio, e Cicerone; molti argomenti ci si offrono'
tutt'ora pieni di dubbii, nonostante le dotte opere de' moderni sulla
medesima, tra le quali è da stimarsi pregevolissima la Storia del
Dritto di Roma sino a' tempi di Giustiniano per Ferdinando Walter,
Rarte Prima, Dritto Pubblico; noichè in essa si fa tesoro, e con molle
correzioni ed aggiunte, di quanto finora ne è stato scritto.

<sup>(2)</sup> De Mor. Germ. XI.

continuò imperfetto o tralignato, tra gl'Inglesi, ed 'i Siciliania aggiunse sua amplitudine ed eccellenza.

Andrebbe errato chi giudicasse, che quello, quale rezzotuid geva nelle germaniche foreste, contenesse in abbozzo la mor narchia costituzionale di tutti i presenti congegni finizimi il complicati, e stupendi, non ne fu che il germe, al quale dalla antica sapienza, dalla cristiana religione, e dal naturale propogresso del genere umano si è tanto arroto, che l'uno dalla l'altra non meno differenzia, che una società barbarica da quella che oramai sia maggiormente civile.

Il reggimento germanico di sua sostanza era una aristofo crazia, e di specie solenne, sendo parte precipua di lei ididailo cerdozio, e non mancandole l'eredità delle stirpi purie temin perato era dagli ordini monarchici quando un re maggiorenel giava, e da' democratici quando le concioni deliberavano, sethi i comiti accompagnavano i principi, ed i clienti ed i cristis seguitavano i nobili. Nulladimeno quel reggimento situidià primi tempi della conquista si modificò in misto di monarru chia ed aristocrazia. I re e gli aristocrati decretarono insignien le leggi, e più il volere degli uni, che degli altri potendorailo popolo poca o niuna vi avea frammissione. Nella presa de pesed sedimenti i re ebbero sempre porzione più estesa che gli arila stocrati, e per le leggi punitrici avevano queglino sempre ade accrescere la loro. I re erano eletti ancora, ma non a tempose ed all'opportunità, come già nelle selvagge patrie loro prase tigavasi, bensì a vita, per lo più tra' membri d'una stessa famiglia, per lo più come i beni così la regia potestà del padre conseguiva il figliuolo, in maniera che alle assemblee ordinariamente toccava acclamarli piuttosto, che eleggerli.

Se il reggimento misto de' primi secoli della conquista ebbe quel generale carattere, ebbe anco di particolari distintivi, onde prese corpo, s'informò, ed avanzò presso le singole nazioni. In Francia i re della prima, e della seconda razza ereditari furono: ma ne' campi di marzo, e poi di maggio l'aristocrazia

predominò, eccetto quando Pipino al soglio regio salì, e Carlomagno all' imperiale. In Italia sotto la dominazione Longobarda forono le diete, e l'elezione de re prevalse, ma que' reseletti furono potenti, avvegnachè i duchi non facilmente li inhbidissero, anzi tre si elevassero ad indipendenza. Sotto continuationo, ma gli ottimati scemarono di potenza; l'império, avvegnachè nella famiglia Carolina, fu sempre elettivo, eskli ottimati d'Italia ebbero la voce loro all'elezione. In Ispagna sotto alla dominazione gotica, dopo una lunga anarchia, in vencovi ne' concilii di Toledo tolsero ampia potesta, e dichiarapono: loro dovere eleggere i re: gli ottimati laici intervenivato in quelli, ma avevano grado e podesta minore; i re per legge clettivi, per fatto furono ereditari o usurpatori. In Inghiltara di monarcato Anglo-Sassonico fu d'eredità e non d'elezieciep stette sempre nella stessa famiglia, e se non succedeva il fiducio, succedeva il fratello del morto re; ma in Inghilterra fu untensemblea di savii o d'aristocrati e di vescovi (1), che ebbe rannanzo regolari, e non interrotte, ebbe insieme a' re la podesta legislatrice, quella di provvedere alle guerre, di deliberare battel Hadi giudicare in gravissimi casi, e quella singolarissima altorandi soprintendere a' beni della corona. Egli è verità sterica e non vanteria inglese, che la monarchia anglo-sassoaite meglio costituita era, che l'altre europee de barbarici seeali.

secon per tutto Europa vigeva pria, che co' successori di

<sup>(1)</sup> Wittenagemot. Alcuni Inglesi scrittori, tra gli altri il Turner, The Hist. of the Anglo-Saxons, B. VIII, ch. IV, si sono piaciuti d'immaginare, che quella assemblea fosse stata un vero parlamento feiglese annualmente eletto dal suffragio universale. Ma un tale errore attato omai irrefragabilmente confutato da Hallam, Palgrave, e Kembaj si vada E. S. Creasy, The Rise and Progress of the English Constitution, ch. IV, London 1856.

Carlomagno la feudalità quale generale sistema di società si fosse stabilita, un reggimento misto di monarchia ed aristo, crazia (1). Il quale dalla feudalità non solo non venne corrioborato, bensì affievolito; imperciocchè la monarchia fu della l'aristocrazia sopraffatta, ciascun barone, secondo sua maga giore o minore potenza, più o meno indipendente dal mora narca si rendette; e taluni potentissimi indipendenti affatte, vassalli di nome, e sovrani veri spezialmenie in Francia; di ventarono. In Inghilterra la bisogna andò altrimenti; il Nore manno conquistatore, se pria maneggiò i conquistati, e peddi debellò ed oppresse, se v'introdusse la feudalità, se egli, ed i suoi successori ebbero seco potenti compatriotti e barono nè costoro furono mai tali da scuotere ogni dipendenza de loro, nè eglino furono da aggiogarli.

Guizot inclina a riputare, che la monarchia costituzionale in Inghilterra avesse ottenuto di conservarsi e prosperare, penchè sull'istituzioni sassoniche le normanne s'innestarono, quasiche quella nell'altre regioni d'Europa fosse intristita, o perita, perchè appunto quelle due specie d'istituzioni non si fossero insieme combinate (2). Ma se altrove furono parimente introdotte le normanne istituzioni, e da conquista come in Inghilterra, e senza intanto trovarvisi già le sassoniche, concludere si debbe, che senza di queste, quelle avrebbero potitio stabilire una monarchia costituzionale, la quale fosse diventata fiorente. E siccome le istituzioni normanne non erano d'alcuna singolare indole, bensì quelle che comuni s'avevano i principati europei, così ad altre condizioni di cose attribuire si debbe la mala sorte toccata al reggimento monarchico costituzionale in quasi tutto il resto d'Europa. In Sicilia e nella

1 4:

<sup>(1)</sup> Si veda il mio Discorso sul Reggimento Politico in Europa dalla Conquista Barbarica allo stabilimento della Feudalità.

<sup>(2)</sup> Hist. des Orig. du Gouver. Représent. en Europe, vol. IL Troisième Leçon.

stagione medesima, e per lo mezzo medesimo della conquista, che in Inghilterra, le normanne istituzioni piantate furono, e la monarchia costituzionale v'attecchì, vi grandeggiò e per otto secoli vi è vissuta; eppure in Sicilia le istituzioni preesistenti erano le saraceniche che contavano già due secoli di dominazione. ed indole avevano disparatissima dalle sassoniehe. Ondeche a me pare la fortuna felice del reggimento monarchico costituzionale tanto per l'Inghilterra, quanto per la Sicilia, ascrivere si debba precipuamente all'essere stati molti i baroni comparativamente alla distesa de' territori de' due paesi, e però non potentissimi non mai affatto indipendenti da' re. Donde conseguitò, che se eglino non poterono dapprima calcare i ré, costoro poscia non poterono distruggerli, perchè eglino nel pericolo si unirono per la loro stessa individuale debolezna, e così si afforzarono da resistere, e non perdere i privilegi loro. E questa mia opinione mi sembra chiarissimamente conoscersi verace, quando attentamente si confrontino i wami di Francia e d'Inghilterra.

o'H: popolo intanto si in Inghilterra ed in Sicilia, che nel continente europeo cresceva di forza, e d' importanza spezialmente per l' ordinamento sempre più regolare de' Comuni. Ab secolo decimosecondo il popolo era già tale da aiutare e rilevare la regia sovranità, dalla quale assai mezzi aveva ricavuti per aggiungere quella lieta sua condizione; e da quel tempo fu egli in pronto a diventar podestà dello Stato secondo che le occasioni si fossero porte. In Inghilterra, Enrico III ed i baroni in civile guerra, quegli al 1254 convocò de' rappresentanti delle contee, questi quinci convocarono de' rappresentanti delle contee, ed anco delle città e de' borghi (1). In Francia Filippo il Bello venuto in acer-

<sup>(1)</sup> In Inghilterra anco pria per alcuni speciali e momentosi oggetti cavalieri, o rappresentanti delle contee erano stati chiamati. Si veda su di ciò la cit. Opera di Creasy, ch. XIII.

rimo screzio con Bonifacio VIII, questi chiamò un concilio. quegli al 1302 un parlamento non solo de' deputati del clero e della nobiltà, ma eziandio delle città. Nel regno di Castiglia anco pria, salito al trono Alfonso IX al 1188, certamente i deputati delle città furono alle Cortes, già sempre formate da'vescovi e da'grandi come sotto alla gotica dominazione. Nel regno d'Aragona indubitabilmente al 1205 insieme agli altri tre ordini dello Stato, i prelati, i baroni, ed i cavalieri. furono i deputati delle città regie. Federico II Cesare, re di Sicilia in Foggia al 1232 adunò un parlamento, un altro in Lentini al 1233, ed oltre a' vescovi ed a' baroni nell'uno fece intervenire due de' migliori cittadini per ciascuna città e terra, nell'altro quattro per ciascuna città, due per ciascuna terra e villa. In Piemonte fin dal 1286 si ebbero assemblee, ove furono castellani nobili, ed ambasciatori di tutte le terre di quello, del Val di Susa, di Torino, e di Moncalieri, al fine, se non altro, di riconoscere la cessione. che Lodovico di Savoia al fratello suo Amedeo faceva de' suoi territori. Poscia gli Stati, che bene aggiustati, e con alquanta autorità politica nel principiare del secolo XIV, ed h Savoia ed in Piemonte fermaronsi, d'ecclesiastici, di nobili. e di sindaci o deputati popolani si composero. Nelle diete della Germanica Confederazione indubitato è, che pria di finire il secolo decimo terzo le città immediate dell'impero inviavano rappresentanti loro; imperocché Rodolfo di Asburgo il suo giuramento nel 1291 rinnovò innanzi agli elettori, agli altri principi, ed a' nunzi delle città. E nelle diete, che in tutti i principati erano ad esempio della imperiale, i deputati delle città partecipavano.

Fatto egli dunque universale e contemporaneo fu in Europa, che la democrazia entrasse nel reggimento degli Stati,
il quale pria non era, che misto di monarchia ed aristocrazia.
Pure la democrazia allora quasi dappertutto esercitò solamente
facoltà di concedere i mezzi di provvedersi alla sussistenza



degli Stati in pace o in guerra, e non mica l'altro di decretare le leggi, che poscia tolse gradatamente e variamente secondo le varietà di quelli. E quinci naturale era, che diverse modificazioni ne' diversi luoghi ricevessero i reggimenti col dissorrere del tempo; pure costante, ed uniforme fu che, eccetto ia linghilterra ed in Sicilia, la democrazia si strinse colla monarchia, ambe combatterono l'aristocrazia, e la profligarono; e poscia la monarchia assestò con facilità colpi fatali sulla democrazia, e sola s' assise podestà assoluta.

E quello scempio a gran pezza si commise in Francia ed in Ispagna; nell'una il Terzo Stato non peritò di congiungersi con un Luigi XI, ed applaudi Luigi XIV, che chiamava sà lo Stato; nell'altra Ferdinando il Cattolico, coll'aiuto del popolo investendo i nobili, iniziò il dispotismo, che Carlo V e ifilippo II dovevano portare a compimento non pria in Europa veduto; e troppo tardi era quando il popolo cercò con magnamini sforzi di racquistare la perduta libertà. Il principio deliguaglianza sacro de' dritti di tutti gli esseri umani tirato a ponseguenze estreme e falsissime, non inteso più nel suo verace menso la libertà, che osserva la diversità delle capacità, e nenza di che l'uguaglianza degenera in disuguaglianza, fu la cregion sofistica, onde il dispotismo cinse la corona per tutto ifeuropa.

Ma in Inghilterra il popolo non si diede mai a fidanza ai re, più spesso che con loro, si collego co' baroni; forse per la salute delle politiche libertà le battaglie tra gli York ed i Lancaster giovarono, certo non nocquero; i gravi dissidii religiosi non disposero mai tutto il popolo dal canto de' re; e gli stessi Tudor, cui fu sete inestinguibile di sangue, e superbia d'imperio, furono sovente astretti ad indietreggiare innanzi alla volontà de' parlamenti. Coloro, che veramente attentarono alle politiche libertà dell'Inghilterra, furono gli silvardi, ma allora il popolo più che i baroni fu propugnature di quelle; e se la morte di Carlo I depone superfina

crudelta negl'inglesi, infame tradigione negli scozzesi, pure irrefragabilmente attesta che la monarchia costituzionale per gl'inglesi è più che una forma di reggimento, è la vita sociale. Dello stato democratico non si piacquero gl'inglesi, non vi trovarono la loro antica e veneranda libertà, nè il genio di Cromwel seppe loro compensarla. Quando eglino per la dura cervice degli Stuardi ebbero necessità di ricacciarli. dimostrarono quell'alto civile senno, che consiste in discetnere l'eccellenza d'una istituzione dalla tristizia di chi la abusi; ondechè la corona trasferirono in un inclito principe. ed in una schiatta forestiera. La costituzione inglese è consacrata in varii solenni documenti, di cui tre sono precipuissimi, la Bibbia inglese addimandati da Chatam (1): la Magna Carta, che i baroni ed i prelati collegati coll'armi alle mani ottennero da Giovanni senza Terra al 1215 nel piano di Runnymead; la Petizione de' Dritti imposta e da' Pari e dai Comuni a Carlo I; e l'Atto della Dichiarazione de'Dritti concordato da loro con Guglielmo e Maria d'Orange per patto della conferita corona. Ed altri due documenti momentosissimi sono. l'Atto d'Assestamento, decretato per la successione di casa Annover, il quale confirmò, e di nuove sicurtà fornì i dritti del popolo inglese (2); e l'Atto della riforma elettorale del 1832, per lo quale la preponderanza nel politico reggimento dall'ordine aristocratico agli ordini medii è passata; successo già apparecchiato da lungo tempo, e dal generale andamento delle società europee. Ondechè la costituzione inglese non è il parto d'improvvisi e sovente fantastici concetti, bensì quello



<sup>(1)</sup> Brougham, Hist. Sketch. of Statesmen, who flourished in the time of George III; lord Chatam.

<sup>(2)</sup> Alcuni Articoli di tale Atto, come troppo restrittivi della regia potestà, sono stati quinci aboliti. Si veda Hallam, Storia Constit. di l'aghilterra, Cap. XV, XVI, prima traduzione ital. dall'originale Inglese, fatta da me medesimo; e Creasy. Op. Cit. Cap. XVI.

del giudizio e dell'esperienza d'un popolo energico e paziente per la serie de' secoli; ella è venuta, è cresciuta come tutte le grandi umane istituzioni, rebus ipsis dictantibus.

In Sicilia, non altrimenti che in Inghilterra, a poco a poco si svolse la costituzione; la cacciata co' vespri degli angioni, e la chiamata degli aragonesi principi cagionò una gran riforma sotto re Giacomo, decretata dal parlamento adunatosi Palermo il 1286; e da quella comincia la raccolta degli Statuti, che si sono nominati Capitoli del regno di Sicilia. Il Capitolo, Federico II aragonese re, l'altro, re Martino I, ed un terzo, re Alfonso il Magnanimo, allargarono e consolidarono così la potestà del parlamento da non invidiare quella dell'in-"glese. Ne que' monarchi potentissimi, e distruggitori d'ogni i libertà in ogni altro stato loro, Carlo V Cesare, e Filippo II ricusarono di giurare, o s'attentarono d'infrangere la costii tuzione siciliana. La quale al 1812, come consigliavano le mutazioni de' tempi, ebbe aggiustati gli ordini suoi e secondo alquanti di quelli d'Inghilterra, co' quali aveva parentela di origine ed affinità di sviluppi. E cotale riforma da' baroni, da' prelati, e da' rappresentanti del popolo fu deliberata, e iedal re Ferdinando III Borbone sancita, e la Costituzione del (1812 s'appellò; ma tosto per quello medesimo, e quinci per i successori suoi 'di fatto fu dal 1816 al 1848 manomessa (1); quando il parlamento, composto di Pari e di deputati del popolo, dichiarò privato dal trono di Sicilia Ferdinando II, e sua dinastia appunto per avere violata, come l'avo ed il padre suo, la costituzione; ed operando la sua antica balia, elesse a re Ferdinando di Savoia duca di Genova. Notabile è come nel regno di Napoli, e stando sotto lo

<sup>(1)</sup> Ferdinando III di Sicilia, e IV di Napoli, al 1816 si riputo conquistatore e del regno di Napoli e di quello di Sicilia, ove s'era rifuggiato durante la repubblica e l'imperio di Francia, e si noverò Primo, onde il presente Ferdinando si novera Secondo.

scettro degli stessi monarchi spagnuoli che la Sicilia, la costituzione languiva e periva; e cagione non so assegnarne altra, se non se quella che ho già considerato essere stata comune a tutta Europa, i baroni ed il popolo in discordia, e quinci l'essere tornato facile a principi il debellar quelli; mentre in Sicilia baroni e popolo non ruppero mai in aperte lotte, anzi egli è stato ed è proprio di loro, congiunti resistere, o combattere contro le usurpazioni monarchiche. Altra cagione speciale della perdita della libertà politica nel regno di Napoli, e la quale anco tribola Francia, a me pare sia stata l'importanza, ed il predominio della capitale sua sulle provincia, onde conculcata quella, agevole è riuscito conculcare queste.

Nè qui tralascerò d'accennare, che Svezia singolare esempio porge di mantenere ancora una costituzione mista, e quale da principio antichissimo si ebbe. Imperocchè, sin da quando hassi memoria certa di sua storia, ella ha avuto un re con una dieta composta di quattro ordini: i nobili, gli ecclesiastici, i rappresentanti delle città, e quelli delle campagne, e dal re e dalla dieta la sovrana potestà si è esercitata. In alcune stagioni le attribuzioni del re sono state assai ristrette spezialmente per mezzo d'un senato, o consiglio, in altre le attribuzioni della dieta sono state più di nome che di fatto, e precipuamente sotto Carlo XI e Carlo XII, e cagione ne sono stati i dissidii sorti tra' varii ordini; sullo scorcio del secolo passato Gustavo III si studiò d'intaccare le pubbliche libertà, e ne ebbe con facilità conniventi gli ecclesiastici ed i rappresentanti delle città e campagne, ma ne' nobili incontrò pertinaci oppositori. L'elezione d'un soldato francese a re, satta dalla dieta nei primi di questo secolo, non ha arrecato mutamento notabile alla costituzione di Svezia, nè tampoco l'unione di essa colla Norvegia; conciossiachè ambedue con reggimenti diversi ed indipendenti, avvegnachè sotto un solo monarca, si governano (1).

<sup>(1)</sup> Gothorum Sveonumgne Hist. Auct. Joan. Magno Gotho. L. XXIV;

- S IV. Ed egli però è stato naturale effetto di quell'ordine di cose, che in Inghilterra ed in Sicilia su del reggimento monarchico costituzionale si sia discettato e scritto; ma per amore del vero, con abbondanza ed eccellenza incomparabilmente maggiori nell'una, che non nell'altra si è fatto; e così dagl'inglesi scrittori precipuamente sono da ricavarsi i documenti della scienza intorno a quel subbietto.
- In Sicilia fu ufficio degli storici suoi l'occuparsi del suo politico reggimento. Senza che Francesco Testa mirabilmente lo illustrò, pubblicando ed annotando i Capitoli, e concordandoli tra di loro, e colle Costituzioni e colle Prammatiche, e preponendovi una specie di saggio di Siculo Dritto pubblico. E come giureconsulto il più cospicuo è da noverarsi Mario Cutelli, il quale da' libri di Grozio, e più di Bodino e di Pietro Gregorio da Tolosa traendo partito per la ragione universale, scrivendo regnante Filippo IV di Spagna, scrutinava i difetti del reggimento siciliano e ne divisava riforme. Ma il dritto pubblico del regno di Sicilia, e veramente con maestria somma dallo inizio suo, la conquista normanna, sino al regno di Carlo II di Spagna fu trattato da Rosario Gregorio, morto sul principiare di questo secolo. Gregorio non è secondo ad alcuno scrittore di simile fatta, che pria di lui vada rammentato, nell'investigare lo svolgimento delle politiche istituzioni della patria sua; avanza di gran lunga Pietro Giannone, il quale quelle del regno di Napoli ebbe negligentate, che se a' tempi suoi erano e-se ite in fasci, le cagioni ed i danni conseguitati aveva a segnarne; lo storico siciliano cede al napolitano nella dottrina della civile giuris-

Hist. de la Suede par Érik Gustave Geyer, trad. franc. par Lundblad. Suede et Norwége, par M. Ph. Le Bas. Const. di Svezia del 1809; e Const. di Norvegia del 1814, trad. franc. ivi. Catteau-Calleville, Hist. des Révolut. de Norvége. L'atto d'unione tra la Svezia e la Norvegia si può leggere in quest' opera.

prudenza e delle attinenze tra chiesa e stato, ma non perciò lascia d'esporre accuratamente le vicissitudini del singolarissimo e prestante dritto della chiesa siciliana, quale risulta dalla perpetua apostolica legazia. Gregorio nella critica storica superiore è al Mably, avvegnachè gli resti sotto in alcune larghe vedute a costui suggerite dal più largo subbietto, che ebbe considerato. Questi tre scrittori peccano in ciò, che Gregorio inclina per la monarchia a scapito de' liberi istituti, Giannone per lo Stato contro la Chiesa, Mably per il Terzo ordine in pregiudizio de' due maggiori.

In Inghilterra al rimoto tempo d'Enrico II sulla Costituzione, come sull'altre leggi e costumi, statista, soldato, e giudice Glanvil scriveva celebrata opera (1); ed una di simile specie, e non meno celebrata, Bracton faceva al tempo d'Enrico III (2). Poscia al secolo decimoquinto altri si noverano egregi scrittori della Costituzione. E primi Britton e Litleton gli autori del « Fleta» regnante Enrico VI ne trattarono da giureconsulti positivi (3);

<sup>(1)</sup> v Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Angliae ». Si veda The History of Political Literature, from the Earliest Times by Robert Blakey, Loudon 1855; Vol. I, Ch. XIX. Di quest'Opera finora non sono pubblicati che due volumi, i quali contengono la Storia Letteraria degli scrittori politici de' tempi più rimoti sino al 4700; ed è desiderabile che tosto vedessero la luce gli altri due volumi; il terzo, come l'Autore stesso dice nella Prefazione, tratterà di quella degli scrittori del secolo decimo ottavo, ed il quarto de' principali sistemi politici in Europa dal principio di questo secolo sino al tempo presente. Una storia di si ampio ed importante subbietto non può alcerto essere priva d'alquanti difetti, pure per la parte che risguarda gli scrittori inglesi è da ritenersi di sommo pregio, spezialmente per i forestieri, i quali banno da attingervi delle particolareggiate cognizioni su d'opere, che assai difficile torna l'avere in mano.

<sup>. (2)</sup> Si veda Blakey Vol. e C. cit.

<sup>(3)</sup> Nell'opere: « Doctor and Student», e « Old Book of Tenures». Si veda Blakey, Vol. e C. cit.

ma tosto Giovanni Fortescue da politico la considerava; imperocchè nella sua famosa opera, delle Lodi delle Leggi d'Inghilterra, in forma di lettere a quel re dimostrava la superiorità delle leggi medesime su quelle degli altri paesi d' Europa, spezialmente pontando sui modi di vivere del popolo inglese migliori di quelli del francese; ed in altra opera, la Differenza tra una Assoluta ed una Limitata Monarchia, stabiliva de' principii solenni della politica scienza analizzando i tristiinflussi dell' assoluta sulla sorte de' popoli, e studiandosi di provare, che da niuno altro reggimento, come dalla monarchia limitata, o costituzionale, può ottenersi con certezza. e stabilità una vera e razionale libertà. Così quasi contemporaneamente cotestui in Inghilterra. e Machiavelli in Italia i reggimenti misti preferivano a' semplici, avvegnachè l'une avesse il destro di discorrere su d'alcuno che aveva sotto agli occhi, ed ebbe anco a maneggiare (1); e l'altro non s'ispirasse che ad esempii cessati da secoli e non rinnovabili; ma se l'uno potè divisare concetti più particolareggiati per un reggimento assai proprio de' moderni tempi. l'altro lo vinse in concetti d'indole generale, e profondi (2).

Sotto Enrico VIII nè la scienza politica, come il Blakey ha osservato (5), nè il reggimento costituzionale furono in Inghilterra obbietto di solerti studii, chè le riforme e gli spettacoli atroci di sangue comprendevano gli animi tutti; bensi sotto Elisabetta diventarono occupazione di numero di eletti ingegni; tra cui elettissimi furono Edoardo Coke il giurecon-

<sup>(1)</sup> Fortescue fu principale consigliere d' Enrico VI. Si veda l' opera cit. di Blakey, Vol. 2 Ch. II, Sect. I; e British. Hist. chron. Arr. by. John Wade London 1847, Henry VI A. D. 1422 a 1461.

<sup>(2)</sup> Mi reca meraviglia come il Blakey Op. cit. Vol. 2, Ch. IV, occupandosi delle dottrine di Machiavelli non cenni punto, come il grande italiano il reggimento misto considerava eccellente sopra ai semplici.

sulto di maggiore antorità tra gl'Inglesi, che ne' suoi Instituti ebbe a commentare molti antichi e fondamentali statuti del parlamento (1); e Riccardo Hooker, il quale nella sua Po lizia ecclesiastica stabili primamente de' generali principii di' politica scienza, e quinci a chiarire e confermare quelli dell'inglese Costituzione gli applico. Sulla quale e' diceva: V-fonon posso esitare di lodare altamente la saggezza di coloro, il che hanno fondato il nostro politico reggimento; in cui sebbene niuna specie di persone o di cose non sia soggetta alla podestà del re, pure la potesta del medesimo su tutto e per tutto è cost limitata, che in tutti i suoi procedimenti la legge stessa è la regola. Gli assiomi della nostra monarchia sono questi: Lexifacit regem. — Qualunque concessione di regio favore contraria alla legge è nulla. - Rex nihil potest nist quod fure potest. — Qualunque podestà ha il re. l'ha per la legge. I termini ed i limiti ne sono conosciuti, l'intiera comunitate da gli ordini generali per la legge, co' quali tutte le cose pubbliche debbono essere eseguite; ed il re come capo, co-li me su tutti il più elevato in autorità, fa che secondo la stessa legge, ciascuna cosa particolare sia regolata e praticata. L'in an tiero corpo politico fa le leggi, le quali danno la podesta al regied il re sendosi legato ad usare, secondo la legge, di quella l podestà, segue, che l'esecuzione dell'una è fatta dall'altro 3:91 La Polizia Ecclesiastica d'Hooker, poco o nulla conosciuta 1 nel continente europeo, da'dotti inglesi è tenuta in altissimo pregio, ed Hallam niente meno che la paragona al trattato delle leggi di Cicerone (2).

<sup>(1)</sup> Su di costui come su degli altri più celebri giureconsulti inglesi, e su della loro autorità risguardo agli atti del Parlamento, ed a'piati, si veda Blackstone Commentaries of the Laws of England, Introd. Sect. III; e G. Bowyer Commentaries of the Constitutional Law of England Ch. I.

<sup>(2),</sup> Storia Const. d'Inghilterra trad. ital. cit. C. IV. Sull'opera di Hooker si vada anche Blakey Op. sit. vol. 2. C. II. Sent. I.

Sotto Giacomo le teorie sulla politica scienza e sul reggimento inglese ricevettero l'indirizzo ed il tenore dagli scritti. stessi del re, che altamente propugnavano il dritto divino di sua potestà (1); e naturalmente ebbero seguito, ed elogi soverchi di Bacone. Il quale non compose alcuna opera sull'inglese costituzione, ma in tutte l'opere sue si mostro sempre inchinevole a pro delle regie prerogative. La lotta tra quelle, e le franchigie, o dritti del popolo, s' impegnò quinci acerrimamente, salendo al trono Carlo I; e la Petizione de' Dritti fu come il tema, su di cui versarono gli scritti delle opposte parti (2); Giovanni Seldeno per una impareggiabile dottrina fu il grande giureconsulto del tempo e nella Camera de' Comuni quella Petizione ebbe strenuamente sostenuto (3). L'autore del Paradiso perduto, vivo Carlo I propugnò la libertà della stampa, morto quello, trattò de' principii del dritto costituzionale in modo così chiaro e profondo, come forse pria non s'era mai fatto; egli la repubblica prediligeva (4); Hobbes, vivo e morto Carlo, fu il difensore più celebre della monarchia assoluta, anzi dispotica nel » Cittadino » e nel " Leviathan ». Alla Ristaurazione Filmer divisò nel suo Patriarca di fondare l'assoluta potestà de' re sulla famiglia, i re, i primogeniti degli uomini, eredi della paterna assoluta potestà; ed ebbe a primo confutatore Algernon Sidney ne' suoi Discorsi, il quale teneva per il reggimento repubblicano. La memorabile rivoluzione del 1688 avvenuta, Giovanni Locke

<sup>(1) &</sup>quot; On the Duties of a Monarch »; e " Basilicon Doron».

<sup>(2)</sup> Carlo salì al trono l'anno 1625. La Petizione de' Dritti fu fatta al 1628.

<sup>(3)</sup> Si veda Hallam, Storia const. d'Inghil. trad. cit. cap. VII; Creasy the Rise and Progress of the Const. ch. XV.

<sup>(4)</sup> a Areopagitica, Speech for the Liberty Unlicensed Printing >. The Tenure of Kings and Magistrates». Milton scrisse inoltre motte riputate opere di polomica, spezialmente contro Salmasio. lo alcerto non mi sottoscrivo a tutte le opinioni del celebre peeta.

nel suo Governo civile combatte con irrefragabili argomenta il Patriarca, e seguendo le dottrine di Hooker esamino il origine e l'indole d'ogni reggimento, ed il monarchico costituzionale inglese quale il migliore, che dettasse la scienza politica, riputò, considerando precipuamente la divisione della legislatrice, dell'esecutrice, e della giudiziale potesta. Daniele de Foe nello stesso tempo con singolare fecondità di scritti il principii della monarchia costituzionale in Inghilterrai qualiti già trovavansi fermati chiamato al trono l'Orange, sostenevale e propalava (1).

Nel secolo decimo ottavo il più cospicuo giureconsulto fati Giuglielmo Blackstone, che il primo in cattedra ad Oxfordi dettava commenti delle leggi inglesi. I quali sulla Costituti

Charlotzennio ii. (1) Si veda Blakey, op. cit. ch. 11, Sect. 3. 11. (1) Si veda Blakey, op. cit. ch. 11, Sect. 3.

2. A metà circa del secolo decimosettimo nacquero le denominazioni omai troppo celebri di whig e tory, per cagione dell'esclusione di Giacomo II dal trono d'Inghilterra, come è a leggersi in Babingtod Macaulay, Hist. of England from the accession of James the Second, Ch. II; ed in Hallam, storia Const. d'Ingl. Cap. XVI, trad. cit. Quelle de voci dapprima espressero, come Hallam osserva, una teoria, o un pelill Iltico principio applicabile al reggimento inglese; le due opposte parti el convenivano sul mantenimento della Costituzione, onde ne Hobbes era nun tory, nè Milton un whig, differivano in questo, che i tory ritanevane de sche la Costituzione tale quale era, non poteva menomamente altegarsi, i whig pensavano che tutte le forme di reggimento erano a .. aphordinarsi al pubblico bene; gli uni prendevano a cura le prero-, gative della corona, gli altri i privilegi de' sudditi. Ma coll'andare del tempo non sempre le stesse opinioni si sono mantenute da colevo che hanno portati que' nomi; in generale puossi dire che:i tory inclinano a conservare il politico reggimento, i whig a riformarlo. Lacende sebbene a ciuscuno scrittore possa l'un nome, piuttosto che l'altro, affarsi per la parte politica che abbracci, pure per il mode onde tratti la scienza stessa del politico reggimento, assai sconciamente coll'uno, o l'altro si distinguerebbent contrata pair ce 1477 ge

zione ricchi sono di quanto di meglio si era scritto, in guisa che quinci sono stati assai seguitati in Inghilterra, e nel continente europeo hanno più, che altra opera, dato a conoscere quella Costituzione. Il regno di Giorgio III su splendidissimo di famosi statisti ed oratori, che ebbero famosi evenui a discutere e governare; tra giureconsulti Samuele Romilly sovraste ogni altro (1); pure eglino in generale non trattarono che ne' dibattimenti parlamentari, e nelle giuridiche decisioni le costituzionali materie, secondo l'occasioni s' offrivano. Ma eccelse uno scrittore, che sta al confronto de più grandi dell'antiche età, e della moderna, per la dettrina assortita, l'ingegno vivo e fecondo d'elevati pensieri, l'evidenza de' ragionamenti, e l'eloquenza, Edmondo Burke; i principii dell'inglese costituzione, quali fermati nella Dichiarazione de' dritti al 1688, non hanno avuto mui più valoroso propugnatore, come non più terribile fulminatore gli errori, e le scelleratezze commesse in Francia alla rivoluzione del passato secolo (2).

A tempi nostri Giovanni Russel ispirandosi alle tradizioni dell'illustre casato suo ha scritto un saggio sulla costituzione inglese da Enrico VIII in poi (3), ed ha avuta la rara felicità di proporre egli medesimo, e vincere che alcune dottrine sue in solennissime leggi fossero tradotte. Enrico Brougham non sarà rammentato con laude nè per la fermezza e generosità delle sue politiche opinioni, nè per un sapere tanto profondo e solido quanto copioso è nella sua Filesofia Politica; si bene per essere colui che maggiormente e con

<sup>(1)</sup> Brougham Hist. Sketch. of Statesmen, who flourished in the time of George III; Sir Samuel Romitly

<sup>(2)</sup> Reflections on the French Revolution; e Thoughts on the causes of the Present Discontents.

<sup>(3)</sup> Essay on the English Government, and Constitution from Honery VIII to the present time; 1825 Plant and American Section of the Section of the Constitution of the

riuscimento adoperato si sia alla correzione delle leggi civili e penali, ed alla diffusione dell'istruzione popolare in Inghilterra. Le opere più recenti sul reggimento inglese sono i commenti di Giorgio Bowyer, e quelli di Homersham Cox (1) pregevolissimi ambidue per l'esposizione chiara, esatta, e complessiva della materia tutta, gli uni più ampii e doviziosi di giuridiche cognizioni, gli altri più succinti pe dovizioni di politiche disamine.

Intorno agli scrittori inglesi tre cose notabili sono, l'una: chiunque occupato si sia di politica o giuridica scienza ha tenuto conto della costituzione della patria sua, onde i politici non hanno sprezzate le pazienti elucubrazioni de giureconsulti, e costoro hanno fatto tesoro degli speculați ingegnosi di quelli, mentre che nel continente europeo per lo più giureconsulti e politici hanno considerate distinte, e quasi riluttanti le discipline loro, e però gli uni sovente le hanno maneggiate con grette empirismo, gli altri con poco costrutto per l'applicazione alle necessità del tempo. L'altra: le que stioni insorte sulla pratica della costituzione hanno data l'ogi casione agli scritti degl'inglesi, non solo a quelli di polemica, che si noverano ad infinito numero, bensi a quelli di generale politica scienza; il che ha cagionato che rari sono stati, coloro, che si sono lasciati andare ad immaginari e frin voli concepimenti. La terza: dalla Riforma in poi e giures consulti e politici hanno fatto delle religiose materie studio loro; conciossiache hanno stimato, che la libertà, o la servità e dello stato e de' sudditi sieno con quelle indispensabilmente connesse; sebbene quasi tutti a scapito del vero e della sua proficua attuazione, in pro della supremazia dello stato sulla chiesa abbiano opinato.

The British Commonwealth, or a Commontary on the Institutions, and Principles of British Gouvernment by Homersteam Cox, 4854.

📉 🐧 V. Il reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, quale eminentemente si è sviluppato, e vige in Inghilterra, si compone d'un re ereditario, d'una assemblea di aristocrati eraditarii, e di prelati a vita, addimandata Camera di Lords o Pari, e d'un'altra di rappresentanti del popolo eletti per un certo tempo, addimandata Camera de'Comuni; quelle due assemblee ed il re insieme formano il parlamento, presso il quale sta indivisa la potestà sovrana o legislatrice (1). Coke, e Blackstone seguendolo hanno sentenziato, che quella potestà è onnipotente; il primo ha detto : « è così trascendente ed assoluta, che non può essere confinata, sia per le materie, sia per le persone tra limite alcuno »; il secondo così ha spiegata quella proposizione: u esso, il parlamento, ha sovrana ed insindacabile autorità in fare, confirmare, allargare, restringere, abrogare, rivocare, risuscitare, e interpretare le leggi concermenti le materie di qualunque specie possibile, ecclesiastiche, 💞 temporali, civili, militari, marittime, o criminali, poiche quello è il luogo, ove quello assoluto dispotico potere, che deve in tutti i governi risiedere in qualche parte, è colloceto dalla costituzione di questi regni ». Ed egli ne novera Varii esempi, quali la legge di successione al trono decretata PE Enrico VIII e Guglielmo III; la religione mutata re quel medesimo Enrico, ed i figliuoli suoi, e varie riforme delle assemblee del parlamento, e conchiude: « In breve esso può fare ciò che non è naturalmente impossibile, e però alcuni non hanno scrupoleggiato di chiamare il potere suo, con una fil gura piuttosto troppo ardita, l'onnipotenza del parlamento " (2)?

<sup>(1)</sup> Blackstone Comm. of the Laws of England Book I, Ch. 2, 5 2. I lords spirituali e temporali si considerano come due ordini distinti, avvegnachè siedano e deliberino insieme; ivi. I prelati sono lords del parlamento ma non Pari, perchè il sangue loro non è mobilitato; Blackst. Op. cit. lib. IV, Cap. 19.

<sup>(2)</sup> Blackst. Op. cita Libe Capa cita \$ 5. 5 cond named in adiponal

. Grave errore egli è quel dispotico potere, che que giurecons sulti concedono all'inglese parlamento, e che tutte le assemblee amano d'arrogarsi. L'errore loro è simile a quello di coloro che un dispotico potere hanno preteso appartenersi ad un solo uomo, e degli altri, che hanno preteso appartenersi ad un intiero popolo; eglino tutti non differiscono che nell'avere predilezione per un numero piuttosto che per un altro d'individui umani. Come noi abbiamo già dimostro (1), vera sovrana non è che la natura stessa degli uomini, che loro ha attribuiti indeclinabili doveri e dritti, ed i legislatori umani deba bono quelli osservare, riconoscerli e dichiararli per custodirli, giusta i tempi ed i luoghi; quella, e non altro, è la funzione loro, che sovranità s'appella, nella quale non differenziano eglino, sieno un parlamento all'inglese, o d'altra maniera; un comizio d'un intero popolo, o un monarca secondo la forma abbracciata di reggimento. Ondechè sono d gli ordin namenti che i legislatori possono mutare, perchè a' tempi e luoghi diversi fa d'uopo s'aggiustino, e v'ha di quelli, cui eglino non possono porre mano, senza commettere delitto di lesa natura. Ondechè ebbero con giustizia i parlamenti inglesi cambiata la successione al trono, e riformati gli ora dini di sè medesimi, ma con ingiustizia somma, ossia tirannide ebbero decretato, che la santa religione de' padri fosse abbandonata, una nuova venerata, e pene atroci ad ogni generazione di dissidenti fossero inflitte; conciossiache dovere e dritto naturale degli uomini, da essere perpetuamente per qualsiasi legislatore rispettato, è la libertà in ciascune d'adorare Dio secondo la sua propria coscenza. E reca inc vero meraviglia, come ancora a quell'enorme scempio non si sia fatta in Inghilterra intiera riparazione. Se un parlamento non potesse fare che ciò che naturalmente è impos-

eneich) Parte Prima idi questa Introd., Cop. VI, Sez. II, S. II. Chero

1.5

sibile, la forza fisica starebbe per la ragione della giustizia. Trattandosi della giustizia la voce impossibile o significa illecito, o non significa cosa alcuna. Ma anco lo stesso reggimento politico d'un popolo, eccetto che non sia una quafunque tirannide, non può ad arbitrio di coloro, che lo tengono, distruggersi, bensì, e sempre secondo le necessità, modificarsi. Ne su di ciò so far meglio, che riferire questi pensamenti d' Edmondo Burke a proposito della successione al trono stabilita in Inghilterra al 1688. « Egli invero è assai difficile, e forse impossibile d'assegnare de limiti alla competenza astrutta della potestà suprema, tale quale era esercitata allora dal parlamento. Ma quanto alla competenza mo-Pale, quella che nell'esercizio stesso d'una potestà la più ificontrastabilmente sovrana, sottomette la volontà dal momento alla ragione permanente, alle massime costanti della sedeltà, della giustizia, e d'una fondamentale ed invariabile #Mitica, i suoi limiti sono affatto intelligibili, e veramente Imperativi per coloro, che esercitano qualche autorità nello Stato sotto qualunque nome, o titolo sia. La Camera dei Pari per esempio non è competente moralmente per discingliere la Camera de' Comuni, e nè tampoco può disciogliere se medesima, ne abdicare, se lo volesse, la parte che le Elipropria nel corpo legislativo del regno. Un re, quantunque possa abdicare la sua potestà, non può abolire la monarchia. Per una ragione parimente forte, o più forte ancore, Mi Camera de' Comuni non può rinunziare la parte d'autorità che le è propria. L'impegno ed il patto sociale, ciò che generalmente chiamasi costituzione, proibiscono tale usurpazione, o tale abbandono. Le parti costituenti d'uno stato sono obbligate a conservare la loro pubblica fede, l'une verso all'altre, e verso a tutti coloro i quali dal loro impegno tragr gono alcuno importante interesse, come lo stato tutto intiero debbe mantenere la sua fede con le distinte comunità; altrimenti la competenza e la potestà testo tranloro si confonderebbero, ed altra legge più non resterebbe che la ragione del più forte » (1).

Francesco Guizot nel concetto delle sovranità ha veduto il principio di ragione, o di legittimità del reggimento monarchico costituzionale, o rappresentativo; e le sentenze sue sono da ritenersi altresì come l'espressione più manifesta, e compiuta di quelle della celebre scuola, che in Francia si è appellata della Dottrina (2); della quale se primamente fu capo Rover-Collard, poscia lo fu lo stesso Guizot, e nonostante alcuni suoi errori non è da negarsi, che v'ebbe stagione, in cui ella prestò servigi alla libertà ed all'ordine dello Stato. Guizot ha detto: « Per apprezzare veramente un governo fa d'uopo risalire a' suoi principii essenziali e costitutivi. Allora si vede che parecchi governi, di cui le forme sono diverse, derivano da principii simili, e che altri che sembrano somigliarsi per le forme, sono essenzialmente diversi. Ovunque si sono trovate elezioni ed assemblee, si è creduto trovare gli elemeuti del sistema rappresentativo. Montesquieu, vedendo il governo rappresentativo in Inghilterra, l'ha fatto risalire alle vecchie istituzioni germaniche... Le apparenze hanno ingannato Montesquieu, egli non ha considerato che i caratteri esterni del reggimento rappresentativo, non il suo vero principio e le spe vere tendenze.... Qual'è la sorgente della podestà sovrana, e quale il suo limite? Donde ella viene, ed ove s'arresta? Nella risposta a questa questione risiede il principio di cui l'influsso diretto, o indiretto, visibile, o occulto, fa la tendenza, o la sorte della società ». Quindi stabilisce : l'idea

<sup>(1)</sup> Reflect. on the French. Revol.

<sup>(2)</sup> Il nome di scuola della Dottrina, o di Dottrinali a Royer-Collard e seguaci suoi non fu dato per alcun principio filosofico da loro professato come fondamento del sistema politico, ma per l'uso frequente della parola Dottrina, che Royer-Collard faceva ne' suoi diacorsi parlamentari.

di società seco condurre quella di regola comune, e però di governo, e la prima regola sociale essere « la giustizia, o la ragione »... E dice vi sono « due grandi questioni, come è data la regola, e come s'applica; qui è il carattere distintivo de' diversi governi... Sino a' tempi moderni ha regnato la credenza, che il dritto primitivo ed assoluto di dare la fegge, cioè la sovranità di dritto, risieda in alcuna porzione della società, sia che riconosca quel dritto in un solo, in molti, o in tutti. Credenza sempre contradetta da' fatti, e che non suppone l'esame della ragione. Il dritto di determinare la regola e d'imporla è il dritto alla podestà assoluta... cioè il dritto della tirannide, e sempre è stata tirannide nelle tre grandi forme di reggimento la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia, in cui ad uno, a molti, o a tutti, è stata attribuita fa sovranità di dritto"... Per l'individuo umano la regola, o « la legge è sovente oscura, e l'individuo, anco quando bene la conosce, non la segue sempre; nello stesso modo per il governo qualunque la vera legge, che sempre deve passare per lo spirito dell'uomo sempre limitato ed appassionato, non è ne sempre conosciuta, ne sempre ubbidita. Egli è dunque impossibile l'attribuire ad un uomo o a molti la sovranità di dritto, poiche questo sarebbe supporre, che eglino sanno, E<sup>ff</sup>vogliono in tutti i casi ciò, che vogliono la giustizia e la ragione. Supposizione inammissibile a cagione dell'imperfezione radicale di nostra natura... Il governo rappresentativo riposa sopra questa verità... esso non attribuisce la sovranità di dritto ad alcuno, chè tutte le podestà s'agitano nel suo seno per la scoverta e la pratica fedele della regola, che deve presedere alla loro azione, e che la sovranità di dritto non è loro riconosciuta, che alla condizione, che eglino incessantemente la giustificheranno ». E tali principii suoi applica al fatto d'un governo rappresentativo, scegliendo ad esempio quello che allora era di Francia, composto di tre podestàvil monarcato, la Camera de' Pari, e la Camera de' Deputati. « Oueste tre podestà, egli dice, provengono da sorgenti differenti; a risultano da diverse necessità sociali. Alcuna d'esse isolata non possiede la sovranità di dritto; sa d'uopo che elleno cerchino la regola legittima in comune, e non si presumel, che elleno la posseggono, che quando l'abbiano trovata in una deliberazione unanime, anteriore o posteriore all'azione. La società debbe sommissione a questa regola così cercata; ma come le podestà non sono tutte sisse ed immutabili, così sa sovranità di dritto non esiste costantemente in esse » (1).

Conveniamo con Guizot, che per apprezzare veramente un governo fa d'uopo esaminare i principii essenziali e costitutivi. da cui deriva; conveniamo che con forme apparentemente sli mili possono esservi governi essenzialmente diversi, cioè possono esservi assemblee elette anco dal popolo, le quali non abbiano che voce consultiva; un senato eletto dal re, il quale parimente non s'abbia che voce siffatta, e la podestà di desfinire le leggi stia solo nel monarca; ed allora non s'avià veramente un governo monarchico rappresentativo, o coste tuzionale, secondo l'idea che a questo s'affige; come viceversa può esservi un reggimento con una o più assemblee, ed uh monarca, e che intanto la podestà legislatrice sia di quella, o di quelle solamente, ed allora neanco si ha monarchia rappresentativa, o costituzionale nel senso nostro (2). Ma dissentiamo primieramente dal Guizot, che governi, di cui le forme sono diverse, derivano da' principii simili, eccetto che per questi non voglia egli intendere l'origine loro storicat poiche allora indubitabilmente tutti i reggimenti d'Europa, che hanno avuti alla barbarica conquista gli stessi principii,

<sup>(1)</sup> Hist des Orig. du Gouver. Représent. en Europe, Cours de Hist. Mod. (1820-22) vol. I, Sixiéme Leçon. Le stesse idee egli ritiene nella Hist. Générale de la Civil. en Europe, Neuv. Leçon, per definire la natura del Monarcato.

<sup>(2)</sup> Part. Sec. di questa Introd. Cap. I.

poi forme diverse hanno tolte. Ma egli evidentemente non imtende parlare di que'principii, ma degli essenziali e costitutivi; ed in ciò da considerare è, che certe forme sono essenziali. perchè certi principii non possono attuarsi che sotto a date forme, e non altrimenti; non può esservi mai un reggimento in cui alla sovranità partecipino la monarchia, l'aristocrazia. e la democrazia, senza che sieno un re, un corpo d'ottimati ed un corpo di rappresentanti del popolo, i quali deliberina; possono variare le condizioni di tali assemblee, essere elleno più o meno numerose, quella degli ottimati ereditaria, o elettiva da per sè medesima rifarsi (1), ma senza di quelle assemblee non sarà mai una monarchia mista di aristocrazia e democrazia. Anzi non sarà mai mista di democrazia, se il popolo i rappresentanti suoi non elegga, ed in ciò la diversità non può essere che solo nel numero degli elettori, o nella maniera dell'elezione adiuno, o più gradi, o in quella in cui gli elettori vengano distribuiti. E quando conseguentemente dice il Guizot, che governi i più opposti in apparenza producono effetti simili, non ha detto cosa alcuna che infirmi quel da noi stabilito, cioè alcune forme essere essenziali quanto i principii; l'esempio che egli allega, che ne' secoli decimosettimo e decimo ottavo il governo rappresentativo ebbe elevata l'Inghilterra al più alto grado di prosperità morale e materiale, e la Francia. durante il medesimo periodo di tempo, cresceva in gloria, in ricchezze, in lumi sotto una monarchia assoluta, non importa certamente, che gli stessi principii essenziali e costitutivi sotto forme diverse avevano que' due reggimenti, ma solo che con reggimenti di que' principii diversi possono due nazioni parimente avanzarsi. Il che da considerarsi è rarissimo caso, seppure non impossibile, conciossiachè sovente sotto all'apparenza di ricchezza e di prosperità, si cova miseria, o qualche grave morale magagna, sovenie

<sup>(1)</sup> Parte Sec. di questa latrod: Cap, III. 19 10 200 100 1 100

stare a lei o no la sovranità delle leggi. La verità si è, che qualunque forma di reggimento pura, o mista, non ha mai la sovranità nel senso di fare man bassa sulle leggi della natura, e solo l'ha, o può averla nel senso d'applicare le medesime; per tale risguardo niuna differenza esiste tra' reggimenti semplici ed i misti; è tirannide loro se le leggi della natura calpestino, è ufficio loro beneficentissimo se le leggi della natura religiosamente adoperino. Quel solo che puossi riputare è, che le qualità del reggimento misto, la monarchia rappresentativa, sono tali, che ella ne' più de' tempi e luoghi meglio che monarchia assoluta, aristocrazia pura, o demoerazia pura, abile torni a conoscere le leggi della natura e praticarle. Nè è d'alcuno momento la condizione, che Guizot appone alla sovranità di dritto del reggimento misto, cioè che esso debbe incessantemente giustificarla; imperocchè quella espressione è a gran pezza oscura, la quale altro non può significare, se non se mostrarla legittima con fare buone leggi, estotale condizione può, e debbe essere propria a qualunque reggimento semplice; e sia più facile al reggimento misto l'adempierla, ciò non importa che in lui solo può essere sovranità di dritto, la quale ad ogni semplice necessariamente manchia Ed infine intorno all'esempio, che Guizot adduce del reggimento di Francia in allora, consentiamo secolui che le tra potestà, monarcato, camera de pari, e camera de deputati da sorgenti e sociali necessità diverse derivavano, che la regola in comune avevano a cercare, the nell'unanime doliberazione si presumeva d'averla trovata, e la società doveva ubbidirla. Ma non comprendiamo che significhi, che siccome la podestà non sono tutte fisse ed immutabili, così la sovranità disdritto non esiste costantemente in esse : conciossiachà la savranità di dritto, nel senso già desinito di applicare le keggiodella natura, esisteva costantemente nella politica capacità e del monarca e della camera de' pari, ed in quella de' deputati; esisteva nel fatto, o nell'esercizio suo presso

di loro ogni qualvolta unanimemente portavano una delia berazione. Senza che riflettiamo: che non solo il monarcato era da ritenersi come podestà fissa, ed immutabile, si bene la camera de deputati non in quanto agl' individui, che la componessero che erano eletti ed a tempo, ma in quanto ella non era che rappresentante del popolo parte della sog vranità tanto fissa ed immutabile, quanto un monarca, a più ancora, perchè più difficile ad intieramente essere distrutta; e la camera de pari se per la facolta, che aveva il re di creare di loro ed a vita, poteva addimandarsi mutabile, era fissa ed immutabile per i pari d'eredità. Quello concetto è di sensi ambigui o falsi, che per nulla vale a determinare la legittimità della sovranità, nè raddrizza o corrobora gli altri errati concetti del Guizot, che abbiame confutati.

"Il reggimento misto inglese, come qualunque altro misto e semplice non è che un mezzo, ende si governi una poglitica società; la quale non è che un mezzo, ende coloro che la compongeno, al proprio bene provvedano. E prestante su degli altri lo rendono i modi, con cui la sovrana o legislattrice potestà congegnata è nelle sue tre parti, e con cui la mes desima e l'esecutrice e la giudiziale congegnate sono tra di loro; cosicchè le parti della legislatrice l'una l'altra sono ing dipendenti, ed insieme si frenano; e la medesima legislatrice; e l'esecutrice e la giudiziale parimente l'una l'altra indib pendenti sono, ed insieme si frenano; e però ne viene forza all'università dello stato, libertà a' singoli suoi, pace e probleme sperità alle pubbliche e private bisogne.

Il re delle tre parti della legislatrice potestà o del parque lamento è il Capo, il Principio ed il Fine, come gl'inglest giureconsulti si piacciono di chiamarlo, imperocchè egli è che può convocarlo, principiarlo, e scioglierlo (1); e può inoltre

pacific e del e un e

<sup>14 (1)</sup> Binekst. Op. e. Lib. I. Cap. 2, ger 19012180 ihatingeb eb

nuovi membri aggiungere alla Camera ereditaria. Il re la la potestà esecutrice, ed egli elegge il massimo numero di coloro che esercitano la giudiziaria, e può graziare i colpevoli; egli può concedere onori; egli rappresenta lo stato innanzi agli altri stati, e dichiara la guerra e conchiude la pace. Ma il fe in quello esercizio delle potestà è inviolabile da un canto, e da un altro ha di bisogno di consiglieri o ministri che a suo senno elegge, o depone, e risponsabili sono (1), in guisa che egli in qualunque sua risoluzione non può mai essere solo, ma ha di bisogno almeno d'un suddito suo che la consenta.

Una proposta di legge per diventar legge debbe essere approvata a maggiorità di voci pria da una delle due Camere del Parlamento, e poi dall'altra, infine dal re sancita; ove una di quelle la rigetti, il re non ha da pronunziarsi. Ne' conflitt! che tra re e Camere possono insorgere, il re ha per sua forda avverso alla Camera de' rappresentanti di scioglieria, 'ed Hill pellarsi al popolo per una nuova elezione di quelli : avversi alla Camera de' Pari, di crearne de' nuovi; le Camere hamie per forza loro di negare al re le leggi proposte da ministra e spezialmente le imposte necessarie al mantenimento delle stato, le quali non sono che per breve tempo concedute! o di rimostrare contro il governare de'medesimi. La concordia si ristaura o col mutare il re i ministri, e scegliere coloro portano le opinioni della maggiorità delle Camereil o coll'accommodarsi a ministri la maggiorità della Camero nuova de Comuni, o della rifornita de Pari.

(1) Le voci risponsabile e risponsabilità, avvegnachè non siene, italiane, pure omai è di necessità l'adoperarsi, perche sono parole soni lenni di tutte le constituzioni italiane monarchiche o republicane dalla fine dello scorso secolo al presente; come fa d'uopo l'usare ta voce constituzionale aggiunta a monarchia per significare quella speciale costituzione della medesima, di che appunto in questo capitolo si tratta; ed usare altre voci ancora in taluni sensi, che presso gli antichi classici scrittori non si trovano. Si veda intorno a ciò l'Avvertimento da me premesso alla mia traduzione della Storia constit. d'Inghilterra, di Hallam.

Ma que conflitti non sono omai più acri; i ministri cedono con facilità l'ufficio loro, se altri sieno più idonei stimati dalle Camere; nè la Camera de rappresentanti si scioglie se non in rari casi ove dubbia si presenta la popolare opinione, ne quella de Pari si rifornisce se non in rari casi di sua pertinace opposizione al deliberare dell'altra. Il rifiuto della regia sanzione è omai ito in disuso (1); è la Camera de' Pari che non approva i partiti da quella de' Comuni determinati, e che al monarea non attalentino: se alcuna volta resiste alla volontà del monarca che s'accordi con quella de' Comuni, più spesso divieta che l'una, e l'altra vengano in aperta lotta; ella infine i partiti dalla Camera de Comuni determinati consente quando la disamina ne è matura, e l'utilità manifesta per ispecie d'universale consenso. In tale maniera prevale alla fine la volontà del popolo, cioè de' più che compongono il consorzio, ma quando un numero privilegiato del medesimo, un ordine di aristocrati, ed un essere più privilegiato ancora, un monarca, abbiano riconosciuto utile tornare la volontà del popolo. Se con quegli esseri privilegiati meglio va la cosa pubblica che senza di quelli. un tole reggimento più legittimo è di qualunque altro.

cinquella potestà legislatrice o sovrana composta di tre parti, excinscuna, con que' mezzi onde impedisce che l'altre usurpino, stabilisce quella che addimandasi bilancia de' poteri constituzionali, ritenuta dalla generalità degli scrittori inglesi, quale il custode primo del politico consorzio; imperocchè se sopra ogni politico consorzio sta la sovrana potestà a custode, su di questa non può essere altro custode che le sue parti medesime. Pure contro quella teoria della bilancia si è scagliato Giacomo Mill. Egli ha detto: « Se

<sup>(1)</sup> L'ultima volta è stato esercitato dalla regina Anna al 1707.

Hémersham Cox, The British Commonwealth, ch. V.

vi sieno tre poteri, come è impossibile d'impedire che due si combinino insieme per distruggere il terzo? Nel supposto caso della bilancia de' poteri monarchico, aristocratico, e democratico non può essere interesse della monarchia o dell'aristocrazia di combinarsi colla democrazia, imperocchè egli è interesse della democrazia o della intiera comunanza, che nè il re, nè l'aristocrazia abbiano una porzione del potere od una porzione della ricchezza dell'intiera comunanza. La monarchia e l'aristocrazia hanno tutti i possibili motivi per isforzarsi d'ottenere illimitato potere sopra le persone ed i beni della comunanza, ed a meno che il popolo mon abbia potere bastante a far testa ad ambedue, egli non ha alcuna protezione. La bilancia dunque è cosa, di cui l'esistenza colla massima evidenza debbe essere tenuta come impossibile » (1).

Le quali opinioni Homersham Cox confuta con moltiplici assennate riflessioni, che in questa somma raccolgonsi: tra tutti i possibili motivi onde gli esseri umani, e però la monarchia, l'aristocrazia, o la democrazia vengono guidate, sono l'onestà, il patriottismo, la prudenza, e l'amore della pubblica stima; il popolo per i politici propositi non forma un singolo corpo a se, in quelli non è mai unanime; la monarchia e l'aristocrazia sono parte del popolo d' Inghilterra, esse hanno con tutti gli altri della nazione comuni interessi. tra' quali quello della indipendenza della nazione; se per il proprio ingrandimento la monarchia e l'aristocrazia possano avere motivo di collegarsi tra di loro, ciascana di loro può averlo di collegarsi colla democrazia; che la storia più indubitata narra, che le prime due non si sono sempre collegate tra di loro, e la terza non è stata sempre unanime contro a loro; ma che clascuna di loro in diversi periodi

<sup>(1)</sup> Encyclopædia Britannica, Government; quel passo è riferito da Homersham Cox nell' Op. cit. c. VI.

ha impédite le usurpazioni dell'altre due, che la democrazia non esercitando, no sendo abile ad esercitare da sò il suo potere, la camera de Comunicache la rappresenta. pub amare di perpetuare ed assoluto il suo; che essa alle volte ha tentato d'intaccare le pubbliche libertà, che la Camera de lords è quella che sappia opporte gagliarda resistenza; che se i membri di questa più facilmente sono predomimti dall'ambizione, i membri di quella dalla corruzione. i Or io dico così : se i re possono abusare ed hanno abusata la potestà sovrana, se i popoli possono abusarla e l'hanno abusata. se un ordine ereditario può abusarla e l'ha abusata, ma se tutti estre coordinati insieme nella sovrana notestà ciascuno di loro incontra estacolo ad abusarla, e se alcune de tre mancando alla sovrana potestà gli altri due s'urtano, e l'uno o l'altro riesce usurpatore, quella teoria della bilancia è vera, il rensimento politico, in cui la sovrana potestà costa di quelle tre parti migliore è d'ogni altro, tutte e tre elleno parimente legittime sono. La parte, che a' tempi nostri è stata esposta a maggiori attacchi, è l'aristocrazia, imperocchè pare che a taluni uomini, solo per il caso della nascita, si voglia attribuire connaturale sovranità. Indubitatamente niuno per nancità a detrimento degli altri può godere di quella, ma la disamina è da porsi in questi termini; giova o no a tutti che alcuni per nascita sieno parte della potestà legislatrice? shist, ed allora giustizia vuole che quelli lo sieno, come appunto songievi a tutti, giustizia vuole che vi sia un solo che a sè ne abbia una parte, ed altre potestà in sè riunisca, un ereditaria monarca. L'esperienza adunque della storia primamente è da interrogarsi; ed ella attesta irrefragabilmente, come già di sopra abbiamo veduto, che in Europa ovunque l'ordine aristocratico cessava d'avere parte alla potestà sovrana, anzi rovesciava, i re ghermivano imperio assoluto, e che in Sicilia, in Isvezia, e massime in Inghilterra, in cui quello conservava la parte isua: aliquella motestà e di reggi-

mento più o meno a liberi istituti si manteneva. E cotale esperienza non è un empirismo senza cagione alcuna costante e propria; ma è effetto di cagioni inerenti ad un ordine che per eredità si perpetua, ciò che non si è finora considerato abbastanza. Pochi che godono della potestà sovrana, stimeno che sia, e posseggono realmente preziosissima cosa, e tanto più quanto a' figliuoli loro la tramandano; eglino quindi non trovano compensi a barattarla, nè la trascurano o la abbandonano; i re, che con ogni arte li accarezzino, li rendano pure docili ad alcuni ambiziosi scopi loro, non perverranno mai a far loro abdicare ciò che a loro gli agguaglia; ad un estremo atto di violenza de' re eglino con altro atto estremo risponderanno; eglino combattono per preziosissima cosa, per l'esistenza stessa dell'ordine proprio, il quale senza di quella va a degenerare in frivole distinzioni, e quinci ad affatte basire. La democrazia, o moltitudine, o tutti d'un popole non affiggono all'esercizio della sovranità la medesima importanza, perchè cosa comune è, e niuna supremazia ad alcuno attribuisce; ciascuno ne ha scarsa porzione, appunto perchè è cosa da molti, o da tutti posseduta; e tanto meno i molti, o tutti gelosi e vigili sono a manteneria, quanto ordinariamente ciascuno non vi partecipa, che per mezzo dell'elezione de' loro rappresentanti, cosa realmente scarsa, e di scarso costrutto a ciascuno; ondechè ovunque succede, che gran numero d'elettori non curano d'esercitare la funzione loro. Ed i rappresentanti eletti, avvegnachè ottenuta abbiano funzione, che loro conferisca e potenza ed onore, e l'opportunità dia di salire a' gradi supremi dello Stato, pure pochi tra di loro, ed i più solerti, ed ingegnosi, tutta l'autorità ed il fasto a sè naturalmente riducendo, pochi e non tutti sono i caldi difensori della sovranità dell'universale; ed ogni altra condizione di cose stando pari, la sola differenza che gli aristocrati trasmettono a' figliuoli la parte loro di sovranità, ed i rappresentanti del popolo non tengono la loro che

per sè soltanto, e sovente per breve tempo, basta a partorire, che gli uni sieno sempre i più tenaci e non gli altri, a non cedere quella che loro pertionsi, ed impedire che i re diventino assoluti, o che demagoghi, dopo avere smantellato un trono, un altro a sè innalzino, necessitati dall' usurnazione stessa ad essere tiranni. L'uguaglianza dei dritti naturali di tutti gli uomini è sarra, e debbe essere iuviolata. nè v' ha altra utilità maggiore di essa, perchè senza d'essa eglino non possono essere felici; ma l'esercizio della sovrana, e dell'altre potestà in una politica società non è naturale dritto d'alcuno, è funzione che debbe essere in quel modo ordinata, che il più d'utilità a tutti ne derivi, che la maggiore di tutte le utilità venga maggiormente osservata, e prosperata (1). Pretendere all'uguaglianza di quella funzione è indebita ambizione che in invidia maligna si converte. Se desiderabile è che gli ottimi dell'intelletto governino e non i tapini, e senza che s'argomenti che l'uguaglianza de naturali dritti di tutti soffra ingiuria, parimente se un ordine per eredità partecipando alla sovrana potestà tali benefizii. arreca a tutti che altrimenti non sarebbero ottenibili, argomentare non si può, che l'uguaglianza de' dritti naturali di tutti soffra ingiuria.

Pure quell' ordine eccessivamente quella uguaglianza violerebbe, e perenne tribolazione al consorzio apporterebbe, se
mai tra alcune famiglie fosse confinato in guisa che niuno di
tutte l'altre potesse nel medesimo entrare; se mai una casta
formesse. Conciossiachè contro l'usurpazioni d'un ordine
siffatto non sarebbe dato di mettere barriere o ripari, e la
natura non avendo stabilita ereditaria in alcuna progenie la
divina scintilla dell'ingegno, quell'ordine irrimediabilmente
starebbe privo di coloro, che fuori di sè si generebbero i
migliori, anzi gli ottimi del consorzio; ed egli per lo stesso

<sup>(1)</sup> Parte Prima di questa Introd. Cap. Sesto. Sez. II. § IL.

suo ristretto numero potrebbe ridursi a sprezzevole ed infesta oligarchia. Fa d'uopo adunque che quell'ordine così nel reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, come nell'aristocrazia pura, secondo che abbiamo dimostrato, aperto sia all'universale (1). E qui si osservi superiorità di quel reggimento misto sull'aristocratico puro; imperocchè in questo l'ordine sovrano assinché non sia distrutto è di necessità, che da sè medesimo si rifaccia e non senza alquanti inconvenienti (2); in quello acconciamente il re lo va secondo gli uopi rifacendo senza che possa perciò annientarlo: imperocchè esso con constringere i ministri o consiglieri del re a lasciare l'ufficio loro, ha l'abilità di provvedere, come ad ogni pubblica bisogna, così alla propria conservazione. Al postutto dunque l'ordine ereditario nel reggimento misto non è, che una assemblea la quale esercita una funzione, ed alla quale tutti d'un popolo possono aspirare, e colui che vi entra, la funzione tramanda a successori di sangue suo. Così l'indipendenza e la forza, che dall'eredità, da una esistenza propria solamente possono ad un corpo morale derivare, si congiungono colla sapienza, che per eredità non si trasmette; perchè ella è il frütto della intellettiva virtà. che la natura per sua grazia, senza alcuna regola come a capriccio, con molta avarizia, con perpetua ineguaglianza distribuisce quando all'individuo d'una schiatta, e quando a quello d' un' altra. E di cotale maniera l'ordine aristocratico in Inghilterra è premio aperto agl' ingegni nobilissimi che nascono in mezzo al popolo; ne' seggi suoi il figlinolo del birraio ed il figliuolo del fabbro siedono pari a Grey e ad Argyle; e figliuoli di Grev e d'Argyle, cui non ispettano que' seggi, stanno riverenti innanzi a que' figliuoli del birraio e del fabbro; in Francia non sono di queste cose, ma

<sup>(1)</sup> Parte Sec. di questa Introd. Cap. Terzo. S II.

<sup>(2)</sup> ivi.

meanco in Francia è libertà. Degl'Inglesi dirò con Tacito: « Dividendo la dignità degli ordini posero in comune la libertà » (1).

Pure quell'ordine aristocratico ed ereditario non si genera a volontà subita degli uomini, ma sorge da alcuno straordinario successo, come appunto in Europa la conquista barbarica, o da un complesso di circostanze, tra le quali primeggia il tempo antico; il tempo se è sovente padre delle cose nuove, padre sempre è di quelle che a maturità e robustezza non pervengono, che dopo una vita di lunga durata, e di acquisto continuato di forze. Ondechè ove quell'ordine, come politico istituto sia stato distrutto, o non sia mai sussistito, ove e fatti ed opinioni non lo comportino, stolto e vano sarebbe il tentativo di crearlo; ad altri istituti politici è da rivolgere il senno e l'opera; di che in appresso diremo.

§ VI. L'inviolabilità del monarça, congiunta colla risponsabilità de' ministri verso i popoli, da considerarsi è quale uno de' più felici trovati della moderna politica scienza, non

I Pari inglesi d'antiche famiglie baronali sono pochissimi; l. c. di questa Introd. nota 2.

Giorgio I faceva poco conto della corona d'Inghilterra e prediligeva quella del natio Elettorato, lord Sunderland sue ministro animata da spirito di parte con facilità lo persuase a riaunziare la sua prerogativa di creare de' Pari, onde propose atto, che aumentando allora di pochi nuevi membri la Camera de' Pari, quel numero loro restasse per sempre fermato. La Camera medesima senza alcuna difficoltà l'approvò, ma quella de' Comuni lo rigettò con vero senno politico; imperocchè per quella provvisione tutto il congegno dell'inglese costituzione sarebbe stato sconquassato, l'ordine aristocratico sarebbe divenuto più potente e del re e della camera de' comuni, egni mezzo legale di resistergli sarebbe venuto meno. Si veda Hallam, Storia Costit. d'Ingh. Cap. XVI. trad. cit. Creasy, The Rise and Progress of the Engl. Const. ch. XVI.

<sup>(1)</sup> Ann. lib. XIII, 27.

nato improvviso nella mente d'alcuno, ma generatosi a poco a poco nelle vicissitudini dell' inglese costituzione (1). L'inviolabilità de're è stata idea vecchia e comune per tutto Europa, derivata da quella della loro supposta divina istituzione; è stata in fatto tradotta per la loro potenza; a contraddizione sua, il dritto naturale e santo della resistenza non ha mancato mai d'essere propugnato da molti, tra' quali dall' Aquinate (2), e le rivoluzioni l'hanno sempre attuato; e da alcuni si è trascorso ad onestare lo stesso assassinio de' re, che come quello in altri commesso, riprovato è sempre dalla coscenza del genere umano, e dalla elevata ragione de' suoi sapienti. A frenare gli abusi d'un re inviolabile vane tornano assemblee legislatrici, ed altri ordini di pubblica libertà e sicurezza, anzi loro è pericolo perenne d'essere conculcati o distrutti; e ministri che possano allegare a difesa d'ogni opera loro i comandi del re, diventano come lui inviolabili, e più adatti sono a peggiorare che a temperare un tristo governamento. Ma re tenuto a render conto d'ogni opera sua, che sia o si creda nocevole allo stato, non ha più abilità a governare, il reggimento monarchico nello stesso fondamento suo è di continuo esposto ad essere attaccato, e disfatto. Nel reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, il consesso degli aristocrati, e quello de' rappresentanti del popolo non essendo soggetti a rispondere degli atti loro, il monarca che lo fosse non avrebbe uguaglianza di condizione nell'esercizio della sovrana potestà; ed egli

<sup>(1)</sup> Il principio della risponsabilità de' ministri veniva a dedursi dalla legge Comune, che il re non poteva arrestare o imprigionare alcuno, e colui che lo facesse, nonostante il comando ed in presenza del re, sarebbe colpevole d'illegale imprigionamento. Quel principio non fu espressamente stabilito che nell'atto d'Assestamento art. 4 al 1701. Si veda Bowyer Op. cit. c. II. Hallam Op. cit. c. XV.

<sup>(2)</sup> Si veda Parte Prima di questa Introd. Cap. Sesto Sec. II S. III.

concorrendovi insieme a quelli, diventerebbe e di sè medesimo e di quelli il mallevadore; ondechè il reggimento nel fatto mutato sarebbe in misto solamente, e con pessima struttura . d'aristocrazia e democrazia. Ma l'essere il re inviolabile e ministri suoi risponsabili, e niuna opera di quello scompagnata dal consenso almeno d'uno di questi, importa: che in ogni opera sono due individui, di cui uno non è mai obbligato a rendere conto, e l'altro lo è sempre; e si effettua questo mirabile ordine di cose, che l'uno, il monarca per la sua stessa stabilità mantiene stabile il reggimento ed opera sua, che rechi detrimento, e senza che repressa venga, non può mai darsi, poichè v'ha sempre altri che debbe risponderne, e soffrirne pena con indubbia giustizia, perchè quella è parimente opera sua. Senza che molte opere de governanti non debbono punirsi. perchè commesse senza dolo, o perchè allo stato torna più proficuo che punite non sieno, ma giova invece che quelli privati sieno dell'ufficio loro, ed altri lo tengano; al qual'uopo il monarca provvede con mutare i ministri suoi risponsabili. Questo ordine di cose prestanza è del reggimento monarchico costituzionale sul democratico meglio composto, quale può riputarsi quello della Federazione anglo-americana.

Il presidente degli Stati Uniti per gli anni delle funzioni sue risponsabile, e non mutabile, è colui, che veramente governa, perchè i ministri risponsabili pure in ciò che seco lui consentono, non iscanzano a lui la risponsabilità sua. Ondechè se egli delinqua contro allo stato dovrà essere punito, e il consorzio politico sarà scosso e conturbato; se male governi, ma non delinqua, farà d'uopo, che la cosa pubblica senza rimedio patisca detrimento. Ma nella monarchia costituzionale se i ministri delinquano, puniti vengono, ed il consorzio politico resta fermo e quieto, chè il capo resta inviolato; se male governino, il mutamento loro è presto e sicuro rimedio. Il reggimento democratico va comunemente

lodato, come quello in cui il governo, meglio che in qualunque altro conformasi alla volontà del popolo, pure per lo tempo, che ha da stare in ufficio il Capo del medesimo, può il governo discrepare a gran pezza da quella: ma nel reggimento monarchico costituzionale il governo più facilmente, se non lo sia, colla volontà del popolo andrà a concordare, conciossiachè neppure un giorno è di necessità, che alcun ministro lo mantenga in mani sue. Ondechè neanco è vero che alle riformazioni continue più acconcio sia il reggimento democratico, che il monarchico costituzionale, mentre nell'uno per le considerazioni fatte, quelle possono ricevere alguanto ritardo, nell'altro non v'ha di mestieri che ne rieevano alcuno. Nel monarchico costituz onale adunque meglio che nel democratico la stabilità necessaria, ed il progresso necessario alle istituzioni politiche si accompagnano insieme: ed un progresso, che non sia precipitato movimento, ha di bisogno d'un punto fisso donde parta; ed un progresso, che non trascorra in totale rovescio d'una politica società, ha di bisogno della conservazione di molte cose antiche, le quali possano venire cambiate alla volta loro, dopo che delle nuove col discorrere del tempo anche antiche saranno diventate.

La monarchia costituzionale avanza pure la democrazia, perchè il capo di quella è ereditario, ed il capo di questa elettivo; i vantaggi del re ereditario su dell'elettivo, già da noi ampiamente discussi (1), sono parimente proprii del re ereditario su del presidente d'una democrazia. E trattandesi di questo magistrato primo delle democrazie è da riflettere ancora, che egli sendo per poco tempo i motivi d'interni trambusti non solo sorgono per l'elezione del nuovo, benai per la cessazione di colui che ha fornito il suo tempo. Le democrazie del centro e del sud d'America questo porgono deplorabile esempio, che da quando da colonie di Spagna

<sup>(1)</sup> Parte Sec. di questa Introd. Cap. Sec. S III.

in libertà si vendicarono, quasi continua è stata in loro la civile guerra, e perchè chi si è potute fare capo d' alcana banda d'armati, ha ambito il seggio supremo; e chi l'ha ottenuto, ha tentato di permanervi con alcuna banda d'armati. Bolivar ebbe preveduto quelle rovine, e le regioni di cui fu liberatore, mirava a comporre in istato libero, ma monarchico; non consegui che essere calunniato, guiderdone non insolito di chi è onesto e prudente nella malagevole arte delle politiche riformazioni. Il Brasile parimente colonia di popoli. ne per origine, ne per genio, ne per naturale posizione, nè per alcuna circostanza di civiltà, nè per il governo, che la metropoli europea ne faceva, diverso da quelle democrazie, acquistata l'indipendenza si è ordinato ad istituti di larghissime libertà; ondechè la quiete di che gode, ed il progredire suo più continuato non pare ad altro ascrivere si possano, che all'ereditario monarcato, per cui solo è passato ad essenzialmente differenziare da quelle democrazie. In Europa la repubblica d'Inghilterra di generazione non facile a destinirsi in breve fu soppiantata da Cromwell Protettore; e le due repubbliche democratiche di Francia une, ed indivisibili lo sono state in breve da' Napoleoni imperatori. Gli Stati Uniti in America sono esempio felicissimo di democrazie, e le repubbliche Svizzere di svariata natura lo sono in Europa, gli uni finora più per lo rapidissimo aumento di prosperità, l'altre per la lunga durata; ma tali esempi singolari hanno condizioni singolari; ed il loro ordinamento federale è, e non di vasto unizzato imperio. e quello alla vita e floridezza di tutte le repubbliche, e specialmente delle democratiche, indispensabile condizione è; di che abbiamo già a lungo discorso (1).

Egli evidente torna per le cose ragionate, che in una monarchia costituzionale la tristizia, o incapacità d'un re non

<sup>(1)</sup> Parte sec. di questa Introd. Cap. Quarto, S. VI.

possono partorire le calamità, che fanno in monarchia assoluta. Dall'eredità non è ordinariamente da attendere per la natura stessa degli uomini, nè sapienti nè stupidi, nè malvagi nè virtuosissimi, ma mezzani d'ingegno, e con quella volontà che il fortunato stato loro conduce ad amare l'utilé degli altri, eccetto i casi rari, in cui può loro sembrare che quello distorni alcun utile di sè medesimi; e re di cotali qualità bastano ad un reggimento misto della maniera inglese, affinchè eglino facciano sempre bene e non male mai; il che gli statisti inglesi noverano tra gli attributi de're in virtù del reggimento loro (1). L'Inghilterra dopo Guglielmo d'Orange conta sette re, di cui due donne : sei delle qualità indicate, Giorgio III per lunga pezza d'anni demente; ma lui demente l'Inghilterra non soffri interni travagli e miserie, non venne meno a sè stessa nella potenza; allora lottò con Francia quando Francia vinceva l'Europa; lottò con Francia e tutta l'Europa insieme contro a lei rivolte; e dopo avere incatenato su d'uno scoglio il più gran capitano de'moderni tempi, e suo terribile nemico, ed avere esercitato arbitrato massimo nell'assegno delle sorti de' popoli europei, posò l'armi, padrona di nuove regioni in ogni parte della terra, ed assoluta signora de' mari. Questa intrinseca virtù non hanno le democrazie, esse non possono far di meno d'un abile capo, ed ogni difetto di costui, o di mente o di cuore, è magagna inevitabile del sociale consorzio. L'elezione non dà sempre uomini sommi, sovente mediocri, e questi non sono nocchieri che non recano danneggiamenti alla nave, di cui hanno a maneggiare sempre il timone; ed ove i tempi sieno grossi, smarriti la lasciano in balia de'flutti a correre ventura.

<sup>(1)</sup> The king can do no wrong, il re non può far torto. Sul senso di tale legge costituzionale d'Inghilterra si veda Blackstone Op. Cit. lib. I, C. 17. Si veda anno Bowyer Op. Cit. c. II.

La potestà esecutrice in una monarchia all'inglese sendo presso del re, presso del quale è parte della legislatrice, più robusta è, e come agli uopi suoi s'addice, che quella del presidente della democrazia anglo-americana, il quale alla legislatrice non partecipa, avvegnachè s'abbia la facoltà di ritardare l'attuazione delle leggi (1). Ma per ciò stesso in monarchia siffatta se una legge incontri ostacoli, o tocchi cattivo riuscimento, non può la esecutrice podestà allegare a sua scusa, che vizio sia nella legge, imperocchè ella medesima l' ha sancita, ondechè va ella imputata o d'imperizia, o di malevolenza; ma in quella democrazia posciache del veto sospensivo il presidente abbia usato, necessitato sendo a mandare una legge ad esecuzione, la risponsabilità sua oltremodo scemata viene; e se la legge contraria sia al talento suo, può egli con impunità agevolmente renderla vana.

L'indipendenza della potestà giudiziaria in niun reggimento è meglio sicurata che nel monarchico constituzionale, il che non si è ancora abbastanza avvertito. Conciossiachè una volta che i giudici eletti dal re immobili hanno l'ufficio, e gli emolumenti, la potestà legislatrice per costare di tre parti che a vicenda si tengono a segno, non ha facilità di usare indebito dominio sulla giudiziaria; e molto meno l'ha l'ese-secutrice, che dalla legislatrice è tenuta fortemente a segno. E la giudiziaria però indipendente sendo può alla volta sua sopra quelle due esercitare sindacato, senza che intanto ecceda in soprusi attesa l'insita complessione energica di quelle due. E così è che onorandissimo maestrato giudiziario governa l'Inghilterra, quale in niuna altra forma di reggimento si è veduto mai; nè altro di pregio inferiore potrebbe porgere sicurtà alle persone ed a'beni del popolo in-

<sup>(1)</sup> Parte Sec. di questa Introd. Cap. Quarto, § IV.

glese, le cui leggi specialmente quelle risguardanti la proprietà de' beni, nonostante alcune fresche riforme, di numero quasi infinito, incerte e complicatissime sono, e l'arbitrio di chi debba applicarle è per conseguente sommo e continuo. Ne si loderà mai che la Camera de Pari sia tribunale supremo. e perchè soverchia inframmissione ne viene d'una branca della legislatrice podestà nella giudiziaria, e perchè i più di que'nobilissimi inesperti sono delle sorensi discipline. Nulladimeno da consessare è che il costume, questo indesesso legislatore d'Inghilterra, ha corretta l'istituzione; conciossiachè pochi Pari, i dottissimi giureconsulti, già stati per la più gran cancellieri, soli vacano alle giudiziali bisogne, gli altri tutti con coscenza e prudenza si astengono da sunzione, che con ingiuria della giustizia sarebbero per adempiere. Bene sta, che quel consesso sentenzii su di quelli delitti, che attacchino lo stato, e che appo d'esso accusati vengano da'rappresentanti del popolo; la sicurezza dello stato e de'sudditi in quei gravi e straordinarii eventi richiede, che ne timore di colpevoli potenti, nè timore di chi tiene la signoria vagliano menomamente a prevaricare l'animo di coloro, che debbono diffinire la contesa; che se allora accusatore solenne è lo stesso popolo per mezzo dei rappresentanti suoi, tribunale augusto, di cui non è dato comporre un maggiore, sarà l'assemblea ereditaria, che è perte della stessa sovranità.

§ VII. Lieber sul reggimento inglese e sull'anglo-americano ha detto: a che quelli sarebbero da considerarsi appena di più che un olio galleggiante sulla superficie dell'acqua, se in America non consistessero, che solamente nel Congresso e ne' corpi legislativi de' singoli stati, ed in Inghilterra solamente nel Parlamento. Un reggimento per essere di carattere penetrativo richiede l'istituzione del reggimento proprio della contea, o distretto, richiede che ogni cosa, la quale senza generale inconveniente possa essere lasciata al cerchio, cui appartiene, lasciata sia alla sua propria ammini-

strazione • (1). Per fermo un reggimento con tutti quelli ordinamenti e regole dell'inglese, ed attri che i difetti ne ammendino, ed altri che lo migliorino, non ha da se solo sufficienza di recare al politico consorzio quella piena di beni che desiderabili, ad asseguibili sono; anzi tralignerà assai tostamente in cagione d'inestimabili danni, se accoppiato non sia con un reggimento proprio ed indipendente delle varie parti, che formano uno stato, eccetto per quelle faccende che l'intiero stato medesimo risguardano. Uno stato per la natura stessa degli uomini e delle cose si compone di diversi comuni, salvo che esso tutto non sia che un comune, e si compone ordinariamente d'altre parti, che si addimandano distretti, contee, province, o simili, e sono aggregazioni di più comuni, necessarie o no, più o meno estese, secondo l'estenzione dello stato, e le qualità de'luoghi. La popolazione d'uno stato è disparsa ed accasata nei varii comuni, e negli agri a' medesimi attenenti, i bisogni suoi ed i mezzi di provvedervi a grandissima pezza in quelli versano. I bisogni d'un comune ed i mezzi di provvedervi non sono gli stessi che quelli d'un altro, ed i bisogni di varii comuni compresi in una aggregazione ristretta, ed i mezzi di provvedervi, non sono gli stessi, che quelli d'una aggregazione larga; e bisogni, e mezzi di comuni siti a lati estremi di vasto stato possono sovente per nulla essere somiglievoli; e ad essi per nulla altro tornare di costrutto l'essere contenuti nello stesso stato, che per la difesa d'interni dissidii e delitti, o di forestieri invasioni; lo scopo primo e solamente naturale d'ogni politica società, la funzione prima e solamente naturale d'ogni generale reggimento della medesima (2).

<sup>(1)</sup> On Civil Liberty, and Self-Government. Cl' Inglesi e gli Anglo-Americani Self-Government, Proprio Reggimento, chiamano quello di ciascuna parte, o singolo corpo d'uno stato indipendente dal Reggimento Generale, o Centrale.

<sup>(2)</sup> Parte Prima di questa Introd. Cap. Sesto, Sez. II.

Donde conseguita, che que bisogni e mezzi urta e sconvolge l'uniformità di provvisioni e l'uniformità della esecuzione loro; coloro che tengono il governo generale o centrale dello Stato non possono mai così appieno conoscere gli svariati bisogni e mezzi di soddisfarli, de' comuni e dell'altre parti dello Stato, come gli abitatori de' medesimi fanno; e molto meno che come questi fanno, possono con perspicacia ed opportunità dirigerne l'amministrazione; un dettato volgare è qui sapienza somma, ciascuno delle cose sue ne sa più degli altri. Ma questa scienza si smarrisce, come qualunque altra, se non si pratichi, e gli abitatori de' comuni, e dell' altre parti dello stato costretti a dipendere dal governo centrale, da un canto a poco a poco incapaci si rendono a maneggiare le cose loro, e da un altro esiggono, e ne hanno donde, che da quello a loro vengano ogni riparo a' mali, ogni abbondanza di beni. E per ciò stesso il governo centrale siccome va ad essere sobbarcato ad incombenze numerose e minute, così meno possiede abilità d'adempierle. Il comune ove sta il governo centrale, o la capitale ha naturalmente condizioni di prosperare e splendere più che gli altri; ed allora per artifizio sale a maggiore prosperità e splendore con detrimento degli altri; ivi si rauna ogni elevata cosa, cadono gli altri in abbiezione e squallore. Ma lo Stato intiero coll'andare del tempo perde di sua reale grandezza, ed invilisce; imperocchè si forma esso a corpe di testa grossa e sproporzionata, ebbra sovente, e degli altri membri dimagriti, o flosci, la quale senza ostacoli predominando, edessendo di quella corrotta tempera a sè medesima, ed agli altri è cagione di sconvolgimenti e miserie. E se alcuno ambizioso con destrezza afferri la testa, il corpo menerà con ludibrio alla voglia sua, non v'ha parte di quello condizionata a gagliardamente resistere. Eppure non mancano stoltissima gente, che non credono potere la libertà gettare salde radici, che la capitale magnificandosi, e gli altri comuni dello stato

abbassandosi. Francia colla capitale sua è l'esempio più famoso e tristo delle calamità del concentrato, e quasi unico reggimento, della mancanza de reggimenti locali. E questa s'osservi flagrante contraddizione de francesi, e di coloro che gli seguono; eglino propugnano l'uguaglianza de' naturali dritti di tutti i componenti lo stato, e sovente il numero di que' dritti contro lo stesso volere della natura accrescendo, e si danno poi con ostinata violenza a stabilire tra' varii luoghi d'uno stesso stato una enorme disuguaglianza, un luogo superiore per ogni verso a tutti g'i altri; ma un luogo importa gli abitatori di quel luogo, e que' rarissimi che per ispeciali circostanze loro da altri luoghi vanno in quello a fermare stanza. Spirito quello è di municipalismo beffardo e pernicioso tanto più, quanto che in faccia a' volgari veste le seduttrici sembianze di caldo amore per l'universo popolo.

L'Inghilterra se debbe per molto la grandezza sua al suo reggimento misto generale, non per meno la debbe a' suoi locali reggimenti. Bowyer, sul modo onde governansi i comuni inglesi, dice: u sono invero piccole municipali repubbliche, che eleggono i loro magistrati, e maneggiano i loro municipali affari per mezzo d'assemblee deliberanti » (1).

E quel reggimento proprio non debbe lasciarsi solo a' comuni, o all'altre maggiori aggregazioni dello stato, bensì ad ogni istituto di pubblica utilità, e principalmente a quelli, che per la stessa indole loro sfuggono alla pedagogia di altri, che non sieno i membri stessi che gli compongono. E tali sono gl'istituti del pubblico insegnamento; cosa ridevole agli occhi d'ogni sapiente uomo, che un ministro, od alcun consiglio suo vogliano regolare i metodi e le materie dello scibile umano; presumere di conoscere di tutto il medesimo più di quanto ne sappia ciascuno, che ne professi una sola parte; arbitrare che l'ingegno d'un dotto abbondi

<sup>(1)</sup> Op. cit, Cap. XXII.

più nella facoltà dell'analisi, che della sintesi, del ragionare profondo ed esatto, o dell'ampio ed elevato; prescrivere per ogni generazione di discipline lo stesso tempo di meditare ed insegnare; imporre così pastoie, e lacciuoli a ciò che v'ha di più libero al mondo, e nella sua libertà di più prossimo a Dio, la mente di pochi privilegiati umani, che specula sugli arcani delle create ed increate cose per disvelarli all'universale de' simili loro.

§ VIII. Sino a metà del secolo decimo ottavo sul continente europeo non si era posta mente alla monarchia inglese; il primo Montesquicu ne espose per sommi capi il congegno, ed eccellente sopra tutte l'altre forme di reggimento la deffinì spezialmente in quanto alla politica libertà. Egli disse: a la democrazia e l'aristocrazia non sono stati liberi di loro natura. La libertà politica si ritrova ne' soli governi moderati. Ma ella non è sempre negli stati moderati. Ella v'è quando non si abusa il potere. Affinchè non s'abusi il potere, sa d'uopo che per la disposizione delle cose il potere infreni il potere... V' ha una nazione nel mondo che ha per diretto obbietto di sua costituzione la libertà polltica... Per iscoprire la libertà politica nella costituzione non fa d'uepo di molto travaglio. Se si può vedere dove ella è, se si è trovata, perchè cercarla? (1) Nulladimeno le sentenze di lui non furouo punto allora abbracciate; le dottrine predominanti erano quelle propugnate da Rousseau nel suo Contratto Sociale; questi diceva: che il reggimento semplice era il mi-

<sup>(1)</sup> Esprit des Lois, Liv. XI, Ch. 4, 5, 6. Lo Spirito delle Leggi vide la luce al 1748; in un anno e mezzo se ne fecero ventidue edizioni, come il Montesquieu scriveva il 27 maggio 1750 al marchese di Stainville; si veda Vie de Montesquieu, par M. C. A. Walckenaer. Intorno all'obbietto diretto della costituzione inglese, si veda quanto abbiamo considerato al Cap. I, § III, Parte Sec. di questa Introduzione.

gliore in sè per ciò solo, che era semplice; il che suona manifesta petizione di principio; e che il clima e non altro determinare dovesse la forma propria di ciascuna politica società; così per esagerazione falsava quanto sull'influenza dei climi il Montesquieu aveva divisato (1). Ma veracemente egli medesimo, e gli altri filosofi del tempo all'educazione concedevano specie d'onnipotenza creatrice; ed Elvezio in termini superlativi ne esprimeva la formula dicendo: « l'uomo è il prodotto de la sua educazione » (2); un Licurgo per loro era sufficiente a cancellare la più lunga e costante storia, ad abolire i più pertinaci e venerati costumi, ad aggiustare tutti i popoli della terra colla sua pedagogica legislazione. a ritornare l'uguaglianza degli spiriti e de' corpi, de' dritti e de' beni legge, della natura dalle leggi politiche, e da' pregiudizii conculcata, e per quella eguaglianza non potevano essere altri giusti reggimenti, che i semplici. Ondechè il Mably presagiva presta ed irrimediabile la caduta dell'aristocratico reggimento d'Inghilterra (3); Condorcet lo deplorava come non avente più per appoggio, che la superstizione nazionale e l'ipocrisia politica (4); e d'Alembert, pronunziando il funebre elogio di Montesquieu, l'Inghilterra bistrattava come isola famosa, che tanto si vantava delle sue leggi, e ne faceva sì reo profitto (5).

- (1) Contr. Soc. Liv. III, Ch. 7, 8. Quest' Opera fu per la prima volta pubblicata al 1762.
- (2) De l'Homme, de ses Facultés, Intellet. et de son Educat. Introd. questa opera fu postuma; ma essa contiene con maggiori sviluppi i principii stessi stabiliti in quella de l'Esprit, la quale vide primieramente la luce al 1758.
- (5) Législ. Liv. III, Ch. 2, pubblicata la prima volta ad Amsterdam il 1776.
- (4) Esqu. d'un Tabl. Hist. des Progrès de l'Esprit Hum. Neuv. Epoque.
  - (5) Quell' elogio fu premesso al Vol. Quinto dell'Enciclopedia.

E secondo l'archetipo di Rousseau ogni specie di reggimento semplice si riduceva a quello diretto del popolo, che a brevi periodi di tempo dovesse raunarsi per deliberare le leggi. e confirmare, o mutare l'esecutore delle medesime, un monarca, un presidente, o un consiglio; ondechè egli stesso con aperta contraddizione rigettava il gran momento, che alla diversità de' climi aveva attribuito; nè punto a quel reggimento diretto di popolo vedeva difficoltà nel suo numero o nel suo esteso territorio, conciossinchè ogni rappresentanza bandiva; egli l'addimandava, idea venuta dall'iniquo ed assurdo reggimento feudale, e diceva: « il popolo inglese pensa essere libero, egli di molto s'inganna, non lo è che durante l'elezione de' membri del Parlamento, tosto che eglino sono eletti, egli è schiavo, egli è un nulla » (1). E così quelli stravaganti concepimenti prevalevano, che Turgot, che tanti giudiziosi ne aveva in altri sociali argomenti, rimproverava agli anglo-americani di non sapere trarre profitto dalla felice condizione loro, affine di darsi reggimento semplice o diretto, ma correre dietro a servile e perniciosa imitazione del misto inglese (2). A cui con dotta opera rispondeva Giovanni Adams, provando colla storia delle antiche e delle moderne democrazie, che non mai era stata libertà in quelle, senza che la potestà legislatrice fosse esercitata da due distinte assemblee. e senza che l'esecutrice indipendente da quella in alcun modo vi partecipasse. E se egli nella disamina di alcuni reggimenti ando errato, nelle dimostrazioni del vero, cui mirava, colse alacremente il segno, e per non poco contribuì a che la patria sua si componesse a mirabilissimo reggimento (3). In

<sup>(1)</sup> Contr. Soc. Liv. III, Ch. XIV, XV.

<sup>(2)</sup> Lettre au D. Price sur les Constitutions Americaines, Paris, le 22 mars 1778.

<sup>(3)</sup> Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre, par M. John

Italia Filangieri se non trascorreva cotanto, pure nella sua Scienza della Legislazione, opera piena d'onesti e generosi sensi, scarsa di profonde e sane dottrine, i reggimenti semplici a' misti preferiva; mettendo a monte Polibio e Machiavelli, asseverando Montesquieu non avere conosciuta a fondo la costituzione d'Inghilterra, s'impigliava a dimostrarla incoerente, e perniciosa con un cumolo d'errori, e di sofismi (1).

Nonpertanto con singolarità pregevolissima in mezzo a quella specie d'unanime consenso degli scrittori un conterraneo di Rousseau, De Lolme dava un'ampia esposizione della Constituzione d'Inghilterra, e con critica assennatissima confrontandola con altre d'altri paesi d'Europa, le ascriveva sopraminenza su tutte, anche su quella della repubblica patria sua; e cotale opera poscia ha maggiormente comunata nel continente europeo la cognizione di quella Constituzione (2).

Adams; trad. avec des notes et observ. de M. de la Croix; Paris 1792. L'originale inglese fu pubblicato primieramente negli anni 1783-86-87 a Londra, ove dimorava allora Adams come ministro plenipotenziario degli Stati Uniti.

- (1) Lib. I, Cap. X in f. e Cap. XI. Il primo e secondo libro videro la luce insieme al 1780.
- (2) Constitution de l'Angleterre, ou État du Gouvernement Anglais, comparé avec la forme républicaine, et avec les autres monarchies de l'Europe. Quell'opera fa scritta primieramente in francese, e pubblicata in Olanda al 1770; quindi tradotta in inglese dallo stesso autore, e corretta dal barone Masseres, fu ristampata al 1778. Se ne sono fatte varie edizioni, e francesi ed inglesi, ed è stata tradotta anco in italiano; essa è tuttora tenuta in grandissimo conto nella stessa Inghilterra; ove se ne è fatta al 1853 una nuova edizione, che è da preferirsi a tutte l'altre, sendo con note e supplementi di Giovanni Macgregor, che contengono non solo alcune correzioni ed aggiunte, bensì l'indicazione delle riforme, che dopo quella opera sino al 1853 sono state fatte nel reggimento inglese.

Al 1789 quella scuola politica aveva già in Francia le moltitudini, o il Terzo Stato, a proseliti suoi; ed il programma della rivoluzione fu l'opuscolo di Sievès « Che è il Terzo Stato? » E non fu vero che esso domandava d'essere qualche coss nell'ordine politico, mentre era tutto ed era stato nulla; esso volle essere tutto, e così cominciò ad essere tosto che ottenne, che in uno si confondessero i rappresentanti suoi e quelli del clero e della nobiltà. Il Sieyés come i predecessori suoi si scagliava contro la costituzione inglese, la quale per lui monumento era di superstizione gotica (1). Nell'Assemblea Costituente non mancavano alcuni, che idee più imparziali avessero su di quella, e che contendessero, affinche ad esempio fosse tolta per la costituzione nuova che dovevasi dare a Francia; tra quelli Necker, Lally, Mounier più pertinace, che altri in quel proposito (2). Ma Sieyés aveva a vincere il partito, che era quello del Terzo Stato già signoreggiante. Oramai luogo comune è di chiamare colui testa di logica rigorosa (5); ma io non so perchè meglio non gli s'addica il chiamarlo testa angusta, che come ogni altra siffatta diventa sofistica quando a subietti complicati attenda; conciossiacche egli negli uomini non considerava che la sola eguaglianza de dritti, col quale principio solo non è dato di divisare la forma di reggimento accomodata a'varii popoli; e dal quale principio non è necessaria conseguenza che il reggimento politico debba essere il semplice; molto meno che essendo il semplice non debba costare che d'unica assemblea legislatrice; o se di due o tre, che per l'elezione ed

<sup>(1)</sup> Qu'est-ce, que le Tiers-État? ch. IV. § 7.

<sup>(2)</sup> Si veda Thiers, Hist. de la Révol. Franc. ch. III. Mounier su il relatore delle proposte del Comitato della Costituzione; egli espose ampiamente il suo sistema in un'opera intitolata Considérations sur les Gouvernemens.

<sup>(5)</sup> Thiers I. c. Mignet, Notices et Portraits Historiques et Littéra-res; le comte Sievés.

ogni altro rispetto elleno debbano essere uguali, e tosto confondersi in una, ove su d'un obietto differenziassero (1). La costituzione del 1791 opera di Sievés, aiutata dalla eloquenza inopportunamente usata da Mirabeau, se non attribuiva la legislatrice potestà direttamente a tutti i milioni de'francesi, lo faceva ad una sola assemblea, che neanco aveva in sè medesima alcuno impedimento a deliberazioni inconsulte e precipitate, avendo la facoltà di dichiararle urgenti; ed al re conferiva solamente una potestà esecutrice con un veto sospensivo non esercitabile in alcune momentosissime bisogne dello stato; fu essa sconcissimo reggimento democratico impropriamente addimandato monarchico (2). Necker avvegnachè riputasse, che il veto sospensivo e non assoluto fosse in Francia dalle circostanze sue speciali richiesto, pure assennatamente discorse sulla viziosissima struttura di tutta quella costituzione specialmente sotto l'aspetto della debolezza della potestà esecutrice, togliendo a confrontarla e coll'inglese e con l'anglo-americana si federale, che de singoli stati, e diceva: « in mezzo a due grandi modelli, che l'assemblea nazionale di Francia aveva sotto agli occhi, si osserva nella sua opera il risultato anfibio di tutte le incertezze del suo spirito » (3).

- (1) Des Vues sur les Moyens d'Exécution, dont les Reprèsentants de la France pourront disposer en 1789; e l'op. cit. § 6.
- (2) Tit. III sect. II e III. Sulla necessità assiomatica delle due assemblee nelle democrazie abbiamo a lungo trattato in questa Sec. Parte al Capit. Quarto S III.; su quella definizione di reggimento democratico si veda quanto abbiamo detto in questa medesima Parte al Cap. Primo S II. Invero Mirabeau era per il veto assoluto e contro il sospensivo, ma per una sola assemblea legislativa. Ass. Nat. Seanc. du I. 8. 9. Sept. Mon.
- (3) Du Pouvoir Exécutif dans les Grands États par M. Necker 1792; quel passo è al cap. IV del T. II, ed è preceduto da un bel paragone fra il reggimento inglese e l'anglo-americano, quell'opera merita di essere richiamata dall'oblio, in cui pare sia caduta.

I gravi errori dell' Assemblea Costituente di Francia furono fatale necessità come ha preteso Thiers? (1). Od avrebbe potuto quella trasformare i vecchi Stati in un reggimento all'inglese, e non lo volle, come il Burke le rimproverava? (2). O sarebbe stato il monarca colui, che prevenendo i primi arditi passi del Terzo Stato avrebbe avuta l'abilità di farlo, come testè ha opinato De Carnè? (3). Egli era longevo ed assai avanzato lavoro, o se meglio piaccia; congiura de're col popolo di distruggere i nobili, e quell'alto clero che co'nobili incorporato era; e queglino non avevano saputo difendersi nè colla forza del braccio, nè colla forza maggiore delle virtù, che beneficano l'universale: erano sviliti e depravati; e la corruzione non era di lore. soli, bensi della reggia, divenuta obbrobrioso mercato di cortigiane; il monarcato sotto Luigi Decimoquarto aveva aggiunto il fastigio da assoluta potenza, pure era pe' vizil logoro; e sotto la reggenza, e Luigi Decimoquinto pe' vizi era consunto; Luigi Decimosesto non era da rinvigorirlo, forse l'avrebbero potuto o Luigi il Santo, o Enrico Quarto. Cento settantacinque anni erano scorsi che colla perdita degli Stati Generali quella di ogni ordinamento di libertà si era laccompagnata; ed i parlamenti non avevano potuto, che tal fiata impedire, che la potestà d'assoluta tralignasse in tirannica; eglino che tanto avevano contribuito a fiaccare l'antica nobiltà. La corruzione dei morali può non avere efficacia di

<sup>(1)</sup> Op. cit. C. VII.

<sup>(2)</sup> Reflections on the French Revol.

<sup>(5)</sup> Études sur l'Histoire du Gouvernement Représentatif en France de 1789 à 1848 par le Comte Louis de Carné; Paris 1855, Ch. II; La Société française au dix-huitième siècle. Nonostante che in questo particolare, ed in alcun altro io dissenta dallo scrittore, pure reputo pregevolissima l'opera sua, e meritamente premiata dall'Accademia Francese, perchè egli in generale con senno, ed imparzialità estima le cagioni, e gli effetti degli svariati successi.

menar di sotto un politico consorzio, solo ove ordini liberi lo governino, perche questi di continuo infondono al medesimo tempera forte da conservarlo, e possono anco pervenire a risanarlo; ma ove gli uni mancano, l'altra compie l'opera sua di rovina. La convocazione degli Stati Generali non su il rannodamento d'una interrotta catena, chè il tempo passato era troppo lungo, bensì la confessione manifesta dell'impotenza della monarchia assoluta, e della dappocaggine della nobiltà. La corruzione de'grandi non poteva non apprendersi al popolo, appresso il quale erano altri due motivi di sconvolgere il consorzio, i lunghi patimenti, ed una abbondante ignoranza; così le false e sovvertitrici dottrine di Rousseau e degli altri filosofi se dalla materia, che era in fermento, avevano a gran pezza tratta l'origine loro, la materia medesima ebbero con agevolezza ad inflammare. Donde a me pare che non fosse dato di comporre un reggimento sull'esempio dell'inglese nè alla Costituente Assemblea, nè al monarca. Ma con più risolutezza dico: che fatale necessità non trascinava quella a que'falli suoi, che sulla perversità avevano l'addentellato. le non credo e necessità siffatta, bensì a que la di taluni mutamenti sociali o politici, ove da potenti cagioni vengano mossi. Egli era quindi inevitabile non solo che andassero aboliti i privilegi della nobiltà e del clero, ma pure che s'ef fettuasse un mulamento di reggimento in una monarchia mista di democrazia, e con ordini aggiustati, non in quello reggimento informe del 91, e nè punto in altro simile a quello del 1830 assai difettivo, di che in breve parleremo; una assemblea di nobili ereditarii era impossibile in Francia all' 89, lamentabile impossibilità per la stessa monarchia, ma essa ne era stata l'antico fabbro. Ed un buono reggimento avrebbe divietato, che mascalzoni commettessero in settembre le prime carnificine scellerate; e con un buono reggimento non sarebbe stato il patibolo d'un re, che l'intrepido e pietoso Daunou diceva alla Convenzione: non ha

giovato mai a'popoli (1); ne sarebbe stata quinci la tirannide d'una iniqua ed audace minorità, che di prezioso sangue allago la Francia, s'attentò di convertirla in empia, e d'orrore riempi il mondo.

Ambi falsi sono nella scienza politica i due sistemi esclusivi, quello che leva ogni imperio delle circostanze, in cui gli uomini si trovano, 'e tutto fa dipendere dalla volontà loro; e l'altro che ogni potenza toglie alla loro volonta, e tutto a quell' imperio attribuisce; vi sono circostanze insuperabili; nelladeerchia delle quali trovandosi un intiero popolo, la volontà umana non può farnelo saltare fuori, ma può entro la medesima guidarlo in modo, che egli non vi si dibatta e soccomba. Tutta la scienza politica suppone alcune circostanze di cose necessarie, ed altre no; e se mancassero l'une o l'altre, ella non sarebbe che una gran vanità. Imperochè se le circostanze fatalmente traggano gli uomini volenti, o non volenti, a che affaticarsi in cercare norme, affinche eglino prosperamente si governino? e se niuna circostanza di tempo o di luogo, o delle qualità proprie degli uomini determini la loro volontà, se questa non abbia altra cagione di se che sè modesima, ove attingere quelle norme cotanto desiderabili? come fare assegno che un successo figli un altro? il concatenamento delle cause e degli effetti, l'essenza stessa dell'umano sapere, rerum cognoscere causas, sarebbe per sempre ita in politica.

La costituzione francese del 1791 imitata fu dalla spagnuola, decretata a Codice al 1812, e quanto all'unica assemblea legislatrice, e quanto al veto sospensivo del re. Meno scusabili de' francesi legislatori sono stati gli spagnuoli d'allora; giacchè la mala prova di quelli due fondamentali ordinamenti era stata; e le condizioni sociali e politiche di Spagna meno difficoltà, che quelle di Francia del 91, para-

<sup>(1)</sup> Ass. Nat. Seanc. du 16 Janv. 1793. Mon.

vano innanti per determinarsi una monarchia costituzionale bene aggiustata. Arguelles, con parole armoniose, ma non veraci poteva dire, che con quelli istituti si ritornavano in vigore gli antichi della nazione, i quali da capo a fondo ne differivano (1). E meno scusabili ancora degli spagnuoli sono stati i legislatori napoletani del 1820, i quali non seppero far di meglio che di peso la Cadiciana appiccare alla patria loro, imperocchè eglino ciechi si mostravano alla trista esperienza, e di quella medesima e della francese del 91; che se avessero voluto ad ogni costo una bella e fatta abbracciare, la francese del 1814 avrebbero dovuto per evidenti ragioni preferire. Nè egli hassi da portare giudizio molto dissimile su' legislatori portoghesi del 1821, che la Cadiciana a grandissima pezza esempiarono, e tutta intiera per la potestà legislatrice ed esecutrice (2). Ondechè la Carta constituzionale, che, secondo la francese del 1814, ottriava al 1826 D. Pietro a' portoghesi, indubitatamente era mutazione di grandissimo miglioramento (3). Quando gli spagnuoli legislatori

- (1) Discorso Preliminare della Commissione delle Corti, incaricata della proposta della Costituzione, la quale fu presentata il 24 dicembre 1811; Arguelles fu l'autore di quel discorso, che alcuni Spagnuoli hanno detto essere un torrente harmonioso de palabras.
- (2) Le basi della Costituzione Portoghese furono decretate al 9 marzo 1821; la Costituzione stessa al 15 sett. 1822. I Portoghesi legislatori non adottarono il complicato ed improvvido sistema elettorale degli Spagnuoli, così anco giudicato da Toreno, benchè caldo difensore della Cadiciana; Storia della Guerra e Riv. di Spagna, Lib. XXIII. I Napolitani pure quello si piacevano di trapiantare nella patria loro.
- (3) Data a Rio-Gianeiro il 29 agosto 1826; con singolarità vi si abbracciò iu alcuna parte l'opinione di Constant sulla divisione dei Poteri Constituzionali; imperocchè al Tit. V, C. I si disse, che al re pertineva il Potere Moderatore, e tra quello si noveravano l'elezione de' Pari, la Convocazione delle Cortes, l'elezione de' ministri e simili.

avrbbe tollerato un reggimento assoluto; e Luigi XVIII ottriò la Carta. Ma egli non ismesse la massima, che tutta la podestà dello Stato stesse nel re, e rammentò che i Comuni da Luigi il Grosso avevano ricevuto l'affrancamento, e da S. Luigi e da Filippo il Bello l'ampliazione e conferma de' dritti loro, chiamò la parìa antica istituzione nazionale, ed i deputati del popolo gli antichi campi di Marzo e di Maggio, ed il Terzo Stato (1); e ne conchiudeva che la podestà legislatrice a lui s'apparteneva, onde ed ottimati e popolo non avevano che a deliberare su quel, che al monarca piacesse. Se non era espresso, che il monarca avesse facoltà d'annullare la legge sancita, era una conseguenza che a quando per improbità poteva tirarsi, ed a quando per disaccortezzo, come da Carlo X fu fatto. Pure la Carta del 1814, esem-

derico di Wurtenberg fu il primo, che la mantenne dando allo stesso 1815 una costituzione, la quale fu degli stati raunati in assemblea rigettata come scarsa di debite franchigie; modificata, fu quinci accettata e sancita dal figliuolo re Guglielmo al 1819. Il Granduca di Sassonia Weimar fu il più fedele osservatore di sua promessa, egli decretò al 1816 la Costituzione per sua volontà proposta dagli Stati. Il re Massimiliano di Baviera, ed il Granduca Carlo di Baden diedero le Costituzioni al 1818. Il re di Prussia e l'imperatore d'Austria non ne diedero punto. Gli altri principi le concedettero susseguentemente con ritardo, e con assai ristretta partecipazione de' popoli alla legislatrice potestà. L'attuale re di Prussia Federico Guglielmo IV a replicate istanze degli Stati provinciali, e del municipio di Berlino la concedette finalmente al 1847. Oltre al testo delle medesime Costituzioni, si veda Storia del popolo Tedesco di Edoardo Duller, traduzione italiana con appendice per G. Sandrini, Lib. VII c. IX, e segu. I varii paesi di Germania erano in condizioni sociali e politiche tali, che bene a loro si sarebbero aggiustate costituzioni all'inglese; principi e popoli non ebbero il senno di volerle.

(1) Preambulo della Costituzione francese 4-10 giugno 1814.

plata come era dalla costituzione inglese, concedeva larghe libertà, delle quali ogni ombra sotto l'impero era disparsa, e nell'inasprimento delle parti vinte e vincitrici era un mezzo assai ponderato di conciliazione. Era intanto alla Carta da appuntarsi, che la Camera de' Pari, come istituita fu, poco s'affaceva a Francia. Io credo contro l'opinione di molti, che una assemblea aristocratica, la quale partecipasse alla sovrana potestà, fosse in Francia meno fuor di luogo al 1815, che al 1789; imperocchè i reggimenti democratici avevano abbastanza ammaestrato di quali disastri fossero gravidi, e da per sè, e come cagione del militare dispotismo; e però un reggimento misto d'aristocrazia non s'affacciava più alle menti, come all' 89, la causa inevitabile delle sociali m serie, e l'oltraggio manifesto a dritti del popolo, secondo che una falsata filosofia aveva con imperturbabile dommatismo stabilito. Senza che, mettere da banda affatto l'aristocrazia non era a' Borboni possibile; ella che aveva divisi con loro i lunghi affanni, doveva con loro avere la ristaurazione sua. Ma penso, che una Camera de' Pari eletta dall'ordine de' nobili alla maniera irlandese, o meglio alla scozzese, sarebbe stata più acconcia a Francia; imperocchè avrebbe ritratta sua origine dalla storia, onde la nobiltà agli Stati Generali interveniva, e l'ordine intiero si sarebbe al nuovo reggimento attaccato; e quell'ordine, all'opportunità dal re creandosi nuovi nobili, si sarebbe potuto allargare, quando il merito si sarebbe ricompensato, e quando appagata alcuna ambizione pericolosa, l'invidie e l'ire della borghesia si sarebbero calmate; ed il numero si sarebbe sempre accresciuto di coloro, che al mantenimento della parte aristocratica nel politico reggimento fossero interessati (1). Che se per ciò, che è quindi

<sup>(†)</sup> I Pari Irlandesi al numero di ventotto sono eletti a vita dalla

avvenuto pare, che in Francia non sia più compatibile una aristocrazia col politico reggimento, quell'ordinamento avrebbe servito ad apparecchiare gradatamente e senza perturbazioni una savia riformagione.

In Francia per la Carta del 1814 la scienza del reskimento costituzionale fu trattata con molta perizia in isvariate questioni alla tribuna de' deputati, ed a quella de' Pari avvegnachè priva fosse di pubblicità. A Royer-Collard ed a' seguaci suoi, nonostante la poca perspicuità e sovente incertezza delle loro opinioni, un imparziale non negherà mai la laude per la copia del sapere, e per gli sforzi ad ostacolare le pretese delle due opposte ed intemperate fazioni. Con prestanza su d'altri scrissero Beniamino Constant, Chateaubriand. Madama de Stael, togliendo eglino ad esaminare l'indole propria della monarchia costituzionale colla guida del lungo, e splendido esempio, che ne porgeva l'Inghilterra. Constant espose lucidamente il congegno e la rispondenza delle varie parti, l'una all'altra indispensabile della macchina governamentale, affinchè essa movesse dirittamente, e producesse l'opera sua. Pure egli errava in considerare come notori costituzionali, e diversi, ordini diversi dello Stato, che il medesimo potere esercitassero (1); Chateaubriand con grandiloquenza segnava i difetti della Carta francese, e celebrava le liete speranze d'una ben confinata libertà (2). Se Chateaubriand conside-

nobiltà irlandese; i Pari Seozzesi al numero di sedici sono eletti al principio di ciascuno parlamento dalla nobiltà scozzese.

Balbo dice, Libro I delle Rivoluzioni, Cap. 8, che la paria alla scozzese ed all'irlandese era stata proposta da Chateaubriand; io ignoro donde egli abbia ciò ricavato; anzi non so come quella opinione possa essere stata propria dell'autore delle Riflessioni Politiche, e della Monarchia secondo la Carta; nel Cap. XV di quella, e nel XIII di questa la paria ereditaria, ed elettiva per il re è apertamente sostennta.

- (1) Des Pouvoirs Constitutionnels 1814.
- (2) Réflexions Politiques, déc. 1814. La Monarchie Selon la Charte sept. 1816.

rava non separabili cose il reggimento monarcale libero. e la famiglia degli antichi unti; se Constant riputava a quello solamente necessaria l'eredità de re, che venissero pure da altri lombi, tale differenza non partoriva dissidio tra loro intorno a' veri primi, e fondamentali del reggimento monarchico costituzionale; bensi intorno al dritto de' popoli di scuotere il giogo di re, che la libertà ne manomettesse (1). Tramezzante tra que' due s'apponeva meglio al vero la figliuola di Necker, nè all'arbitrio de're, ne all'arbitrio de'popoli pendendo; seguiva ella le idre dell'illustre padre suo, ampliandole ed abbellendole coll'originalità della finezza, ed eleganza del suo ingegno (2). In quella medesima stagione Francesco Guizot dalla cattedra insegnava non solo sull'origine de' reggimenti rappresentativi in Europa, bensì sulla storia dell'incivilimento d'Europa, e spezialmente di Francia; egli espertissimo è quando analizza il complesso e l'intreccio, lo svolgimento ed i portati de' civili fatti de' popoli, ma quando vuole salire alle teorie, viene meno, come sopra abbiamo dimostrato; e però nel divisare le norme e le pratiche, onde debbonsi reggere i popoli, fallisce.

In Italia quando cadeva il dispotismo napoleonico, G andomenico Romagnosi scriveva la sua Scienza delle Costituzioni, che postuma ha veduta la luce. Egli, che era stato sommo in avere con mirabile sintesi sotto unico principio di rigoroso dritto considerato l'incivilimento morale, politico, ed economico de' popoli; ed in avere con nuova ampiezza analizzata la ragione penale, in divisare il costituzionale reggimento andò piuttosto in fallo che nò. Concios-

<sup>(1)</sup> Sulla questione della legitimità, e l'opinioni di Constant e Chateaubriand pronunziate in Francia al 1830, si veda Cap. Sec. § III, Parte Sec. di questa Introd.

<sup>(2)</sup> Considérations sur les Princ. Événem de la Révol. Franç. opera postuma pubblicata al 1818.

siachè poco conobbe e manco apprezzò lo storico procedimento del reggimento inglese, e però la cooperazione in esso di tutti e tre le parti, monarchica, aristocratica e democratica, e sbagliò per cadavere il suo corpo ridondante di vita. Invece vagheggiò molto le teorie di Sievès, e deferi molto al regime consolare di Francia. Ondeche concepi una monarchia nazionale rappresentativa, come egli la dimandò, cosi divisa in tante podestà, re, consiglio suo, assemblea nazionale, senato, o tre podestà collo stesso nome. protettorato politico, consulta di Stato, istituto politico, comitato di provvidenza o balia, e con tali attribuzioni di antagonismo, e tale intreccio tra di loro, che l'attività di ciascuna nella pratica verrebbe ad essere annichilata da quella dell'altre, e la macchina governamentale senza abilità d'operare si sconnetterebbe. Purnondimeno in quell'opera le profonde osservazioni non si desiderano ne particolari. ed il vedere complessivo del robusto intelletto vi campezgia; vi si considerano le attinenze degli Stati europei tra di loro e per la forma del reggimento, e per la rispettiva potenza.

Al 1850 la possibilità di mantenere in Francia un reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia cessava; alla rivoluzione aveva dato motivo la violazione della Carta commessa dalla monarchia, aveva data opera la borghesia, che importa i maggiorenti del popolo; se il dominato assoluto della democrazia era ancora memoria di lutti e di timori, l'aristocrazia stimavasi corpo indissolubilmente legato al ramo borbonico cacciato in bando, sendochè questo con sè l' aveva condotta alla signoria; l'aristocrazia ne' partiti era quasi sempre stata stretta colla monarchia, nulla aveva ne' tre lustri operato di proprio, che le desse splendore, e riputazione di potere all' occasione di momentose bisogne rendere momentosi servigi alla cosa pubblica; ed in quei tre lustri l' idea dell' uguaglianza del dritto di tutti alla par-

tecipazione del politico reggimento non solo si era maggiormente diffusa, bensì cominciava ad essere sopraeccitata, ed oltremodo traviata per le dottrine, o meglio errori delle scuole comuniste e socialiste, che più alla larga e con più particolareggiato tenore, che pria e durante la rivoluzione dell'89 non si era fatto, venivano insegnati, e presso il comune penetravano. Unica assemblea legislatrice rammentava la costituzione del 1791, l'origine prima d'infinite calamità; due assemblee legislatrici, e tutte due di membri eletti, in una a vita e dal monarca, nell'altra a tempo e dal popolo, sembrarono una novità d'evidente costrutto, perchè nettava da un canto la legislatrice potestà della parte aristocratica, da un altro supponevasi, che niuna delle tre parti necessarie al buono esercizio di quella potestà venisse ad essere desiderata. Pareva l'intento, per secoli lunghi, delle generazioni di Francia finalmente si conseguisse, re e popolo, e non altro; e si conseguisse nel modo migliore escogitabile, non il re che imperasse assoluto, ed il popolo che ubbidisse spensierato, come già stato era; ma re e popolo che imperassero insiememente, ed il popolo lo facesse per mezzo de' suoi migliori, i rappresentanti da lui medesimo eletti; ed in tal guisa si stabilisse una monarchia, che veramente addimandare si dovesse rappresentativa (1). Ma per amore del vero i chiaroveggenti non la pen-

<sup>(1)</sup> Monarchia Rappresentativa non può significare, che un reggimento d'un monarca, e di rappresentanti del popolo, o almeno dei rappresentanti d'un ordine; l'esservi due assemblee legislatrici non monta, quando niuna esista da per se, ma per elezione del menarca, o del popolo, o da un ordine. Quindi con proprietà di linguaggio si chiamera monarchia rappresentativa il reggimento francese del 1830, quelli presenti del Belgio, del regno Sardo e simili; ma non punto il reggimento inglese, posciache i Pari inglesi non rappresentano ne il popolo, ne alcun ordine, e come lo stesso monarca per dritto ereditario partecipano alla potestà sovrana; quindi quel reggimento e simili sta bene addimandare Monarchie Constituzionali, secondo il senso,

savano così, scorgevano che un profendo e pericoloso mutamento avveniva nel reggimento monarchico costituzionale; lo stesso Casimiro Périer, in proponendo che la parla finisse d'essere ereditaria, diceva a' deputati, che la teoria costituzionale cedeva innanzi alle circostanze, che l'indipendenza di quel corpo, la quale era da considerarsi come protettrice della libertà politica, andava perduta, e che egli lasciava a loro una gran parte di risponsabilità in quella deliberazione. Pure il torto di quel ministro, e de' seguaci suoi fu di opinare, che una parla eletta dal popolo sarebbe stata istituto peggiore di quella eletta dal re, non accomodato alla conservazione, non accomodato al progresso delle cose (1),

Il successo pienamente confirmo la non lieta aspettazione; quell'assemblea dal re eletta niuna forza aveva per sè medesima, niuna ne dava al monarcato; uomini che nella loro individualità egregia per iscienze, lettere, eloquenza, o gesta di svariate maniere, avevano volantà propria e ferma, erano circondati di splendore, ed esercitavano autorità appo l'universale, quando in quel corpo venivano a formarsi, soffrivano

omai attribuito a questa voce, di monarchia non pura, bensì in alcuno modo mista; onde ciò non toglie che la voce constituzionale, come esprimente il genere, possa applicarsi anco alle monarchie rappresentative. Cotali avvertenze non sembreranno superflue a chi sa come il linguaggio in questa materia non è ancora con certezza determinato, e quanti errori nelle scienze sociali dirivano da sensi equivoci di parole.

(1) Séanc. de la Chambre des Députés, 27 août 1831. L'eredità fu difesa da Bérenger, relatore della Commissione della Camera dei Deputati per la proposta della legge, 19 sept. e difesa altresi da Thiers, e Royer-Collard, 3 oct. da Guizot e Berryer, 5 oct. L'herbette fu per la paria eletta dal popolo, 19 sept. Moniteur Univ.

La legge abolitiva della Paria, ereditaria fu sancita al 29 dic. 1831; abrogò l'art. 23 della Carta del 1830, che era lo stesso dell'art. 27 della Carta del 1814.

specie d'ottenebrazione, e di vitale indebolimento, e si rendevano incapaci, siccome a contrastare a' divisamenti del monarca, così a quelli del popolo. E ciò non è avvenuto in Francia solamente, ma è avvenuto, ed avviene ove quell'istituto è, come nel regno greco e nel sardo (1); per lo che hassi a conchiudere essere vizio intrinseco nell'istituto, e non negli uomini qualità impari alla grandezza di quello. Ed il vizio fassi manifesto, considerandosi che una assemblea legislatrice eletta a vita dal re non ha esistenza propria, ed indipendente nè per l'origine, nè per la continuazione sua, come l'ereditaria, od altra che fosse eletta da nobili ereditarii, e rappresentasse i medesimi, o altra che si rifacesse per sua propria elezione. Quelta assemblea non ha più valore che un consiglio del re, che pubblicamente pronunzii l'avviso suo, anzi in un reggimento monarchico rappresentativo ne ha meno che il consiglio del re, il quale tiene il governo dello stato colla maggiorità dell'assemblea eletta dal popolo, e lo lascia quando mai quella abbia perduta; ondechè si vede che il consiglio del re, o i ministri, questi ufficiali supremi e del re e del popolo, con massima agevolezza impongono il talento loro all'assemblea legislatrice eletta a vita dal re. E da ciò segue il deplorabile sconcio, che non v' ha corpo intermedio che impedisca il cozzo, in cui possano venire re, e popolo, e ripari al rovescio della fondamentale legge dello stato; e l'altro sconcio che è continuo, ed è deplorabile così nelle monarchie, come nelle democrazie, e guasta ogni altro ordine dello stato, cioè le leggi

<sup>(1)</sup> La Costituzione del regno di Grecia, di marzo 1844, attribuendo al re, come la francese del 1830, l'ielezione de' Senatoria vita, non è larga come quella in determinare le qualità degli eligendi, ed ha stabilito un limite al loro numero, Art. 70-74. Lo Statuto del Regno di Sardegna del 4 marzo 1848 in questa materia è specie di copia di quella costituzione francese.

tutte, e spezialmente le più importanti non vengono deliberate che da una sola assemblea, la quale per la sua stessa natura è corriva, e di lontane prevedenze assai scarsa: l'assemblea che dovrebbe essere più ammodata ed oculata non sembra avere altra funzione, che registrare le leggi, come i parlamenti francesi, o senati, o corti d'altri paesi in tempi andati facevano. Ed in ciò non solo la legge costituzionale è falsata, ma, peggio, è falsata ancora la pubblica opinione. la quale s'impazienta e s'inquieta del ritardo, che quell'assemblea opponga alla regia sanzione delle leggi; quando la scienza del riformare, e la civile prudenza vogliono, che dopo lunghe e mature disamine le leggi sieno deffinite; e quelle tanto più lunghe e mature, quanto queste più gravi e più generali bisogne risguardano. Ondechè mentre in Inghilterra, antica e savia maestra nel governo di monarchia costituzionale, non v'ha esempio, e romoroso scandalo sarebbe, che una momentosa legge, tosto che proposta, venisse approvata e dalla bassa e dall'alta Camera; negli altri paesi d'Europa nuovi, e poco esperti in quel regime, leggi momentosissime a furia si decretano dall'assemblea eletta dal popolo, e da quella eletta dal re con docilità si accolgono. Ondechè torna chiaro, che ad altri istituti fa d'uopo dar di piglio per comporre in monarchia costituzionale una altra assemblea legislatrice.

De' quali varii s'affacciano alla mente, e due si son messi in pratica, uno nel Belgio, l'altro in Ispagna. Nel Belgio è stato scelto un istituto, che è affatto opposto al francese del 1851; per sua ventura quell'esempio non era stato, chè altrimenti con facilità si sarebbe imposto (1). Il se-

<sup>(1)</sup> Gli Art. risguardanti il senato furono deliberati dal Congresso il 16 dicembre 1830; le discussioni furono assai lunghe, ed i partiti proposti assai varii; si veda l'opera di Ernesto Vandenpeereboom, Du Gouvernement Représentatif en Belgique, 1851-1848, Bruxelles 1856, Liv. I.

nato belga è eletto da coloro medesimi, da' quali si elegge l'assemblea de' deputati, e però quello, come questa, parimente il popolo rappresenta. Cotale istituto ha indubitatamente provato bene finora; quel senato è stato vigoroso corpo, che alcuna volta ha avuta volontà soprabbondante, e non arrendevole (1). Nulladimeno considerato in sè medesimo inclina la costituzione verso la forma democratica, sebbene dopo l'esperienza del 1848 appaia, che attese le condizioni tutte, in cui versa il Belgio, la monarchia abbia salde radici. E tra quelle condizioni io novero quella cagione fecondissima di prosperità, ed argomento precipuo di concordia di uno stato, il regime proprio ed indipendente de' Comuni; al quale nel Belgio i cittadini di tutti gli ordini, come ha osservato un chiaro italiano, attribuiscono maggiore importanza, che alla stessa generale costituzione; per loro toccare il Comune è toccare l'arca santa (2).

Un senato, secondo la costituzione spagnuola del 1837, i cui membri si propongano dal popolo, e si scelgano dal re, molto conforme è alla natura stessa della monarchia rappresentativa, e molto più che il senato alla maniera del Belgio; imperocché quello allora generato viene da ambe le parti, che nello stato hanno esistenza propria ed indipendente, e non dovendo la sua nè intiera all' una, nè intiera all' altra, può all' una far fronte pontando sull' altra, e viceversa. Per lo che la riforma del senato fatta in Ispagna al 1845, copia della paria francese del 1830, è stata un deterioramento della costituzione, tanto più rimproverabile agli autori suoi, quanto che quindici anni dimostrato avevano quale fosse l' indole sua; eglino hanno gravemente errato nel credere che un senato, come la paria francese, sarebbe stato un forte scudo

<sup>(1)</sup> Op. cit. Lib. cit. e lib. VI.

<sup>(2)</sup> Le Comte Arrivabene, Situat. Écon. de la Belgique (Journal des Écon. T. 5, An. 1843).

della monarchia minacciata da continui popolari colpi, mentre che esso invece lasciavala affatto scoverta; ed un pericolo perenne ne è nato, o che le prerogative di lei fossero sopraffatte, o che ella le franchigie del popolo sopraffacesse. Dondechè ora si ha il proposito di ricomporre in meglio quell'assemblea (1). Senza che, a quel tumultuare incessante di Spagna, a grandissima pezza contribuisce la distruzione delle sue antiche e poderose libertà municipali, ed il concentramento governamentale, questa altra pessima imitazione di Francia; il quale lì, ed ovunque corrompe e frustra degl'istituti buoni, come il regime locale vigoroso corregge e ritempera alquanti istituti cattivi.

Ed a me pare che, secondo le varie condizioni, in cui si trovino i popoli, quell' ordinamento del Belgio, e più quello di Spagna del 1837 debbono assai considerarsi, ed alcuni altri ancora. Tra' quali io novero quello che lo stato si dividesse in varie aggregazioni, nel che la storia passata ed i siti dovrebbero apprestare delle norme, e ciascuna di quelle inviasse un eguale numero di senatori, nonostante il numero disuguale di sua popolazione; un tale ordinamento. che sarebbe quello della Federazione Anglo-americana, specialmente potrebbe attagliarși ad uno stato vasto, e di popoli non molto simili, e sarebbe un riparo alla prepotenza delle numeriche maggiorità. Un altro ordinamento sarebbe quello, che i varii ordini d'uno stato, quello de' proprietarii di terre, come quello de' manifattori e de' commercianti. i corpi dei dotti, l'università e l'accademie inviassero degli eletti loro, e più secondo la presunta capacità loro, che secondo il loro numero. Se una volta il solo ordine de praprietarii di terre, o dei nobili formava l'alta assemblea legislatrice, chè quello era ordine, che non aveva uguali;

<sup>(1)</sup> Discorso della regina di Spagna all' apertura delle Cortes di questo 1 maggio 1857.

or che gli altri ordini gli stanno bene a canto, possono con esso costituire quella, e con quelle qualità che necessarie le sono; che i corpi de' dotti mandino de rappresentanti nella Camera bassa, è legge d'Inghisterra, ed è stata legge di Sicilia; e che li mandino nell'alta è stata ed è legge di varii paesi di Germania; e che secondo la presunta capacità, anzi che secondo il numero degli elettori, sia il numero degli eletti, è opportuno modo, affinche piuttosto il lume della ragione, e non la forza del numero vinca i partiti; che se alla fine è di necessità politica, che questo in qualunque convegno umano prevalga, che vi prevalga il meno possibile è desiderabilissimo provvedimento.

Ma il numero non avra mai da lamentarsi, sia che il primo, sia che il secondo de' divisamenti miei s'abbracciasse, una volta che esso compone l'altra assemblea legislatrice. Anzi a me pare che con quei divisamenti, o altri simiglievoli mirabitmente si coordinano insieme legislatori, che abili sieno a fare quel bene, che altri non saprebbero.

§ X. La rivoluzione francese del 1848 è stata immediato effetto di due pessimi fondamentali ordinamenti, la paria, di che abbiamo detto, e la legge elettorale, l'una cagione meno appariscente che l'altra, eppure non meno reale; conciossiachè una paria, che non fosse stata di quella assoluta insufficienza, avrebbe potuto dare le mosse all'elettorale riforma, e non avrebbe permesso alla monarchia ed a' consigli suoi di governare con una rappresentanza legale sì, ma menzognera, chè il cotanto sparuto numero d'elettori non era la Francia; avrebbe potuto fare che il parlamento francese divenisse onorato aringo di parti che professassero de' grandi principii politici, avvegnache dissimili, e non fosse, come pur troppo era, ignobile arena, in cui ardenti ambiziosi, a danno della cosa pubblica, si disputassero di ghermirne il governo (1). I

<sup>(1)</sup> Sulle condizioni politiche di Francia e per le parti, e per la

grandi principii politici erano così abbandonati, o piuttosto spreggiati dal 30 al 48, che, mentre durante i quindici anni della ristaurazione egregie e numerose opere di morale, e di politica scienza avevano avvivata ed illustrata la Francia, ne' diciotto anni seguenti esse quasi affatto mancarono, e quel che è peggio non pare, che fossero state desiderate (1). Egli è sventura somma per la civiltà europea, che dall'89 in poi l'efficienza di Francia sul continente europeo è potentissima; che se ne' tempi di trambusti e di lotte quella è quasi inevitabile per la sua posizione e materiale forza, nei tempi di pace non si scansa, perchè coloro, che tengono il timone degli stati, sono ordinariamente gente d'intelletto imitativo, e privo di virtù propria; dondechè alle rivoluzioni europee del 1848, principiate in Italia, i governanti non sapevano che dare a' popoli la costituzione francese del 1830; succeduta la rivoluzione francese, nel generale sconvolgimento i popoli non facevano che le scimierie sue; e le rivoluzioni

paria, e per la legge elettorale sono piene d'osservazioni veraci, e d'esatte prevedenze le lettere di De Carnè ad un membro della Camera de Comuni, scritte al 1839. Du Gouver. Représen. en Franc. Lettres. etc.

(1) Guizot ministro dell' istruzione publica in agosto 1844 stabili la cattedra di diritto costituzionale alla facoltà di diritto di Parigi, e la conferì a Pellegrino Rossi. Costui non aveva mente originale e prepotente, bensì fina e penetrativa negli svariati subbietti a quali s'applicava; ed allora in Francia non era facile trovare un maggiore di lui. Sarebbe desiderabile che le sue lezioni vedessero finalmente la luce. Mignet, Not. et Portr. Polit. et Lit. Rossi, dice: che sessanta pagine solamente del suo corso di diritto costituzionale sono state stampate. Quell'illustre sulle soglie del Campidoglio cadde spento per iscellerato ferro; cadde vittima di sua coscenza e di sua prudenza civile, che gli vietavano d'accondiscendere alle voglie sfrenate, e plebee; e quanto egli vedesse il vero, l'attesta la storia delle sventure seguenti, che Roma, anzi quasi Italia tutta hanno colpita.

compresse, cosi i vecchi reggimenti ritornati, come alcuno nuovo sorto, avvegnachè indubitatamente a quelli superiore, seguono Francia, la quale alle varie forme di reggimento singolarmente si presta, per le varie che incessantemente in meno d'un secolo ne ha tolte per sè, ma che tutte peccano d' ordini non aggiustati, e di eccessivo predominio della podestà sovrana e centrale dello stato, in guisa tale che monarchia costituzionale, repubblica democratica, o impero non importano, che mutamento nella composizione della potestà centrale, o sovrana, ma non punto di tutte l'altre, con cui quella governa lo stato; dal quale inconcusso fatto due inconcussi corollarii derivano: l'uno, che tutti gli ordinamenti politici di Francia difettano di libertà, altrimenti su d'un impero non potrebbero adagiarsi; l'altro, che le rivoluzioni con facilità sono praticabili, perchè non colpiscono l'intiera vita del civile consorzio.

Ma se la rivoluzione del 1848 era evitabile, era dato allora, o sarà dato finalmente a Francia di riposarsi in un reggimento ben composto di libertà, o sarà sua irrimediabile sorte il perire? Se una politica società non può durare e progredire senza una aggiustata forma di reggimento, non lo può neanco e meno, se cada in una intiera corruzione; per questa io intendo quella che non solo è ne' cuori, bensì nelle menti; non solo il calpestare ogni cosa, che sarà eternamente santa, coll' opere, bensì il pensare che lo comandino le leggi stesse dell' umana natura; intendo l'immoralità elevata a principio d'alta ragione; che ciò sia la condizione di Francia e per il numero de'suoi sofisti somigliando al Basso impero, e per il numero delle plebi somigliando a Roma, quando i Cesari col pane ed i circensi la dominavano, a me pare che evidente sia; anzi di quelli sofisti l'impudenza e la mala fede non agguagliò mai l'impudenza e la mala fede degli odierni sofisti di Francia, e di quelle plebi la vilta era maggiore, ma la temerità minore dell'odierne plebi di Francia. Gl'imperi col dispotico avvicenda (1). I vasti imperi, o stati, che sieno di popoli agglomerati di varia razza, e sussistenti solo per continua violenza d'armi, vanno altresì naturalmente a scomporsi, tosto che quella viene meno; la quale non potendo essere mai durabile, quelli più presto che gli altri aggiungono la meta loro.

Per le quali considerazioni speciali su Francia, e generali sulla civiltà, conchiudo: che gl'imperi russo ed austriaco, come Francia, sebbene per cagioni diverse, sieno destinati parimente a sparire, sopravviveranno con incremento d'ogni bene i popoli loro; che Germania è in condizioni non solo politiche, bensì sociali, migliori di Francia; imperocchè i pessimi errori, sovvertitori de' consorzi umani, sebbene vi sieno insinuati, pure non l'hanno ancora ammorbata cotanto da essere disperato il rimedio; che Italia in condizioni politiche è inferiore a Germania, ma in sociali superiore, poiche quegli errori da' suoi sapienti sono stati e sono costantemente ributtati, ed il buon senso de' suoi popoli è gran riparo contro il loro contagio. Urto con que' pensieri miei la corrente delle opinioni, giudicheranno i posteri per chi sta la ragione.

<sup>(1)</sup> Si veda quanto abbiamo detto pas. e spezialmente al Cap. Quarto, S VI. Parte Sec. dl questa Introd.

## APPENDICE (\*)

Lettera del Marchese Gustavo di Cavour ad un suo amico (Del Giornale la Patria del 13 marzo 1856.)

Torino, 8 marzo 1856.

Amico carissimo,

Vi restituisco il primo fascicolo dell' opera del barone D'Ondes-Reggio che mi avete favorito. Questa lettura mi ha interessato, ed ho trovato in quelle pagine una nuova prova del talento dell' autore, apprezzandovi una elegante dicitura, una vasta erudizione, ed un pensare acuto e profondo. Ma non posso dissimularvi che in quanto ai principii da cui egli

parte, io mi trovo con lui in assoluto disaccordo.

Egli infatti vuole dedurre il principio supremo della morale dalla tendenza ingenita nell'uomo alla felicità. Con ciò io ritengo ch'egli scambi quella dottrina che chiamasi Eudemonologia, colla scienza del dovere. Dopo l'analisi acutissima del pensiero praticata dal Kant, credo che la filosofia non possa disconoscere, che il carattere imperativo categorico sia una nota essenziale e direi anche specifica del vero dovere. Il nostro autore mantenendo quel suo pronunciato si classifica naturalmente tra gli utilitarii; lo collocherò forse un grado più in su di Bentham; ma devo comprenderlo in quella scuola, la quale a mio senso non giunge all'apice della scienza.

Nel concetto generico del bene, concetto fondamentale della morale, il senso comune dell'umanità ha sempre distinto tre gradi, connessi bensì tra loro, ma pure specifica-

<sup>(\*)</sup> Vedi l'Avvertenza in principio di quest'opera.

mente diversi; e tutte le lingue umane li distinguono chiamandoli, il dilettevole, l'utile, l'onesto.

Come uomo, son certo che il nostro autore distingue l'utile dall'onesto sotto il dettame della propria coscienza; perchè

mai egli li confonde come filosofo?

Nell'anno 1853 ho pubblicato una breve memoria sul principio della morale che fu stampata interamente nel Cimento, e compendiata negli Atti dell'Accademia di filosofia italica. Colà ho cercato di confutare l'utilitarismo, nè voglio qui ripetervi quanto allora scrissi. Ma una scrittura assai più pregevole a questo riguardo venne pubblicata nel 1854 dal Manzoni, quale aggiunta alla sua opera della Morale Cattolica, di cui in quell'anno cgli diede una nuova edizione milanese. Colà l'utilitarismo trovasi confutato con tanta acutezza, che desidererei che l'egregio professore di Genova leggesse quel sugoso ragionamento, il quale forse potrebbe scuotere la sua convinzione in senso opposto.

Passo ad una seconda obiezione. Il concetto di dorere è generico, e si parte in due specie che diconsi Dovere etico e Dovere giuridico. Parmi obbligo di uno scrittore, che tratti dei principii supremi della scienza, l'assegnare con precisione la differenza specifica (perdonate questo vieto vocabolo che adopero qui per amore di brevità), che caratterizza ciascheduna di queste specie differenziando l'una dall'altra. Nè basta dire che dagli effetti si distinguono; il dovere giuridico implicando il diritto di coazione, il che non si verifica nel dovere etico. Infatti dalle conseguenze si possono bensi riconoscere le diversità di specie già cognite e determinate, ma il principio della distinzione deve in se stesso essere anteriore alle conseguenze estrinseche di un dato concetto specifico.

Ora non trovo che l'egregio nostro professore indichi la sua opinione sul valore relativo delle varie formole proposte nelle diverse scuole di filosofia, per determinare il supremo principio giuridico. Questa poi mi pare una ommissione di qualche gravità in un lavoro come il suo, che tenta

di risalire ai principii razionali del diritto,

Per dirvi la mia opinione sopra questo punto, io vi diro, che ritengo che il sommo e supremo principio giuridico sia quello che dicesi il principio della coesistenza pacifica. Come

dovere, il medesimo si può esprimere facilmente con formola imperativa categorica, la quale suona così: Uomo, per quanto il potrai, tu promuqverai, manterrai ed occorrendo ristabilirai la pace fra te ed i tuoi simili. Come dovere speciale, si distingue dal dovere etico, il quale si riferisce ad altri fini, eziandio sacri ed inviolabili, ma non identici a quello della coesistenza pacifica.

M'interesserebbe il sapere se il vostro amico ammetterebbe questo principio di distinzione tra il dovere etico ed il dovere giuridico. Gli sforzi ingegnosi ch' egli fa per dedurre insieme i doveri etici ed i doveri giuridici da un principio meramente soggettivo, quale si è la tendenza alla felicità insita nella nostra natura, mi pare, che oltre a molti altri inconvenienti, portino questo, che non gli rimangano più se non mezzi empirici e mal sicuri per determinare la differenza fra questi due ordini di doveri.

Perciò quando egli si troverà nel caso di apprezzare la teoria detta in Germania la teoria di Humbolt, secondo la quale la vera missione dell'autorità governativa è soltanto repressiva e negativa, non mai promotrice diretta di miglioramenti; secondo la quale lo Stato non ha vero ideale, ma è sempre non più che un male necessario, secondo la quale l'ideale del consorzio umano consisterebbe in una piena autonomia di ogni individuo in faccia ai suoi simili, non vedo con quale criterio egli possa trattare ed apprezzare questa dottrina, la quale però oggimai ha acquistato tale sviluppo ed importanza da dovere essere presa a serio esame dai cultori della scienza sociale e giuridica.

Eccovi, mio caro, alcuni miei riflessi scritti in fretta, di cui farete quell'uso che più vi aggrada. Mandandoveli, mi

dico vostro sincero amico.

ţ. .

G. DI CAVOUR.

## Lettera di risposta dell'Autore (Dal medesimo Giornale del 19 Aprile)

Genova, 2 aprile 1856.

Illustre signor marchese Gustavo di Cavour

Ella ha scritta una lettera, pubblicata in questo stesso periodico il 13 marzo scorso, ad un suo amico, intorno a principii filosofici della morale e del dritto da me propugnati nella mia Introduzione a' Principii delle Umane Società. Ed egli è debito mio di rispondere a quella, e lo faccio rivolgendomi a lei medesima, si per ringraziarla delle cortesie che si è piaciuta d'usare verso di me, e perchè ampia e profonda è la sua dottrina negli argomenti filosofici e morali, comè ognuno di leggieri ricava dalle opere sue, ed io anco sovente ho avuto il bene di rilevare con lei conversando.

Noi siamo in disaccordo, come ella dice, perchè io voglio dedurre il principio supremo della morale dalla tendenza ingenita dell' uomo alla felicità, ed ella, seguendo il Kant vuole che il carattere d'imperativo categorico sia una nota essenziale, ed anco specifica del vero dovere, ed invoca il senso comune dell' umanità, che in tutte le lingue distingue il dilettevole, l'utile, l'onesto.

Io primamente rispondo che grande è l'autorità del genere umano, ma non sempre da accogliersi i pronunziati suoi senza l'anticipazione dell'esame. Il genere umano si sparte in due, le moltitudini ed i pochi; questi sono i profeti, i filosofi, i santi, quando ignorati, quando vilipasi, e quando celebrati da quelle. Le quali camminano ne'sentieri da Dio prescritti per mezzo della verità, ma incespicando negli errori, onde si distrigano perchè la misericor-

dia di Lui suscita il verbo suo nei pochi.

E poi se l'umanità dice, ed intendendo distinguerli, il dilettevole, l'utile, l'onesto, dice ancora queste cose. Colui che non solo gode de suoi beni, ma ne fa partecipi gli altri e gode del godimento loro, l'umanità chiama anima

buona anzi bella. Colui, che ricco di sue ricchezze, si priva di molte necessità, e gode in sollevare gli afflitti, e questo è lo scopo suo, l'umanità chiama virtuoso uomo. Colui, il quale per salvare la patria va animoso e col cuore pieno di contento ad affrontare il nemico ed incontrare la morte, l'umanità chiama eroe. Colui, il quale come dimentico di questa affannosa salma, collo spirito si solleva a contemplare Dio, ed in estatiche visioni è pienamente felice perchè tutto è compreso dallo amore di Dio, l'umanità chiama santo. Sarà mai che cotestoro nen adempiono i doveri loro, perchè mirano a fine loro d'essere in quella meniera felici?

L'umanità dice ancora quest'altro: non può essere un dovere il quale reca a lei danno, e chi credesse avere un tal devere, sarebbe un colpevole o un demente; ma un dovere importa la necessità morale di fare qualche cosa; dunque l'umanità dice che il dovere è recare un bene, l'umanità dunque dice, che Dio l'ha creato per essere felice, e che se per le sue proprie infermità quaggiù non può essere felice, per la bontà infinita di Dio spera d'esserlo su nel cielo in eterno.

Sarà dunque l'umanità per avventura in contraddizione pronunziando in uno questi detti da me riferiti, e quelli riferiti da lei, sig. marchese? Non punto; gli uni spiegano gli altri. L'umanità quando dice utile, dice un bene o piacere materiale; quando dice enesto, dice un bene o piacere spirituale o morale; mettendoli in opposizione dice, che se mai un bene materiale non sia compossibile con uno spirituale, questo debbe preferirsi a quello; quando dice diletto, dice un bene o un piacere, che del materiale e dello spirituale si compone. Che se ella, sig. marchese, mi obbiettasse: l'umanità non ha data mai questa spiegazione; io le replicherei, l'umanità non ha data mai la spiegazione che da ella del dovere; l'umanità nella sua gran pluralità ignora interamente ogni imperativo categorico, e quale lo definisce ella, e quale lo defini Kant, e quale altri lo definisse mai. L'umanità nella sua gran pluralità ha ed esprime sensi confusi eccetto un solo, quello che vuole essere felice, che non può non volere essere felice. In quest' uno conveniamo tutti, io ed ella, qualunque sieno i disaccordi

nostri nei filosofici speculati, entro le domestiche pareti, insegnando delle cattedre; o orando dalle tribune; il selvaggio, Vico e Bacone, il chinese e l'europeo; i progenitori del genero umano, quando erano nell'Eden, e quando ne furono cacciati; gli fultimi suoi figliuoli che vedranno la luce del sole, i beati eterni nel cielo, gli eterni miseri nell'inferno. Quell'uno vero è l'oracolo, che spiega ogni

enigma della sfinge.

Ed avendo io lungamente discorso nella mia opera, come in ogni maniera beni consista la felicità, noverando tra quelli, ed adorare Dio e beneficare il nemico, e come essa compiuta non possa essere, che nella vita futura, chiaro è che quando alla mia dottrina una storica figliazione si voglia trovare, a quella di Leibniz, e non di Bentham fa d'uopo ricorrere. Ed io per sommi capi ho esposto nella mia opera la Leibniziana, e ciò esplicitamente ho avvertito. Anzi ho aggiunto, che invero a me non era da attribuirsi, che solomente lo studio di dimostrare, come il principio della felicità collegato indissolubilmente sia con quello d'ogni umana cognizione, ondeche l'uno sia come l'altro certissimo. L'opuscolo del Manzoni, che ella cita, non confuta che il sistema di Bentham, con poco o nulla di nuovo di quanto si è le cento volte ripetuto, e sovente, come è anco solito, presupponendo quello più sensista, che non sia per più vittoriosamente combatterlo. Purnondimeno trovo in quella scrittura del Manzoni assennata la censura di non tenersi conto, nel Benthamiano sistema, della vita futura. La quale censura certamente non si attaglia al mio nè a quello del Leibniz. Ed omai credo, che chi volesse attaccare il sistema della felicità Onnicomprensiva, come io l'intendo e l'addimando, dovrebbe muovere dal confutare il Leibniziano, e non punto il Benthamiano.

Ella, sig marchese, chiede se io mai distingua doveri etici e doveri giuridici, e crede che io avessi commessa una grave ommissione in non farlo. Ma ella poscia, sembra che stimi, che intiera non sia quella mia ommissione, imperocchè soggiunge: "Gli sforzi ingegnosi che egli fa per d durre insieme i doveri etici ed i doveri giuridici da un principio meramente soggettivo quale si è la tendenza alla felicità insita nella nostra natura, mi pare che oltre a

molti altri inconvenienti, portino questo, che non gli rimangono più se non mezzi empirici e mal sicuri per determinare la differenza fra quei due ordini di doveri ». E per fermo quell'ommissione non è nella mia opera che solamente della voce doveri etici: ma io dalla tendenza alla felicità ho ritratti e quelli ed i giuridici. Ho definito i doveri morale necessità, cioè, gli uomini hanno necessità o doveri d'agire in una determinata maniera per essere felici, ecco il dovere in genere; in ispecie, sono etici i doveri di ciascuno uomo, quando egli possa esercitarli senza costringere gli altri a farglieli esercitare; in ispecie, sono giuridici quando egli non possa esercitarli, che costringendo gli altri a farglieli esercitare; in ispecie, sono etici i doveri di ciascuno, quando altri non ha un dovere giuridico o dritto di costringere quello a praticare il suo dovere. Tali formule ricavate sempre dal principio della felicità rispondono a qualunque quesito sulla materia. Brevi esempi le chiariranno. Io per essere felice debbo amare il mio simile, questo sarà sempre dovere etico, niuno potrà impedirmelo; ma io per essere felice debbo dare del mio al mio simile povero: se alcuno me lo voglia proibire, il mio dovere etico diventa giuridico, cioè, io ho dritto d'agire su d'un cotale, assine di adempiere a quel mio etico dovere. Io non ho che un dovere etico di beneficare col mio un altro uomo, ma questi ha un dovere di vivere, ed è in condizione di non potere vivere senza la metà d'un pane che io ho, allora il suo dovere diventa giuridico, cioè egli ha dritto di costringermi a dare a lui la metà del mio pane, affine di non morire. E tutto ciò per il principio della felicità.

Ella signor marchese, sommamente pratico come è delle morali discipline, ha mirato ad anticipare la risposta a queste mie proposizioni dicendo, che io la distinzione non avrei potuto fare tra doveri etici e giuridici che con mezzi empirici. Or ispieghiamoci chiaro; che intende ella per empirismo in questo subbietto? Credo questo solo e non altro, che io differenzii i doveri etici de' giuridici secondo i casi in cui gli uomini si trovino. E ciò io faccio indubitatamente; ma se ciò è empirismo, empirismo parimente è la formula imperativa categorica che ella dà del dovere

giuridico. « Uomo per quanto il potrai tu promuoverai, manterrai, ed occorrendo ristabilirai la pace fra te ed i tuoi simili ». Conciossiache, qual cosa significa questo se non che, cercherai tu sempre, o uomo, di mantenere la pace, e se la pace sia rotta cercherai di ristabilirla; dunque tu adopererai, secondo i casi, affine di mantenere o di ristabilire la pace. Secondo i casi comanda il suo principio categorico, secondo i casi comanda il mio principio della felicità. Ma questo procedere non è empirismo, è la natura della scienza umana. Il principio immutabile è la felicità, immutabile è che gli uomini operino per asseguire quella; l'opera loro mutano secondo i casi in cui si trovano, ma sempre per asseguire quella. Che se ella mi rispondesse, ma per me la pace debbe essere sempre; io le risponderei, per me la felicità debbe essere sempre.

Ma io le rispondo ancora chiedendole: perchè la pace debbe essere sempre? Ed ella non può rispondermi che una di queste due, o dire per essere gl'individui umani felici, ed allora il suo imperativo categorico non è il supremo, non è tale, è subordinato al mio principio della felicità, questo è il vero imperativo categorico; o dire, per essere dettato della coscienza senza che sia sorretto da alcun motivo; ed allora come ella vuole che una cosa senza motivo, ossia senza ragione, possa esercitare autorevole comando su di lei, su di me, e su dell'universalità del ge-

nere umano?

M'ingannerò forse, ma mi pare che da queste strette non si scappa. Qualche altra riflessione; se v'ha un imperativo categorico ed assoluto, come è mai ch'esso da sè solo non regoli tutti i voleri e le azioni umane, perchè ella, il Manzoni, Rosmini, Kant, e chiuuque altri si piace di quell'assoluto, vi accoppiano sempre l'Eudemonia, (che per comprenderla meglio l'universale, starebbe bene d'usare la voce tradotta) la Felicilà? Come l'assoluto non si regge da sè, ha di bisogno d'un puntello? È la natura stessa degli nomini e delle cose che li sforza a seguire ciò che cercano di rigettare, toccano con mani che altrimenti non c'è modo di prescrivere norme a dirigere gl'individui ed i consorzi umani. Ma da quella specie di dualismo a principio segue, che nella pratica sovente si prende licenza di

tirarne le più opposte conseguenze. E tra mille esempi mi basta rammentare quello notato nella mia opera, voglio dire, di sostenere il sapiente Rosmini, che un re per quanto sia tiranno, non possa cacciarsi dal trono. E perchè ciò? Perchè a colui così detta il suo giudizio morale, il suo imperativo categorico. Ondechè così si ha l'ingiustizia, che è la tirannide, la quale sia ingiustizia che si distrugga; il che significa in altri termini un'ingiustizia, cui debbe cedere la giustizia. Dal principio mio una siffatta conseguenza non sara mai deducibile. E per un contrapposto alla politica sentenza del Rosmini, io chieggo, come si confuterebbero con un imperativo categorico gli eccessivi errori di Proudhon, di Blanc e della geldra de' seguaci loro? Ma io col mio principio della felicità li ho confutati, e credo vittoriosamente, come si potrà vedere nel capo V della mia opera (Par. Pr.).

Ella infine, signor marchese, dubita, come io possa apprezzare la teoria detta in Germania, la teoria di Humbolt, secondo la quale la vera missione dell'autorità governativa è soltanto repressiva e negativa, non mai promotrice diretta di miglioramenti; lo stato non ha un vero ideale, ma è sempre un male necessario. Una tale teoria per me è vecchia; sin dal 1833 da me si propugnò in un mio discorso sulla proprietà, che le qualità sociali degli uomini li conducevano alla società di famiglia e naturale, e non mai alla politica, la quale non era nata e non si manteneva, che per rimediare a dei mali, e non per partorire da sè de beni. Ed una tale dottrina in Sicilia non era solamente di me, ma contemporaneamente di altri, Emerico Amari, Francesco Ferrara, e Raffaele Busacca, e fu sempre da noi sostenuta sotto varie forme, ed in ogni argomento civile nel Giornale di Statistica per la Sicilia.

Ed a noi, giovani allora, gode l'animo, quando sendoci tardi toccato d'avere in mano l'Introduzione al Diritto Pubblico di Romagnosi, ebbimo a vedere le opinioni nostre corroborate dall'autorità di colui, e quell'opera del Parmigiano era stata pubblicata al 1805. Senza che, nel subietto della politica economia quella teoria è più antica ancora, giacche fu espressa dai fisiocrati nel lasciare fare e nel lasciare passare. La quale è conseguenza assai dritta del principio della felicità; e sarà capitale in questa opera mia,

come da quanto finora ho pubblicato sulla famiglia e la proprietà puossi già rilevare.

Anzi io non so come dallo imperativo categorico hassi quella teoria con certe fondamenta a stabilire; imperocchè i reggitori dello Stato potranno bene allegare, che è di morale giudizio, o categorico imperativo, che eglino operino ogni miglioramento, che eglino sanno sempre più che i governati, delle pubbliche bisogne; che sta ottimo che eglino sieno i perpetui tutori de' pupilli popoli; ed omai è noto per indubitabile esperienza, come tali spropositi, decorati del nome di governare forte e vigile, sono le massime delle testicciuole, che spesso timoneggiano gli Stati.

Con sincera stima ed alta considerazione Barone D'ONDES REGGIO.

Altra Lettera del Marchese Gustavo di Cavour all'Autore (Dal medesimo Giornale del 22 Aprile)

Torino il 20 aprile 1856.

Chiarissimo signore,

Fu stampato nel giornale la *Patria*, sin dal 13 marzo scorso, una mia lettera privata, colla quale comunicavo ad un amico qualche mio pensiero circa il primo fascicolo d'una dotta di lei trattazione.

Avendo io scritto famigliarmente e senza progetto di pubblicità, i miei pensieri erano piuttosto indicati che svolti in quel breve foglio, e sebbene io abbia dietro richiesta annuito a che si stampasse, riconosco che sollevando in pubblico una discussione di molta importanza, si sarebbe devuta trattare con molto maggiore ampiezza la quistione tra noi controversa.

Quindi, giacche ella volle rispondermi con dotta e grave scrittura pubblicata nella Patria di ieri, mi credo in dovere di replicare con brevi parole, piuttosto per bene sta-

bilire il punto di dissenso tra noi esistente, che per discutere tal punto, il quale non si può convenientemente svol-

gere negli angusti limiti di una semplice lettera.

Dacche ha esistito la filosofia, la quistione che ci divide ha tirata a sè l'attenzione dei più acuti e profondi pensatori. l'antichità l'ha molto dibattuta, senza poter giungere ad una soluzione che fosse generalmente accettata dei sapienti. Da una parte gli stoici sostennero il carattere assoluto ed inflessibile del dovere, dall'altra gli epicurei sentenziarono dover l'uomo cercare in tutto la propria felicità. Fra queste due scuole rimasero esitanti gli accademici, sia per un principio di scetticismo, sia per eccletismo. Cicerone ci presenta un illustre esempio di tale esitanza. Ora nei suoi libri degli ufficii egli immedesima l'onesto coll'utile; ora con senso magnanimo egli pronunzia esservi tali cose così turpi, le quali, nemmeno per salvare la patria stessa, si dovrebbero giammai ammettere. Quando egli pronuncia quest'ultima sentenza che è fior di stoicismo, l'oratore romano mi pare assai più grande che nol sia quando egli si mostra pretto utilitario, e considera la prudenza come prima e somma tra le virtù.

In ultima analisi crollò l'incivilimento antico senza che gli stoici abbiano potuto convincere gli epicurei, ne questi quelli. Nel mondo moderno rinacque questa stessa quistione, identica nella sostanza sebbene proposta in termini assai diversi, e con forme meglio accomodate alla foggia

del nostro pensare odierno.

Siccome poi la qualificazione d'epicureo si suole prendere in cattiva parte, e per poco si considera come ingiuriosa, così io preferisco chiamare eudemonisti non solo coloro che parteggiano per la facile morale d'Orazio, ma pure tutti quelli che credono potere dedurre il concetto di dovere dall'istinto soggettivo che ci fa appetire la felicità. Chiamo poi eudemonologia quella dottrina che riduce a sistema scientifico e coerente, quanto può esserlo, un complesso di regole prudenziali dirette ad avviare l'uomo verso il conseguimento di quel suo fine soggettivo.

Nello scorso secolo una meschina e turpe eudemonologia fu il portato naturale di quel misero sensismo che si era cotanto ampliato, Elvezio e La-Metrie ne formolarono le più crude e ributtanti conseguenze. D'altra parte sorse Kant a ripristinare la dottrina stoica sul carattere assoluto del dovere, chiamandolo imperativo categorico, con voce che mi pare molto espressiva ed ottimamente scelta, purchè si prenda solo come un aggettivo esprimente una nota specifica del vero dovere, non mai come un sostantivo che implichi il concetto di un non so che, distinto dal dovere slesso.

Kant richiamò in onore l'antico pronunciato degli stoici espresso in quest'energica sentenza: Fiat giustitin, et perent mundus. Io dichiaro che ammiro assai questa sentenza che ad un eudemonista deve sembrare assurda. Non sono però nè kantista, nè stoico; ma eredo che non possa aversi un vero cone:tto di dovere senza rattaccarlo ad un principio oggettivo ed assoluto.

E qui noti bene ch'io pienamente le conedo quanto ella asserisce circa la tendenza ingonita e necessaria dell'uomo verso ciò ch'ella chiama la felicità onnicomprensiva. Ammetto cioè il di lei concetto, non la di lei espressione; giacchè preferisco assai quella equivalente, e già sanzionata dall'uso, di beatitudine. La beatitudine su definita nelle scuole con queste parole: Status omnim bonorum aggregatione perfectus. Questa dico, è un tale bene al quale l'uomo aspira per necessità.

Ma soggiungo che secondo me, da questo vero importantissimo non si può dedurre logicamente il concetto di dovere ne quello d'obbligazione. Qui pertanto incomincia il nostro dissenso.

Dico infatti che il concetto di beatitudine si presenta alla nostra mente in uno stato indefinito, tale che l'uomo non può dedurne una regola certa e definita del suo operare.

Eppure di una tale regola egli sommamente abbisogna. Quest' indeterminazione nel concetto di beatitudine mi sembra storicamente provata dalle lunghe discussioni degli antichi filosofi intorno al sommo bene.

Dico inoltre, che la beatitudine è tal cosa che non si può conquistare, cioè acquistare col mero sviluppo delle nostre facoltà attive; ma si può infallantemente ottenere per via di merito. Ora il merito suppone letta e sagrifizio dei proprii interessi e della propria utilità; quindi la stesso concetto di merito suppone un principio assoluto, cioè un dovere qualificato come imperativo categorico; e la sola cudemonia non potrà giammai dare salda base ad un tale

concetto d'inviolabile morale legame.

Qui poi sento il bisogno d' interrompere questo mio ragionamento. Mi basta di avere definita e messa in chiara luce la natura del nostro dissenso. Le poche parole che potrei aggiungere stando nei limiti di una lettera ordinaria, non varrebbero certamente a sciogliere il nodo di una quistione, che da oltre venti secoli viene dibattuta tra i più acuti pensatori. Aggiungasi che adoperando per un momento lo strano, ma pure profondo linguaggio di Kant, si dovrebbe dire non essere tale quistione solubile colle sole risorse della ragion pura, ma essere la medesima di competenza della ragion pratica. Questo pronunciato tradotto in lingua volgare significa che coi soli dati della sperienza e dei principii logici per sè evidenti, la medesima non può sciogliersi; ma che elemento essenziale della sua risoluzione si è quella speciale disposizione dell'animo che chiamasi senso o sentimento morale.

Ora i problemi di tale categoria presentano una particolare difficoltà, che rende lunga e difficile opera il trattarli

compiutamente ed a fondo.

Mi astengo quindi per ora dall'innoltrarmi in tale impresa, e soggiungerò soltanto un'ultima osservazione in risposta a ciò che ella mi dice circa la teorica detta di Humbolt sui limiti della competenza del governo civile.

Io non ammetto tale teoria quando la medesima viene presentata quale applicazione di un principio assoluto. Infatti, io che non concepisco la possibilità di una morale che non poggi sopra principii assoluti, non ammetto poi nella politica propriamente detta verun principio che vesta

questo carattere d'inflessibilità.

Mi rallegro però di vedere svolta e propugnata nel nostro paese da uomini distinti e dotti la dottrina che limita la missione dei governi alla repressione delle ingiustizie, ed alla tutela dei diritti individuali. Vi sono tanti pregiudicii ed errori nocivi sparsi nelle menti in senso opposto da coloro che vogliono che i governi si ingeriscano in tutto,

menomando la libertà individuale, che mi aspetto un grande vantaggio dal vedere la dottrina direttamente opposta, difesa da valenti professori come ella è, e lo è pure il professore Ferrara. Quando anche s'esageri alquanto un principio benefico, ma non assoluto, se ne può sperare un vero bene, allorchè trattasi di combattere opposti sistemi in voga, dai quali derivano molti inconvenienti.

Mi è grata quest opportunità di offerirle l'espressione dei miei sensi di predistinta e speciale considerazione.

G. Di CAVOUR.

Al chiarissimo signor barone D'Ondes Reggio.

#### Sui primi veri della Scienza della Giustizia

#### Stabiliti in questa Opera

#### OSSERVAZIONI DI EMERICO AMARI

(Dal Giornale l' Economista di Torino del 6 Aprile 1856)

- " Pervertunt homines ea, quæ sunt
  - » fundamenta naturæ, cum utilita-
  - " tem ab honestate sejungunt; om-
  - n nes enim expetimus utilitatem, ad n eamque rapimur, nec facere aliter
  - " ullo modo possumus. »

Cic. DE OFFIC. III, 101.

Come italiani e studiosi d'Economia Politica, noi salutiamo con gioia quest'opera del professore D'Ondes Reggio. Dopo Romagnosi, in essa, per la prima volta in Italia si ragiona. di Diritto costituzionale con idee italiane, cioè sapienti e libere da ogni servile imitazione delle forestiere: e. cosa più rara, con principii che non sono gittati alla ventura, e come piantati in aria senza radici, ma con vero metodo filosofico sono dedotti rigorosamente da quelli su cui poggia tutto l'ordine giuridico, cioè la teorica del giusto; e questa dai primi e sommi veri, nei quali ogni certezza s'acqueta, dal Creatore nella mente e nel cuore degli uomini scolpiti; cosicehè nel pensiero ampio e completo del professore di Genova, il giusto, il diritto universale, l'ordinamento supremo delle umane società, gli statuti, i codici, le leggi, sino al modesto regolamento municipale, non sono che la divina catena, il cui primo anello sta in mano della Provvidenza, e l'ultimo tocca i più poveri interessi del più umile cittadino.

La facile sapienza del secolo, e la più facile presunzione di coloro che credono avere potestà uguale a dettare comandi ai loro commessi, come a prescrivere norme e limiti insuperabili alla scienza, e si studiano ridurla un meccanismo misurato alla stregua della loro intelligenza, forse giudicheranno troppo scientifico il metodo di quest opera, e troppo alto il punto da cui si parte.

Per noi, che abbiamo la debolezza di credere che una scienza non può mai trattarsi troppo scientificamente, applaudiamo sinceramente al metodo dell' Autore, e ripetiamo riverenti la bella sentenza di Leibnizio, da cui egli, quasi come a fausto augurio, incomincia la sua introduzione: • Le

« origini delle grandi cose nella stessa fonte. »

E veramente nella stessa fonte egli cerca l'origine della sua scienza, cioè nel fatto di coscienza, che è il primo certo vero. Così, sin dalle prime linee, il valente autore, a viso aperto, rompe con tutte le filosofie che vogliono chiamarsi novelle, perchè, come le tedesche, con frasi insolite e tenebrose, cercano ringiovanire o piuttosto nascondere un vecchio idealismo, ed un più vecchio panteismo: o pure con conati maravigliosi, come quella del Gioberti, vogliono cominciare da una formola ontologica, la quale non ha altra dimostrazione che un' affermazione. Quindi si dichiara 'franco seguace di quella filosofia, la quale con forme diverse ebbe nome e riputazione da Socrate, da Aristotile, da S. Tommaso, da Cartesio, da Locké, da Genovesi, da Galluppi, da Romagnosi, e tuttavia splendido e vivo da Mamiani; ma che ne ha uno più grande ed universale dalla natura, cioè la filosofia dell'esperienza. Fondata sulla prima certezza della coscienza del proprio pensiero, che è la medesima cosa con quella della propria esistenza, innanzi a lei il più pertinace scettismo deve confessarsi convinto o d'errore o di malafede, e la più superba formola ontologica non può rifiutarla, senza avvolgersi in un circolo infinito; poichè, qualunque sia la sua realità, finche non è pensata dalla mente umana, per l'uomo non esiste: e se è pensata, la coscienza del pensiero necessariamente la precede.

Verum fuctum su nobile sentenza di Vico, d'onde il primo vero ed il fondamento di tutto lo scibile è il primo satto e la scienza, che è la contemplazione dei veri universali deve tutta poggiare sui satti universali, per l'osservazior appercepiti, e per l'induzione ampliati, cioè per l'esp

rienza. Questa filosofia, che il solo nome di Vico, e i luminosi argomenti dell'autore, discolpano dalla calunnia di sensualismo, poichè la mente, la quale non è certamente senso, ma dai sensi è servita, coll'esperienza che è tutta cosa intellettiva e però spirituale, i veri acquista, ed i veri in sistema ordinati, le scienze tutte crea e contempla, è pure la dimostratrice della scienza del dritto, della morale e della politica, che come parti d'un tutto egli chiama della giustizia.

Imperocche nella coscienza della propria esistenza, siccome il primo vero d'ogni scienza, così sta pure acchiuso quello della scienza del giusto, cioè il principio della felicità. E questa è la parte in cui l'autore raccoglie tutte le forze d'un ingegno felice, e da studi lunghi quasi agguerrito alla discussione dei più ardui problemi, e che più da vicino tocca alla scienza economica. Uno dei caratteri, che più ammiriamo nel pubblicista siciliano, è la franchezza e la sua intrepidezza scientifica figlia di convincimento meditato e sicuro; cosichè può veramente dirsi avere egli il coraggio delle sue opinioni. Imperocchè da mezzo secolo in qua, divenuti meda non che di volgo, unche dei dotti, le convenute lodi ed i convenuti vituperii, cento voci l'ana l'altra ripetendosi, versano le medesime ingiurie e le medesime assurdità contro il principio della felicità; e se gli oltraggi fossero ragioni, e il numero decidesse del vero, potrebbe parere causa quasi disperata il risuscitare una dottrina, alla quale con tale solennità si sono celebrati tante volte i funerali. Con tutto ciò il professore d'Ondes si dichiara senza reticenze utilitario, e, dopo avere studiato le sue stringenti dimostrazioni, siamo tentati a dire, come quel francese; « i vostri morti stanno maravigliosamente bene ».

Che non si è detto contro il principio della felicità e dell'utilità? Altri l'hanno chiamato empio: e l'autore nostro lo copre della santa autorità del lume maggiore della Chiesa latina, il quale a primo vero, d'ogni verità fonte e dimostrazione, poneva questo assioma di logica e di morale: son certo ch'io sono e eh'io conosco ciò, e sono certo ehe queste cose io amo, e similmente ch'io amo me; » Ecco proclamato da S. Agostino, qual certezza primordia-

le, quell'amore di se stesso, che ha servito di pretesto a tante insulse declamazioni, e prodotto tanti simulati scandali: ma che intanto in un libro incomparabilmente più divino della Città di Dio, cioè nel Vangelo, non che onorato è santificato, e fatto misura esatta della virtù più disinteressata e pura che sia tra gli umani, la carità, Ama il prossimo tuo come te stesso; in questo stanno la legge ed i profeti, e questo si riduce al desiderio di godere e non soffrire, essere felice e non infelice.

La felicità gridano altri epicurei col pallio di stoici, teoria di voluttuosi materialisti; e l'autore tranquillamente risponde, che i piaceri che costituiscono la felicità, che è principio del diritto, sono i piaceri dell'uomo, il quale è spirito e corpo; e con parole piene di gravità e di nobile affetto aggiugne: « Il principio della utilità degli uomini » non è sensualità o materialità, non è idealità o spiri-» tualità, ma l'una e l'altra, perchè gli uomini spirito e • materia sono. Ondechè è umana utilità la contemplazione u dell'infinito, e la meraviglia dell'immenso creato, spe-» culare il vero, cantare i fasti della patria, conseguire la • gloria; ed umana utilità il cibarsi, l'abbigliarsi, l'acca- sarsi, il sollazzarsi. Umana utilità è l'amare il prossimo » suo, cioè sentire piacere del piacere suo, e del dolore " suo tanto dolersi da sentire piacere nel proprio sagrifi-» zio per sollevarlo, operare l'eroismo della carità. Umana utitità è perdonare il nemico, piacere ignoto pria che » l'Evangelio avesse insegnato di provarlo, e che gli uo-» mini dalla terra verso il cielo sublima (1). »

Questo principio, che l'autore ha dritto a chiamare omnicomprensivo (2), pure è stato chiamato accidentale con-

<sup>(1)</sup> Verità riconosciuta e solennemente proclamata da uno del più grandi dottori del Cristianesimo "Sanus igitur non est, qui nulla spe majore proposita, iis bonis, quibus cœteri utuntur in vita labores, et cruciatus et miserias anteponat. Si autem (ut ab his rectissime dicitur) capessenda est, quia constat ad eam nasci hominem subesse debet spes aliqua major, quae dolorum, et laborum, quos perferre virtutis est, magnum afferet, praeclarumque solatium. Nec aliter virtus, cum per se dura sit, haberi pro bono potest quam si acerbitatem suam maximo bono penset. Lactant., Divin. Institut. lib. VI. c. 9.

(2) Introduz. P. I. Sez. II, p. 16 e 17.

tingente, e però non bastante alla morale ed al dritto, che ne richieggono uno assoluto e necessario. Coloro che fanno questa obbiezione dovrebbero cominciare dal mostrarci, che l'uomo, immutabilmente contingente, possa comprendere quel fantasticato assoluto. Se poi per assoluto intendasi quello che solo puossi sanamente intendere, un principio immutabile e necessario finchè l'uomo sia uomo, cioè dotato di ragione e di volontà umana, allora dovrebbero dimostrarci perchè il principio della felicità non sia un principio assoluto, come il più assoluto di tutti quelli finora speculati. Kant, uno dei più rigorosi assolutisti, pose come principio della morale l'imperativo categorico, il quale altro non significa che un istinto morale della ragione umana, il quale ci comanda qualche cosa a fare o non fare : d'onde tutte le proprietà d'assoluto del suo imperativo stanno, finchè ci è una ragione umana come attualmente è. Ora identicamente assoluto è il principio della felicità, il quale così categoricamente impera all'uomo, ch'egli, se pur il volesse, non potrebbe ribellarsi a quel comando. Su felice o cessa di essere uomo. Ecco la voce di questo imperativo: ed è sì vera, sì potente, e si securamente dal genere umano riconosciuta, che appena si manifesta negli atti di un uomo la volontà d'operare contro la legge della felicità, lo dichiariamo alienato di mente (1).

Questo fatto comune e quotidiano è uno di quelli, i quali, per esserci troppo vicini e volgari, scappano alla considerazione dei più sapienti; eppure esso è una dimostrazione incontrastabile del principio della felicità. Se un uomo tenta uccidersi, ne cerchiamo il motivo; e trovando ch'egli avea gravi ragoni di credere la vita sua un supplizio, e solo conforto la pace del sepolcro, uomini il compiangiamo, cristiani cerchiamo strapparlo all'eterna rovina, pure lo comprendiamo. Ma se all'opposto quegli non ha nessun giusto motivo di dolore, anzi neppure il desìo d'cvitarlo il rende di se stesso micidiale, allora lo dichiariamo folle; precisamente come colui, che al momento stesso sostenga, ch'egli sia e non sia; cioè il principio della felicità è pel genere umano, senza eccezione, della stessa assoluta necessità che quello della contraddizione,

<sup>(1)</sup> lvi.

Si allega inoltre contro il principio della felicità una specie di mito filosofico, al quale, come ai miti antichi, ciascuno fa dire quello che a lui piace, cioè un instinto o intimo senso individuale. Bentham colla sua dialettica acuta e pungente dimostrò, questo argomento non essere altro ch' una delle tante forme che veste l'ambizione del pensiero individuale, il quale vuole imporre i suoi concetti al genere umano; e si riduce a dire: è giusto quello ch'io credo sia giusto, e chi non la pensa come me, non è uomo, non ha coscienza d'uomo. Al che ciascuno può rispondere: chi vi ha dato il dritto di imporre a tutti la giustizia vostra? chi ha detto che l'umanità siete voi? Se a voi la coscienza comanda il vestro giusto, a me comanda esser felice. Chi ha ragione o torto? La coscienza di Platone, di Kant, di Cousin, di Rosmini vagliono forse più di quella di Aristotile, di Leibnizio, di Romagnosi, e diremo pure di Vico? Ed avvisatamente aggiugniamo di Vico, poiché sebbene dei più risoluti sostenitori dei principii assoluti nel diritto, pur nondimeno quando dal mondo delle ipotesi deve scendere in quello dei fatti sociali, si dichiara apertamente utilitario, come il nostro autore osservo. Ma, cosa meno osservata dall'universale, e più importante, è che Vico su sorse il primo il quale pose l'argomento più saldo per sollevare alla metafisica del giusto il principio dell' utile, e rispose anticipatamente ad un' obbiezione, l'unica forse ch'abbia specie di ragione.

Non v'ha uomo che non distingua l'utile dal giasto: i più decisi utilitarii non pretendono che qualunque utilità sia giusta; ora l'utile non essendo che un fatto che può renderci felici, come da un fatto può nascere il dovere, il diritto. il giusto?

Al che, senza allontanarci una linea dalle idee dell'autore, quantunque con formole alquanto diverse, rispondiamo: che la felicità essendo bisogno impreteribile dell'uomo, egli deve volerla, e però deve eseguire tutti gli atti necessarii a questo scopo, i quali in generale chiamansi utili. Il rapporto di necessità tra la ragione ed il desio della felicità; tra gli atti utili come mezzo e la felicità come scopo, è quello che costituisce l'idea d'obbligazione.

Che se l'uomo non può errare nella volontà d'essere

felice, perchè non dipende da lui volerlo, può anzi deve errare nei giudizii della sua ragione, perchè uomo essendo e non Dio, cioè mente limitata e non perfetta, può credere mezzo di felicità quello che veramente pertorisce infelicità. Quindi vi ha azioni, altre realmente, ed altre apparentemente, utili. Le prime è necessità, obbligo, dovere, si eseguiscano, le altre si sfuggano. Inoltre alcune azioni in qualunque tempo o luogo non possono di utili diventare nocive, o di nocive utili; le prime saranno eternamente, universalmente, assolutamente utili, le altre medesimamente nocive.

E la prima condizione delle utilità della prima classe si è che nissuno può essere felice colla infelicità degli altri; poichè quando pure fosse possibile, che un uomo giungesse per libidine di proprio capriccic ad opprimere tutta l'umanità, finchè non cessasse d'essere uomo, la sua felicità sarebbe incompiuta, anzi miseramente distrutta per la infelicità de' suoi fratelli; perchè quando uomo diciamo, intendiamo non solo un essere che sa e può, ma che ama ed ha bisogno di amare, e soffre nei patimenti degli uomini; anzi l'amare è inseparabile dal pensare. - « Nè creator nè creatura mai.... fu senza amore » — con ragione esclama con Dante il nostro autore. D'onde è evidente, che nel principio dell'utile viene inseparabilmente compreso il principio della benevolenza dell'Hutcheson, della simpatia di A. Smith, della socialità di Grozio e di Pufendorfio: tanto è ampio questo principio, cui filosofi che si chiamano grandi, e spesso si fanno piccoli sofisti, vanno gridando si limitato e gretto.

Per essere felice bisogna essere libero: questa è un' altra utilità universale assoluta, perchè per logica necessità dal principio stesso della felicità consegue: poiche nissuno può essere felice, quando un altro può opporsi alla felicità sua; e da questo principio all' altro congiunto, che non si può essere felice nell' altrui infelicità (1), scaturisce

<sup>(1)</sup> Noi quì compendiamo le idee dall'autore con mirabile forza e certa severa eleganza esposte nel § 3, pag. 27, 33, e 57, e nel cap. II; dove, con argomenti spesso nuovi, va indagando le condizioni della eguaglianza dei diritti e della insuperabile disuguaglianza posta da natura nei fatti tra gli nomini, dalle quali egli sa trarre conseguenze rilevate ed inaspettate, e che ci duole, sì per l'angustia del luogo, che per la natura del giornale, non potere, come vorremmo, qui riprodurre.

una terza utilità assoluta ed eterna, cioè il rispetto della libertà degli altri in tutto quello che può renderli felici, senza impedire l'uguale libertà nostra. Questa libertà è la fonte del dritto, anzi il diritto dei diritti. Tutte le azioni che producono felicità vera, cioè non impediscono la libertà, e rispettano il diritto, chiamansi giuste, e giustizia l'astratto di esse. Così dunque dal fatto dell'utile o dal principio della felicità spuntano logicamente le idee di dovere, di diritto, e di giustizia. Da esso viene pure spiegata la distinzione tra utile, giusto ed onesto, che non sono se non rapporti diversi della medesima idea, e non mai idee diverse, e molto meno tra loro ripugnanti. Chè queste distinzioni, in senso d'opposizione, di giustizia e di ragione di stato, di diritto naturale e di positivo, d'utile e d'onesto.... sono trovati d'arbitrio, o espedienti d'ignoranza e d'ignavia, significano il fatto adoperato contro il vero, l'ingiusto contro il giusto (p. 29). L'utile immutabile adunque, universale, assoluto (nel senso ragionevole), sarà quello ch'è comunemente chiamato giusto; l'utile mutabile, temporaneo, particolare, sarà l'utile volgare; e per distinguerli, l'uno potrà chiamarsi l'utile giusto, l'altro l'utile solamente. - Il desiderio dell'utile proprio chiamasi amore di sè, e dove offende l'altrui, dicesi egoismo; l'utile universale, qiustizia. Il primo può essere o non essere onesto, il secondo è disonesto sempre, l'ultimo solo giusto sempre; le utilità del primo possono cercarsi, quelle del secondo devono sfuggirsi, le ultime sole devono cercarsi: insomma ci sono utilità che l'uomo può volere, altre che dee volere, ma non tutto ciò che può deve volere, se vuole ragionevolmente essere felice: e questo ci riconduce alla teorica del diritto di Vico. Il quale comincia dal definirlo con questo assioma: « gli uomini intelligenti stimano diritto tutto ciò che detta essa uguale utilità delle cause " (1) poscia facendo come la scala della volontà umana, secondo i gradi della civiltà, trova che un principio solo, quello della utilità, la governa, e questo nel suo stato più perfetto egli chiama giusto, piantandovi sopra tutta la ragione politica degli Stati.

« L'uomo, nello stato bestiale, ama solamente la sua

<sup>(1)</sup> Scienza nuova degnità CXII.

a salvezza: presa moglie e fatti figliuoli, ama la sua sal-« vezza con la salvezza della famiglia: venuto a vita ci-" vile, ama la sua salvezza con la salvezza della città: distesi gl'imperii sopra più popoli, ama la sua salvezza « con la salvezza delle nazioni: unite le nazioni, ama la « sua salvezza con la salvezza di tutto il genere umano: « l' uomo in tutte queste circostanze ama principalmente " l'utilità propria; adunque non da altri che dalla prov-" videnza divina deve essere tenuto dentro tali ordini e « celebrare con giustizia la famigliare, la civile e final-« mente la umana società: per li quali ordini non poa tendo l'uomo conseguire ciò che vuole, almeno voglia " conseguire ciò che dee dell'utilità, ch'è quel che dicesi « qiusto (1). » Dopo tali sapienti sentenze, che sollevano l'utile che si dee volere alla dignità del giusto, e questo all'altezza infinita d'ordine provvidenziale, nobili concetti della mente del più religioso originale e potente pensatore, del più italiano dei filosofi d'Italia, speriamo che non ci sarà rimproverato d'avere chiamato, il sistema del professore d'Ondes, eminentemente italiano; e speriamo altresì che si smetta una volta questa meschina usanza d'accusare di immoralità un principio, che non solo è morale, ma provvidenziale; a meno che non si voglia volontariamente commettere l'ingiustizia cui si severamente riprendeva lo Scioppio, già sono due secoli, scrivendo: « Cum enim politica « in tradendis iis tota occupetur, quæ utilia sunt condendo " et conservando imperio aut statui publico, vix utilitatem a commemorare scriptor politicus potest, quin nullam justi et honesti rationem ducere ab istius notæ censoribus a existimetur. Ut autem alias, similiter hic, tantæ injusti-« tiæ fons et origo est imperitia (2). » La quale comune imperizia giustifica la importanza che

La quale comune imperizia giustifica la importanza che come Economisti, abbiamo attribuito all'opera del professore Ondes Il più gran maestro di metodo e di precisione nella scienza, G. B. Sav, conobbe tanto l'intima connessione ch'è tra il principio dell' utilità e l'economia politica, che non credeva compiuta l'opera sua maggiore, il suo Corso completo

<sup>(1)</sup> Seconda Scien. Nuov. Libro I.

<sup>(2)</sup> Pœdia politica in princip.

se non vi avesse aggiunto una dissertazione, appositamente scritta, per provare la verità, la moralità, e l'importanza di quel principio, e ne fece espressamente come il commentario de' primi capitoli (1).

Tutti sanno che l'economia è una scienza per eccellenza utilitaria; anzi i moralisti ascetici gliene fanno grave colpa, e colpa più grave gl'imperiti; quasi che, chiusa nei calcoli di un misero tornaconto, disprezzi le ragioni del diritto e del giusto. Accusa, la quale se può avere qualche sembianza di vero per le scuole troppo ristrette di Francia e d'Inghilterra, è ingiusta per l'italiana, ingiustissima per quella a cui noi apparteniamo: e vien convinta di calunnia, quando si è provato, che l'utile cercato dall'economia che noi professiamo, è quello che l'uomo deve conseguire, che secondo la formola di Vico, è quel che dicesi giusto, e secondo la formola nostra, è l'utile che rispetta la libertà di tutti

Questo principio dell'utile giusto finalmente, maneggiato con tanta copia e logica si potente dall'autore, è fecondo di conseguenze più proprie della economia politica nella parte in cui egli tratta della proprietà e della famiglia (2); la nuove armonie ci scopre tra il diritto e l'economia politica, e ci offrirà nuova occasione di tributare la nostra viva ammirazione all'insigne pubblicista, che vendica nobilmente colla opera dell'ingegno gli oltraggi della fortuna, onora il paese natio da cui fu proscritto, e mostrasi degno dell'onore che gli ha conferito il paese che l'ha fatto suo.

<sup>(1)</sup> V. Bibliot. dell' Econ., vol. VII, pag. 1079-99.

<sup>(2)</sup> Cap. III e IV.

# Indice delle Materie

#### AVVERTENZA

## PARTE PRIMA

## CAPITOLO PRIMO

| Sez. 1. Del Vero Primo e Certo d'ogni Scienza Umana.                                                                            | •        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SI. Il primo e certo Vero per l'uomo è la coscienza della propria esistenza                                                     | 3        |
| Sentenze di S. Agostino, e di Campanella                                                                                        | 4.       |
| Sentenza di Vico                                                                                                                | ivi      |
| Composizione della scienza, e suo metodo generale.                                                                              | - 5<br>9 |
| Scienza della Giustizia                                                                                                         | 9        |
| S II. Confutazione del principio delle umane cognizioni di                                                                      |          |
| Antonio Rosmini.                                                                                                                | ivi      |
| § III. Il sensismo e l'idealismo esclusivi, errori ambidue .                                                                    | 41       |
| Qualità distintiva della moderna sapienza                                                                                       | 43       |
| Sezione II. del Vero Primo e Certo della Scienza della Giustizia.  S. I. Nel primo e certo vero della scienza unana si contiene |          |
| il primo e certo vero della scienza della Giustizia . «                                                                         | 15.      |
| Sentenze di S. Agostino, e Campanella »                                                                                         | ivi      |
| Il principio della Giustizia è l'Utilità Omnicomprensiva.                                                                       | 16       |
| Concetto cosmico e teistico, di cui antesignano Leibniz;                                                                        |          |
| del que gistame                                                                                                                 | 17       |
| Il principio leibniziano abbracciato da grandi scrittori                                                                        |          |
| italiani                                                                                                                        | 19       |
| In che consiste il nuovo tentativo di quest'opera su cotale                                                                     |          |
| subjetto                                                                                                                        | 20       |
| S II. Errore d'alcuni sostenitori del principio dell'utilità;                                                                   |          |
| critica del sistema di Bentham                                                                                                  | ivi      |
|                                                                                                                                 |          |

## INDICE

| Risguardo a quel principio i sistemi filosofici si distinguono                                                           | ۵   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| in tre specie                                                                                                            | 2:  |
| Errore di Carmignani                                                                                                     | iv  |
| Il vero genio scientifico mira alla pratica                                                                              | 1,  |
| Mamiani                                                                                                                  | 2   |
| Mamiani Il principio dell'utilità ha ricevuto corroboramento dalla                                                       | _   |
| religione cristiana                                                                                                      | 2   |
| S III. Ordinamento della scienza della Giustizia                                                                         | 2   |
| Definizione delle leggi, de'doveri e de'dritti                                                                           | 2   |
| Concetto della civiltà, e del progresso; interessi materiali                                                             |     |
| 19                                                                                                                       | 3   |
| e moran                                                                                                                  | 3   |
| Sentenza di Bacone                                                                                                       | 3   |
|                                                                                                                          |     |
| CAPITOLO SECONDO. Dell'uguagliauza dei dritti di                                                                         |     |
| tulli gli uomini.                                                                                                        |     |
| twite give woman                                                                                                         |     |
| Sezione I. Condizioni della scienza                                                                                      |     |
|                                                                                                                          | ٠   |
| Importanza del subietto                                                                                                  | 3   |
| La servitù presso gli antichi, ed i moderni popoli                                                                       | is  |
| Opinione d'Aristotile sulla medesima . ,                                                                                 | 3   |
| Sentenze di Cicerone, e Seneca sull'uguaglianza de'dritti di                                                             | ·   |
|                                                                                                                          | 3   |
| solenne pronunziazione del Cristianesimo; Unità della spe-                                                               |     |
| cie umana                                                                                                                | 3   |
| \$ II. Opinioni sulla servità, di Alberico Gentile, Bodino,<br>Grozio, Pufendorf, Vico. Gli Enciclopedisti francesi pro- |     |
| Grozio, Pusendorf, Vico. Gli Enciclopedisti francesi pro-                                                                | _   |
| pugnano l'uguaglianza de'dritti, ma non sanno dimostrarla »                                                              | 3   |
| Ne tampoco la scuola inglese                                                                                             | 4   |
| Errore di Rousseau                                                                                                       | . 4 |
| Errori della dichiarazione de'dritti delle assemblee francesi                                                            | is  |
| del 4791, 4793, e 4795                                                                                                   | 4   |
| La scuola italiana ha fatto meglio che altri, e molto in                                                                 | 4   |
| cotale materia; Genovesi, Spedalieri, Romagnosi                                                                          | 4   |
| ovalo mavoria, Genovosi, ppodaneri, nomagnosi                                                                            | •   |
| Sezione II. — Dimostrazione                                                                                              |     |
| MUNICIPE AL MENEUGON MOSCURE                                                                                             |     |
| C. I. Il principio dell'utilità Omnicomprensivo di la dime                                                               |     |
| § I. Il principio dell'utilità Omnicomprensiva dà la dimo-<br>strazione finora desiderata dell'uguaglianza de'dritti di  |     |
| August 1: a a marine i                                                                                                   | . 4 |
| Gli avanzamenti della civilta confermano quella uguaglianza                                                              | - 4 |
| on a tancomond deligorthica comormano que la uguagnanca                                                                  |     |

| DELLE MATERIE                                                                                                | <b>423</b>                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| In che consiste la vera uguaglianza de d<br>Che cosa è la libertà; sentenze di Mario                         | Pagano 52                             |
| § II. Disuguaglianza dei fatti, conseguenz<br>de' dritti e della libertà, conseguenza<br>uomini e delle cose | della natura degli                    |
| La sicurezza è condizione necessaria all'in dritti; errore di Bentham                                        | ntiero esercizio de'                  |
| CAPITOLO TERZO. Della famiglia.                                                                              | •                                     |
| § I. Necessità naturale della famiglia .  I selvaggi senza famiglia o non sono stal                          |                                       |
| tralignata; la storia Mosaica, le sentenze<br>La società di famiglia ha preceduto l                          | e di Vico « 60<br>a politica società; |
| passo di Heeren; la storia Mosaica.  § II. Del migliore ordinamento della fam                                | niglia, la monoga-                    |
| mia preferibile alla poligamia.  La poligamia conduce seco il politico dis                                   | spotismo 65                           |
| Della famiglia presso i Greci, i Galli, ec<br>Presso i Romani                                                | « 67                                  |
| La famiglia migliorata dal Cristianesimo<br>§ III., Della famiglia nelle sue naturali                        | 68                                    |
| del divorzio                                                                                                 | 70<br>si rigetta una opi-             |
| nione di Rosmini                                                                                             | » ivi                                 |
| Coloro che vogliono distrutta la famiglia massimo de' dispotismi                                             | 73                                    |
| A niuno legislatore è lecito di manomett                                                                     | erla • ivi                            |
| CAPITOLO QUARTO. Della proprietà                                                                             | de' beni.                             |
| § I. La proprietà de' beni nasce dalla n<br>uomini e delle cose                                              | atura stessa degli                    |
| Come intendersi i canti de poeti sulla pri<br>della terra, Lattanzio Firmiano, e la s                        | mitiva_comunione                      |
| Gli uomini più selvaggi hanno avuta ide<br>de' beni. Da corregersi un principio fo                           | ea della proprietà                    |
| Scienza Nuova di Vico  La proprietà della terra indispensabile p                                             | er il moltiplicarsi                   |
| del genere umano                                                                                             | » 76                                  |
| gente civile                                                                                                 |                                       |
|                                                                                                              | •                                     |
|                                                                                                              | ٦                                     |

**∀** 

| § II. Si confuta la dimostrazione del dritto di proprietà                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fatta da Rosmini                                                                                                             | , ivi |
| alla politica società.  La politica società non istabilisce la proprietà; si confutano                                       | 8(    |
| Montesquieu e Bentham; conseguenze che ne hanno tratte gli Americani, parole di Channing contro Clav:                        | 84    |
| conseguenza tratta da Mirabeau  La proprietà, che s'addimanda letteraria, è innaturale e dannosa.                            | 83    |
| Si confuta Carlo Comte sulla proprieta della terra delle                                                                     | ivi   |
| Sull'origine della proprieta della terra si confutano Grozio                                                                 |       |
| seguito da Kant, Pufendorf, Bayle                                                                                            | 85    |
| Sentenze di Locke                                                                                                            | 88    |
| Sentenze di Vico                                                                                                             | 89    |
| Esempio d'America, passo della storia di Carlo Botta                                                                         | 90    |
| Limiti al diritto d'appropriarsi; errori d'Hobbes, e di Spinoza .                                                            | 91    |
| § III. Come il possesso è il vero titolo originario della                                                                    |       |
| proprietà de beni                                                                                                            | ivi   |
| Su di quello poggiano il dritto pubblico, e l'internazionale.                                                                | 92    |
| Su di quello la prescrizione                                                                                                 | 93    |
| Opinioni di Cuiacio, Grozio, Pulendori, Vattel, Merlin,                                                                      | 0.0   |
| Troplong; essa è di diritto naturale                                                                                         | 95    |
| Somma delle norme sulla prescrizione secondo i codici mo-                                                                    |       |
| derni d'Europa                                                                                                               | ivi   |
| § IV. La successione ad intestato e di dritto naturale;                                                                      | ,     |
| errori di Montesquieu e di Bentham                                                                                           | 96    |
| La successione per testamento è di dritto naturale, errore                                                                   | 00    |
| di Bentham                                                                                                                   | 99    |
| Rosmini per provario rinunzia a suoi principii; iniondata                                                                    | • • • |
| ragione di Leibniz abbracciata da Rosmini                                                                                    | 100   |
| Errore di Pufendorf e Kant                                                                                                   | 101   |
| Differenze storiche sulle due successioni                                                                                    | ivi   |
| y. Dena proprieta dei mare, laisa i opinione di Grozio,                                                                      | 100   |
| vera quella di Seldeno, dimostrazione.                                                                                       | 402   |
| Opinioni su'limiti di questa proprietà; nostra opinione; nel<br>diritto positivo delle genti prevale quella di Bynkershoek » | 105   |
|                                                                                                                              |       |
| CAPITOLO QUINTO. Continuazione del medesimo subiet                                                                           |       |
| to, del Comunismo e del Socialismo.                                                                                          | ,     |
| I. L'Individualismo di Blanc é il comunismo                                                                                  | 108   |
| Quali sono gli effetti della proprietà                                                                                       |       |
| Quali quelli del comunismo                                                                                                   | 110   |

| DELLE MATERIE                                                                                                                                                   | 425            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Si dimostra come il socialismo, o dritto al lavoro conduce<br>necessariamente al comunismo Pag<br>Blanc, e gli altri socialisti confondono l'associazione volon | . 111          |
| tame colle forzate                                                                                                                                              | -<br>113       |
| taria colla forzata                                                                                                                                             | 113            |
| copiata Che importi la sua possessione.                                                                                                                         | · 414<br>· 415 |
| Le que atesse conchinaioni dimentrano concre lui di mole fado                                                                                                   |                |
| Le sue stesse conchiusioni dimostrano essere lui di mala fede<br>Si dimostra che tutto il suo sistema non è, che un co                                          | •              |
| munismo disguisato                                                                                                                                              | 117            |
| I suoi principii metafisici sono copiati Il comunismo o socialismo distruggono tutti gli stati e le                                                             | o įvi<br>B     |
| nazioni                                                                                                                                                         | 419            |
| nazioni                                                                                                                                                         | j              |
| errore della medesima dimostrato da Ferrara                                                                                                                     | · 420          |
| La terra è un elemento gratuito, pure la sua proprietà debbe                                                                                                    | 124            |
| essere; dimostrazione                                                                                                                                           | 124            |
| Avanzamenti sociali in elevare lo spirito alla contempla-                                                                                                       |                |
| zione de' sommi veri                                                                                                                                            | 126            |
| zione de' sommi veri                                                                                                                                            | ì              |
| de'beni                                                                                                                                                         | 127            |
| •                                                                                                                                                               |                |
| CAPITOLO SESTO. Della Secietà politica.                                                                                                                         |                |
| Sezione I. — Della sua origine                                                                                                                                  |                |
| O. T. Matada and and the said 1                                                                                                                                 |                |
| § I. Metodo onde rintracciarla                                                                                                                                  | - 129<br>▲ ivi |
| Qual idea importa la medesima .<br>Opinioni sulla materia, di Platone, Cicerone, Filmer, Cum-                                                                   | 141            |
|                                                                                                                                                                 |                |
| berland                                                                                                                                                         | 131            |
| Opinione di Romagnosi e sua confutazione                                                                                                                        |                |
| Opinione di Romagnosi, e sua confutazione                                                                                                                       | 134            |
| Considerazioni sul primo Evo degli uomini                                                                                                                       | 135            |
| Sentenze che più s'accostano al vero, di Boemero e di Ei-                                                                                                       |                |
| neccio, di Grozio, Mario Pagano, e Machiavelli                                                                                                                  |                |
| \$ II. Quattro modi generali, onde le società politiche ebbero                                                                                                  |                |
| ad originarsi                                                                                                                                                   | 138            |
| Esempii ricavati dalla storia                                                                                                                                   | 140            |
| Altri modi non originarii: esemnii ricavati dalla storia.                                                                                                       | 442            |

# PARTE SECONDA

| CAPITOLO | PRIMO.     | Delle   | forme | 0 | costituzioni | de'reg |
|----------|------------|---------|-------|---|--------------|--------|
| gimenti  | politici : | in gene | rale. | • | •            |        |

| •                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| S I. Che è la costituzione d'uno Stato? Pag.<br>Quante specie di costituzione si distinguono sin da anti- | 201         |
| chissimo tempo                                                                                            | ivi         |
| Distinzione di Platone, e d'Aristotile sulla politia e demo-                                              |             |
| crazia.                                                                                                   | 202         |
| Distinzione di Montesquieu                                                                                | ivi         |
| Appunto d'Antonio Genovesi                                                                                | ivi         |
| Sentenza dell' Americano Channing                                                                         | 203         |
| Ogni Stato ha una legge fondamentale, e può essere dispotico;                                             |             |
| esempi di dispotismo legale                                                                               | ivi         |
| Una costituzione mista fu da antichissimo tempo anco                                                      |             |
| divisata                                                                                                  | 205         |
| § II. Incertezza e discrepanza tra gli scrittori sul definire                                             |             |
| la potesta sovrana, errori d'Aristotile »                                                                 | ivi         |
| Errori di Bodino, Grozio, ed altri                                                                        | 206         |
| Sentenze più agginstate di Locke e Vico, appunti e quella                                                 |             |
| di Vico                                                                                                   | 207         |
| In che consiste la potesta sovrana, sue condizioni . »                                                    | 208         |
| Della potestà esecutrice, e della giudiziale                                                              | 209         |
| Errore di Locke                                                                                           | 209         |
| Opinione di Sudre, e confutazione                                                                         | 210         |
| Opinioni di Madison, e Bowyer, e confutazione                                                             | 211         |
| Si definiscono i reggimenti degli Stati Uniti Anglo-Americani,                                            |             |
| e delle Repubbliche di Venezia, e di Ragusa »                                                             | 213         |
| Delle Provincie Unite de Paesi Bassi                                                                      | 214         |
| Della Polonia; e di Francia al 1791                                                                       | 215         |
| Si dimostra un errore di Passy                                                                            | 216         |
| III. Fine di qualunque specie di costituzione                                                             | 217         |
| Errori di Montesquieu sull'Oggetto diverso degli Stati; con-                                              |             |
| futazione                                                                                                 | 218         |
| Errore di Montesquieu su' diversi Principii degli Stati; con-                                             |             |
| futazione                                                                                                 | <b>22</b> 0 |
| Sentenza di Machiavelli                                                                                   | 222         |
| L'arte più sicura di governare è la sapienza, sentenza                                                    |             |
| di Vico                                                                                                   | ivi         |



| CA | DITOI | O. | SECONDO | Della | Monarchia. |
|----|-------|----|---------|-------|------------|
|    |       |    |         |       |            |

| O.T. Dalance de di considerant la monte ferme a di considerante Descripto | 00/        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| § I. Falso modo di considerare le varie forme di reggimento Pag.          | 224        |
| Cinque specie di Monarchia secondo Aristotile; sentenza                   |            |
| di Vico. , Questione falsamente posta da Aristotile                       | 225        |
| Questione falsamente posta da Aristotile »                                | 226        |
| Pregio della Monarchia pura                                               | ivi        |
| Esempi rarissimi, in cui ella può essere più utile d'altro                |            |
| reggimento                                                                | 227        |
| reggimento . Dialogo tra Alessandro I. di Russia, e madama di Stael. »    | 228        |
| Intrinseci vizi della monarchia pura                                      | iví        |
| S II. Ordinamenti indispensabili, affinche quella non traligni            |            |
| in dispotica                                                              | 2 29       |
| in dispotica                                                              | 230        |
| Condizioni della potestà giudiziale                                       | ivi        |
| Condizioni della potestà giudiziale                                       |            |
| da Mantaganian                                                            | 234        |
| da Montesquieu                                                            | 232        |
| Posso di Cominos en di Inici VI                                           | ivi        |
| Passo di Comines su di Luigi XI                                           | 233        |
| Come i nobili si fortificano                                              | 233        |
| Montesquieu pochissimo seguito da Francesi; falsi giudizii                |            |
| di Inierry                                                                | ivi        |
| di Thierry                                                                |            |
| iniazione                                                                 | 234        |
| Il dispotismo monarchico si e fondato sulla distruzione del-              |            |
| l'aristocrazia                                                            | 237        |
| Danni per la Francia, e pericoli per la civilta Europea »                 | 238        |
| § III. Del principio della legitimità; secondo le idee francesi           |            |
|                                                                           | ivi        |
| non ha alcun fondamento                                                   |            |
| Francia al 1830; Châteaubriand e Constant »                               | 239        |
| Dell'eredità, e dell'elezione del monarcato, esposizione del              |            |
| l'opinioni di Sismondi, e confutazione »                                  | . 240      |
| Vantaggi dell'eredità del monarcato »                                     | 247        |
| , and 95. doi: 0.001.01 doi: 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.      |            |
|                                                                           |            |
| CAPITOLO TERZO. Dell'aristocrazia.                                        |            |
| •                                                                         | -          |
| S I. Celebre sentenza di Vico sulle aristocrazie precedenti               |            |
| le monarchie, e le repubbliche                                            | 249        |
| C                                                                         | 250        |
| Aristotile e il gran propugnatore del reggimento aristocratico •          | 252        |
| La forma di reggimento debbase desa l'imperie arli attici                 | 252<br>253 |
| Le forme di reggimento debbono dare l'imperio agli ottimi »               | 700        |
| Definizione dell'aristocrazia data per Brougham; opinione                 | ::         |
| contraria della Rivista d'Edimburgo                                       | įivi       |

| Egli ebbe per poco seguito in Italia, e non altrove; opinioni                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| allora correnti                                                                                | ivi                                     |
| allora correnti. Pag. \$ II. Gli esempii precipui dei reggimenti misti dell'antichità          |                                         |
| Creta, Sparta, Cartagine, Roma, loro disamina                                                  | 318                                     |
| § III. Origine del reggimento monarchico costituzionale, in                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Funence                                                                                        | 321                                     |
| Carattere suo generale; e caratteri particolari secondo i                                      |                                         |
| varii nonoli                                                                                   | 322                                     |
| varii popoli                                                                                   | 323                                     |
| Opinione di Guizot sulla conservazione, e prosperità del                                       | 420                                     |
|                                                                                                | 324                                     |
| reggimento Inglese, e confutazione                                                             |                                         |
| Dalla fine del secolo decimo secondo in poi la democrazia                                      | 325                                     |
| entra nel reggimento degli Stati                                                               | 323                                     |
| Inchilterna ad in Civilia                                                                      | 3 <b>2</b> 7                            |
| Inghilterra ed in Sicilia                                                                      |                                         |
| Origine delle monarchie assolute.                                                              | 171                                     |
| Svolgimento storico della Costituzione d Inghilterra                                           | ivi                                     |
| Svolgimento storico della costituzione di Sicilia                                              | 329                                     |
| Esempio singolare della costituzione di Svezia                                                 | 330                                     |
| § IV. Scrittori principali di Sicilia sulla sua Costituzione e                                 | 004                                     |
| paragone tra Gregorio, Mably, e Giannone "                                                     | 331                                     |
| Scrittori principali, e più numerosi d'Inghilterra sulla sua                                   |                                         |
| costituzione dal tempo d'Enrico II. sino al presente, u                                        | 332                                     |
| Qualità loro comuni e distintive nella trattazione del sub-                                    |                                         |
| bietto                                                                                         | 338                                     |
| § V. Di che si compone il reggimento costituzionale inglese »                                  | 339                                     |
| Opinioni di Coke e Blakstone sull'onnipotenza del parla-                                       |                                         |
| mento inglese, »                                                                               | ivi                                     |
| Confutazione                                                                                   | 340                                     |
| Sentenze d' Edmondo Burke                                                                      | 341                                     |
| Sistema di Guizot sul reggimento monarchico costituzionale                                     | 342                                     |
| Confutazione                                                                                   | 344                                     |
| Congegni che rendono prestante il reggimento inglese.                                          | 349                                     |
| Delle parti costituenti la potestà legislatrice, e modi di loro                                |                                         |
| azione                                                                                         | ivi                                     |
| Che importa la teoria della bilancia de' poteri costituzionali »                               | 354                                     |
| Opinione di Giacomo Mill contro quella teoria, »                                               | ì∀i                                     |
| Confutazione d'Homersham Cox                                                                   | 352                                     |
| Confutazione nostra spezialmente per l'assemblea legislatrice                                  |                                         |
| aristocratica                                                                                  | 353                                     |
| Essa non può crearsi a volontà nelle politiche società.                                        | 357                                     |
| § VI. Del costrutto dell'inviolabilità del monarca, e della                                    |                                         |
| risponsabilità de'ministri                                                                     | ivi                                     |
| Prestanza, per quell'erdinamento, del reggimento monar-                                        |                                         |
|                                                                                                | 359                                     |
| Chico costituzionale sul democratico  L'une reggimento avanza l'altro anco perche il capo del- |                                         |
|                                                                                                |                                         |

| DELLE MATERIE                                                                                                                   | <b>43</b> 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| l'uno è ereditario, e dell'altro elettivo Pag.<br>L'avanza ancora perche il capo dell'uno riunisce in se la                     | 360         |
| potestà esecutrice, e parte della legislatrice Indipendenza della potestà giudiziaria nella monarchia co-                       | <b>36</b> 3 |
| stituzionale                                                                                                                    | i▼i         |
| giudiziaria                                                                                                                     | 364         |
| S VII. Sentenza di Lieber sui reggimenti locali                                                                                 | įvi         |
| indispensabili al suo benessere                                                                                                 | 365         |
| Se ntenza di Bowyer su'comuni Inglesi                                                                                           | 367         |
| mento debbono avere il reggimento proprio                                                                                       | ivi         |
| S VIII. A metà del secolo decimo otiavo nel continente<br>Europeo Montesquieu il primo espone per sommi capi il                 | Į           |
| reggimento Inglese<br>L'opinioni di Rousseau affatto contrarie, loro prevalenza                                                 |             |
|                                                                                                                                 | 369         |
| Opinioni di Turgot sulle costituzioni Americane, confutate                                                                      |             |
| da Giovanni Adams                                                                                                               | 370         |
| In Italia Filangieri inclina agli errori di Rousseau                                                                            | 374         |
| De Lolme espone la Costituzione Inglese e la preferisce ad                                                                      |             |
| ogni altra<br>Al 4789 le opinioni di Rousseau sono quelle del Terzo Stato,                                                      | ivi         |
| Sieyés e suoi errori                                                                                                            | 372         |
| Gravi difetti della Costituzione francese del 1791                                                                              | -           |
| Assennate opinioni di Necker                                                                                                    | ivi         |
| Giudizio sugli errori della Assemblea Costituente Francese                                                                      | )           |
| del 4789                                                                                                                        |             |
| Postulati, su cui fondasi tutta la scienza politica<br>La Costituzione francese del 1791 è imitata dalla spagnuola<br>del 1812. | <b>a</b>    |
| In Champala dimitate della ar l'il 11 con                                                                                       | ivi<br>377  |
| Dalla Portoghese del 1822, alla quale è preferibile quella de 1826                                                              | 1           |
| Giudizio sulle Costituzioni francesi del 1793, e dell' anno                                                                     | ivi         |
| III                                                                                                                             |             |
| Sulla Napoletana del 4799                                                                                                       | ivi         |
| Sul sistema di costituzione di Sieves o sulla costituzione                                                                      | e - 11      |
| francese dell'anno VIII.                                                                                                        | 379         |
| Progi a difetti della Conta francesa del 1011                                                                                   | » ivi       |
| Traffariona della colonza in Emparie II.                                                                                        | 000         |
|                                                                                                                                 | 382         |
| Francesco Guizot                                                                                                                | ivi         |

#### APPENDICE

| In Italia Giandomenico   | Romagnosi       |               | . 8 F      | ag. ivi         |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| Condizioni di Francia    | al 4830 .       |               |            | » 384           |
| Errore fondamentale d    | lella nuova Ca  | arta risguare | lo alla pa | ria<br>385      |
| elettiva                 |                 | tanana in E   |            |                 |
| a danni di questo istitu | to si sperimen  | tarono in r   | ancia me   | ue-             |
| sima, e si sperimenta    | no negli altri  | paesi, ove è  | imitato.   | » 386           |
| Necessità d'altri istitu |                 |               |            | » 388           |
| Del senato secondo la    | costituzione    | Spagnuola (   | del 1837   | » 385           |
| Altri istituti da prefei | rirsi secondo i | le varie co   | ndizioni   | dei             |
| popoli                   |                 |               |            | • <b>• 3</b> 90 |
| § X. Cagioni immediat    | e della rivolu  | zione france  | se del 48  | 48.             |
| Efficienza dannosa d     |                 |               |            | » 392           |
| L'immoralità elevata     | a principio d   | alta maginn   | e a cani   | me .            |
| della monto de lim       | nari            | area ragion   | io e ougo  | . » 393         |
| della morte degl'im      | peri            |               | • • •      | 330             |
| La morte d'un impere     | o non è la mo   | orto de suoi  | popoli .   | » 394           |
| De' futuri destini degl' |                 |               |            |                 |
|                          |                 |               |            |                 |

## APPENDICE.

| Lettera del Marchese Gustavo di Cavour ad un suo amico       | ,  | 397 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|
| Lettera, di risposta, dell'autore                            | •  | ÁOO |
| Altra lettera del Marchese Gustavo di Cavour all'autore.     | •  | 406 |
| Sui primi veri della Scienza della Giustizia stabiliti in qu | e- |     |
| st' Opera; osservazioni di Emerico Amari                     | 4  | 411 |

## ERRORI,

## CORREZIONI.

| P. | 9   | lin. | 19 | <b>S I.</b>        | ડુ દા.                            |
|----|-----|------|----|--------------------|-----------------------------------|
| >  | 17  | 17   | 31 | dilettevole        | dilettevoli                       |
| >  | 36  | 19   | 11 | Cieerone           | Cicerone                          |
|    | 52  | 19   | 28 | Maria              | Mario                             |
| >  | 68  | not. | 3  | Repubbl.           | Republ.                           |
| 13 | 133 | lin. | 17 | delil' uguaglianza | dell'u <b>g</b> uaglianz <b>a</b> |
| "  | 137 | 17   | 22 | portavano          | recayano                          |
| 19 | 142 | 19   | 2  | eligeva            | eleggeva                          |
| 17 | 149 | 17   | 14 | , stando l'une     | ; stando le prime                 |
| 17 | 159 | 19   | 8  | caccali            | cacciati                          |
| 11 | 160 | 17   | 9  | ` cancetti         | concetti                          |
| 11 | 173 | 11   | 29 | farina             | ferina                            |
| >  | 175 | 11   | 6  | misere rime        | miserrim <b>e</b>                 |
| 11 | 190 | 11   | 4  | impratore          | imperatore                        |
| 13 | 191 | 17   | 25 | dichirarono        | dichiararono                      |
| 17 | 192 | not. |    | Lateranes          | Lateranese                        |
| 17 | 203 | tit. |    | Prima              | Seconda                           |
| 14 | 205 | tit. |    | Prima              | Seconda                           |
|    | Id. | lin. | 31 | e a confisca       | ed a confisca,                    |
| 17 | 207 | tit. |    | Prima              | Seconda                           |
| 1) | 214 | not  |    | formare            | fermare                           |
| 11 | 222 | lin. | 25 | solennessimi       | solennissimi                      |
| 17 | 243 | 11   | 19 | pertubatrice       | perturbatrice                     |
| 13 | 259 | >    | 29 | ci continui        | si continui                       |
| 17 | 261 | 11   | 14 | malsoddisfacci     | malsoddisfaccia                   |
| 13 | Id. | 11   | 21 | deffini            | deffinito                         |
| 17 | 264 | 11   | 25 | essere             | essere                            |
| 33 | 289 | 17   | 20 | Convenzione        | Constituente                      |
| 11 | 304 | >    | 34 | dall' altra        | dell'altra                        |
|    | 309 | >    | 9  | gti                | gli                               |
| 1) | 321 | 11   | 11 | işii.              | Ş III.                            |
|    | 397 |      | 1  | Paltes             | 12 alima                          |

. 

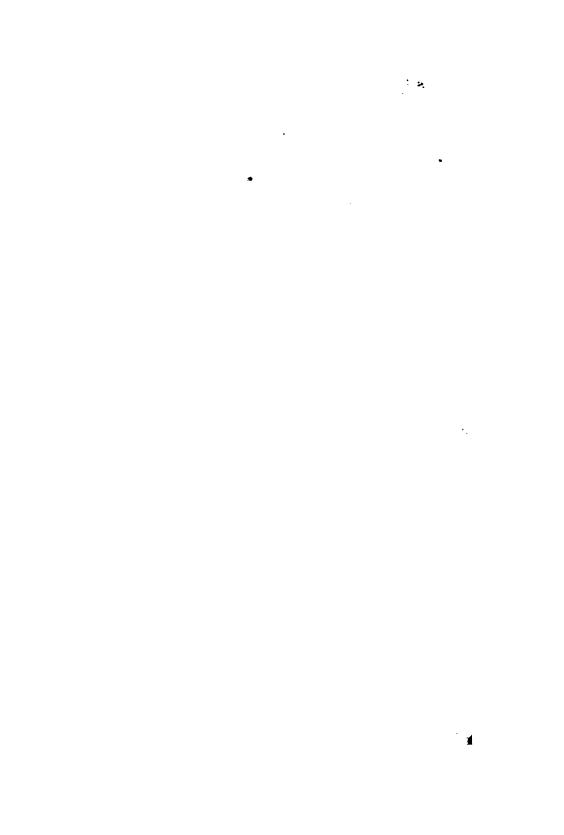

• . 

| • |  |
|---|--|
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

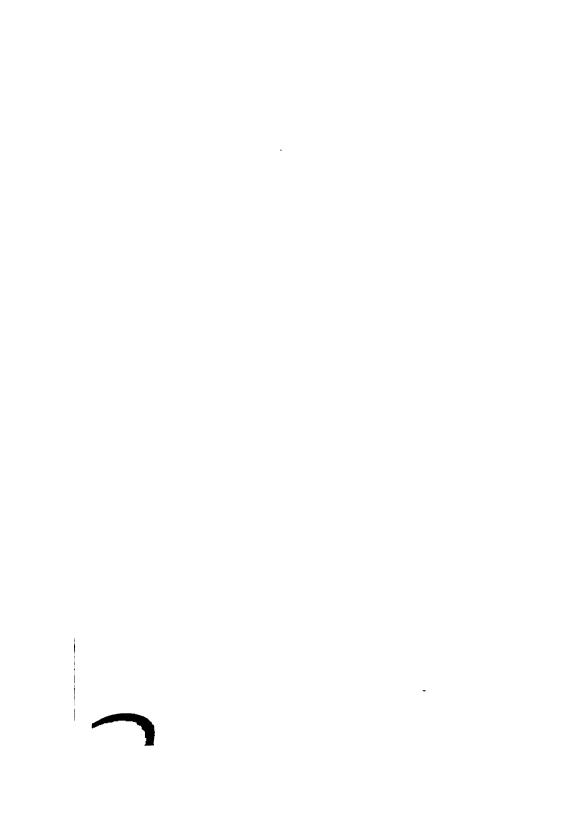

÷.

:

.

.

.

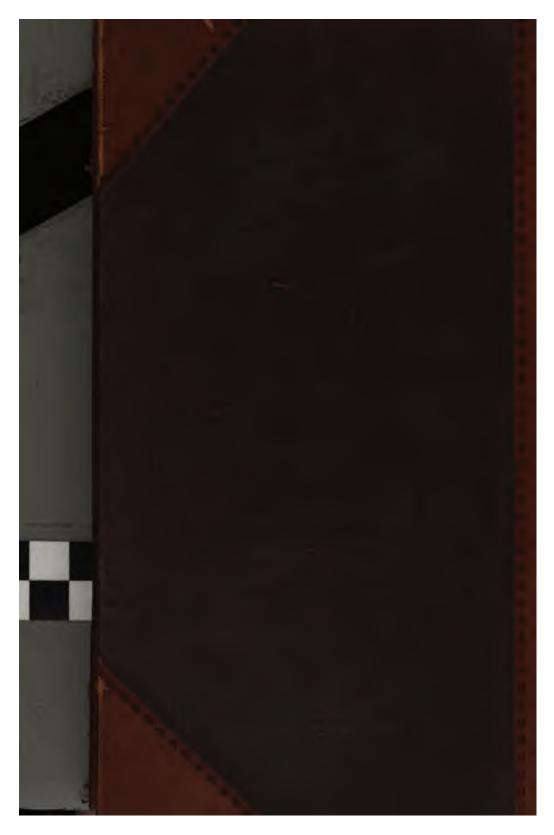